

#### LE

## **NOTTI BERICHE**

ו ט

GIOVANNI IMPERIALE:

..

0.3

# NOTTI BERICHE

Ouero

DE'QVESITI, E DISCORSI

Fisici, Medici, Politici, Historici, e Sacri LIBRICINQVE

OVANNI IMPEDIAL

GIOVANNI IMPERIALE VICENTINO.

All Eminentifs \*\*\* e Reuerendifs \*\*\*

SIGNOR CARDINALE

LORENZO IMPERIALE



IN VENETIA, M. DC. LXIII.

Presso Paolo Baglioni.

CON LICENZA DE SVPERIORI, E PRIVILEGIO.

## 



### EMINENTISSIMO,

E Reuerendissimo Signore.





E con la lontanan [a si perdono gli assetti, e col tempo s'estinguono le memorie, douerebbe stimar si spento in me l'uno, e l'altro, che per la distan [a della patria, e per la sospensione del commercio, son stato sin'.

hora mutolo, e forse incogniso à V Em. Ma daradici ascose sotterra vedonsi pure spuntar germi, quando meno son creduti. Fis il padre mio de talenti, ch'il mondo sà, con gratio-so innesto accolio nella famiglia sua dal padre dignissimo di lei Marchese d'Oira. Honore che continuato in noi posteri ci hà ben resi memori del debito, ma inhabili all'ossequio, poiche per la diuersità de gli study, delle sortune, e de' climi ci è mancata l'occassione, nongià il desiderio di sodissare quello, e coltiuar questo. Eccoci pronti à rassermare, e rauniuare amendue. Questo picciolo parto della mente mia sia il mesto, ò tributo, che porto à V. Em in testimonio della conservata divotione, e non dimenticata gratitudine: anzis sia qual frutto dell' albero, che inassiato dall' aura benigna de' suoi predecessori, produce hora opre non indegne, seben di gran lunga inseriori alle loro segnalate, e grandi. Risuonano

gli annali, parlano l'historie di molti secoli delle prerogative, delle preminenze , delle dignit à della sua chiarissima stirpe , adornata non solo da gl'Imperatori latini, e greci, ma con serie continuata d'eccellenti personaggi resa, & in Genoua, & in ogn'altra Prouincia venerata, & illustre. Siami lecito d' imitare, se non d'emulare : di riuerire, se non di toccarne l'alte (z.a. Sicome restaigià fauorito dalla felice memoria del Signor Gio. Vicento congiunio dell' Em. V. e fior de gl'ingegni con incesante corrispondent a di cortesissimi offici, così non isdegni ella, che per i pregi del suo subtime valore è la gioia di quest'anello, & il Sole di questo cielo, ch'io ambisca col suo splendore rischiarar il fosco della mia penna, con leternstà del suo glorioso nome animar il caduco di quest'opera, e con lombra del suo patrocinio, e della sua gratia, renderla for se à maleuoli non ingrata. Mentre supplice, e chino baciandole la sacra veste, resto

Di V. Eminenza

Vicenza 13. Giugno 2663.

Dinotifs. & Humilifs. Sern.

Giouanni Imperiale.



### A' CHILEGGE.







Ourasta alla Città di Vicenza il colle Berico, nella cui più alta, e conspicua parte rissede il famoso tempio dedicato alla Reginadell'uniuerso. Di là, quast che dal sasso Mosaico sgorgano inesausti sonti di gratie à

prò de mortali, e dalla mano ascosaui del gran nume dilunian pioggie d'oro di celestifauori, ch'auuenturosamente fecondano la Città nelle sue calamità, e bisogni. Toccò à me dell'anno 1629 prouare di tal prodiga diuina munificenza gli effetti, mentr'implorata in infermità per parer de' Medici disperata, senti j rauniuarmi lo spirito, e ricchiamar l'anima nell vícir suo compianta da i domestici, e da gli amici. Non è il douere, che con ingrata memoria resti supressa l'ampiezza di cotanto benefitio. Tutti gli anni dall'hora fin'al presente scaduti, sicome deuo riconoscere. per aggiunta misericordiosa di vita, così la soprascritta d'essi deuo improntare col sigillo pietoso di lei, che li donò; e li parti anco dal mio debol ingegno prodotti, deuo col nome di Berico riuerito seggio di lei nobilitare: del seggio dico, ch'assai più de' Monti Olimpo, e Parnasso felice, e pomposo, non può che porgerà me veri motiui d'honore, com'è à questa mia patria così fortunata cagione di glo-

ria. Con questi auspicij dunque, e con questa guida, hò scorso le notti, ch'hora si cangiano in giorni con la lucedel mondo. Non sò se chiamandole io notti, per hauer in esse fole affaticato, riusciranno à punto piene di notturne fan-talime, che non resistendo alla luce, s'annientano, e suaniscono. Sò di proporre materie comuni: sò esser ventilate da altri, e perciò prine forse di quella scieltezza, e nonità, ch'è sempre affettata da gli scrittori, e bramata da' leggenti. Ma per essertal mia impresa casuale, non arbitraria, spero che m'impetrerà da i discreti non biasimo, ma gradimento. Hò fatto estesa di quanto in varij tempi fui da diuersi ricercato, e di quanto anco più volte da' curiosi, ne dotti ne ciuili congressi, hò osse uato discorrersi. L'vn, e l'altro di quest'incontri, m'han dato veramente incentiuo di promouer la penna al raccoglimento di fimili materie, & esporre in esse li miei sentimenti, persuadendomi, che con breue modo rappresentati, non possano riuscir che di grata lettura à quei spirti gentili, che se ben vaghi di varia eruditione, amano però di trouarla trà gli argini di ristretti fogli, fuor del pelago tant'ampio, quanto noiolo tal'hora, & inutile de proliffi discorsi. Per il qual rispetto hò inclinato anco d'esprimerli più tosto nell'Italiana, che nella La-tina fauella, in cui son già note l'opere mie, non solo quì, ma in Venetia, & altroue impresse; perch' à ciascuno de men letterati resti campo di più ageuolmente comprendere le cose di sua sodisfattione. Oltre che essendo alcuna d'esse trattata nello stesso linguaggio da altri, che m'hà parso di confutare, hò stimato conueneuole d'osseruare la legge pratticata nel combattere, della parità dell'armi. Qualunque siano questi miei tratti di debole, ma virtuoso genio, bramo, che siano da te amico letti, e cortese compatiti.



# TAVOLA DE CAPITOLI

## Libro Primo.

| Valsia la più forte ragione, che conuinca esferui Dio.                     | Cap.1. pag.1  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Selarte di far l'oro si vitroni. Cap.2.                                    | 5             |
| Se ogn'uno habbia il fuo destino il qual non possa sugg                    |               |
| Perche li vecchi biasmar sogliono li tempi presenti se lodar li p          | affati. Cap.4 |
| 15<br>Ricercass l'origine, l'essenza, e le disserenze del calor na surale. |               |
| Perche glignoranti sian tanto ostinatize li sapienti no . Cap. 6.          | 19            |
| Perchegli occhialigionano al vedere. Cap.7.                                | . 20          |
| Se gl'incanti, e fascini si diano. Cap. 8.                                 | 2 1           |
| Di quante sorti siano gl'incanti, e qual sia la forza loro . Cap.9         | . 21          |
| Da qual viriù prouengano gl'incanti. Cap. to.                              | 35            |
| Con quai modi sian fatti glincanti. Cap. 13.                               | 37            |
| Risolutione d'alcuni sopraposti quesiti. Cap.12.                           | . 40          |
| Se i demoni conceder si debbano trà le cose naturali. Cap. 13.             | 43            |
| Esame dell'immortalità dell'anima. Cap.14.                                 | 44            |
| Che Aristotele ne' suoi scritti tengal'immortalità dell'anima.             |               |
| Se l'anima humana dopo la morte del corpo è mai comparsa ad                | alcuno. Cap   |
| 16.                                                                        | - 54          |
| Quanti siano stimati effer gli errori d'Aristotele. Cap. 17.               | . 57          |
| Perche tutte le legna sagliase in Luna crescente si tarlino, en            |               |
| lante. Cap. 18.                                                            | 61            |
| Che si possa viner lung amente senza mangiare, esempi, & opi               | nioni diner f |
| della cagione. Cap. 19.                                                    | 62            |
| Vera cagione del viner lungamente senza mangiare. Cap.20                   | . 70          |
| Se fi possa viner senza respirare. Cap.21.                                 | 75            |
| Se alcuns animals habbiano l'ufo della ragione al pari dell'hu             | mo. Cap.22    |
| . 77                                                                       |               |
| Cagioni d'alcuni effetti estranaganti . Cap.23.                            | 8:            |
|                                                                            | Libro         |

## Tauola .

## Libro Secondo:

| C E vn'huomo vecchio poff dinentar gionine. Cap. 1.                       | 89        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Se possu nascer huomo senza che sia generato da altro huomo.Cap.          | .2. 94    |
| Demoltiche di donne dinentarono huomini: se debba ciò crederse. Cap. 3    | . 99      |
| Di varij modi dell'indouinare, Cap.4.                                     | 104       |
| Dell'indoninare con la Chiromantia . Cap.5.                               | - IL      |
| Dell'indouinare con la medicina. Cap.6.                                   | 116       |
| Dell'indouinare con la Fisonomia. Cap.7.                                  | 120       |
| Dell'indoninare con sogni. Cap.8.                                         | 123       |
| Dell'indoninare da varij effetti nell'aria, nell'acqua, e nella terra.    | CAP.9     |
| 129                                                                       |           |
| Dell'indoninare da gl'instinti de gli vecelli, e dallo sternutare dell'   | buomo .   |
| · CAP.10.                                                                 | 137       |
| Dell'indoninare con l'Astrologia. Cap. 11.                                | 140       |
| Ragioni contro l'indoninare con l'Astrologia . Cap. 12.                   | 143       |
| Sin à che segno si possa indousnare con l'Astrologia. Cap. 13.            | 148       |
| Perche alcune volte s'indonini la verità con l'Aftrologia. Cap. 14.       | 15 8      |
| Rispondess alle ragioni fauorenoli à gli Astrologhi. Cap. 15.             | 154       |
| Se alla Medicina sia necessario lo studio dell'Astrologia . Cap. 16.      | 156       |
| Se li Re di Francia sanino le scrosole,e con qual virtu. Cap. 17.         | 161       |
| In chest atosi trons il mal Francese,e se debbasi sperarne il fine . Capi | itolo 18. |
| 163                                                                       |           |
| Con qual vireù l'argento vino sani per il solo sputar copioso il mal Fr.  | ancefe.   |
| Cap.17.                                                                   | 166       |
| Che sorte dimale sia la morsicatura del cane arrabbiato, e li suoi r.     | imedij .  |
| CAP.20.                                                                   | 167       |
| se vi siano certi indicij di conoscer, che la donna sia vergine, o no. C  | apitolo   |
| 21.                                                                       | 171       |
| Se sia lecito al medico in alcun caso prouocar l'aborto. Cap. 22.         | 172       |
| D'onde nasca la tramutatione d'un'infermità nell'altra, e delle febri l   | enigne    |
| nelle maligne . Cap. 23.                                                  | .175      |
| r · r · r · ·                                                             |           |
| Libro Terzo.                                                              |           |

| C E con la medicina fi possa prolungar la vita . Cap. 1.                                                         | 179           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S E con la medicina fi possa prolungar la vita . Cap. v. Perche gli huomini non possano con la medicina rendersi | immortali.    |
| Cap.2.                                                                                                           | 18 z          |
| Se il viner sobrio à peso, & oncie si debba admetter nella medicin                                               | a per prolum- |
| garlavita, Cap.3.                                                                                                | 183           |
|                                                                                                                  | D4            |

## De' Capitoli.

| Da quali segni possa comprendersi che l'huomo sia per hauer vita                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Corta Cap.4.                                                                                                                                     | 185                 |
| Perche l'anno sessagesimo terzo sia fimato il più pericoloso della                                                                               | vita de gli         |
| huomini. Cap.5.                                                                                                                                  | 188                 |
| che l'arte della medicina sia inutile al genere humano. Cap.6.                                                                                   | 191                 |
| Che l'arte della medicina sia ville, e necessaria nel mondo. Cap.7.                                                                              | 196                 |
| Inche confifta barte del medicare, e con qual artificio fia ftata da G                                                                           | aleno in            |
| Jegnata. Cap.8.                                                                                                                                  | 206                 |
| Se si debba falassar nelle febri di parer a Hippomate. Cap.g.                                                                                    | 211                 |
| Rissiutione delle obiettioni fatte all'oso del salasso nelle sebri. Cap                                                                          | itele 10.           |
| Dichlaratione dell'autorità d'Hippocrate contro il falasso nelle febri                                                                           | .Cap.11.            |
| Difesa di Galeno à fauor del salasso nelle tebri. canto                                                                                          | 226                 |
| Gli errori d'Anicenna nel rimedio di canar sangue nelle febri. Ca                                                                                | oitolo 13.          |
| Se l'arte chimica fia viile nella Medicina. Cap. 14.                                                                                             | 212                 |
| Se la medicina de Mariscalchi sia l'istessa con quella de medici.                                                                                | 232                 |
| 228                                                                                                                                              | Cap.13.             |
| Se lialecito nelle febri dar vino. Cap. 16.                                                                                                      |                     |
| Se nelle pettecchie si debba canar sangue col salasso, con le ventose,                                                                           | 244                 |
| 249                                                                                                                                              | Cap. 17.            |
| Qual stima si debba far nella medicina della poluere di vipera Cap, v<br>Consuetudine ciò che sia, la sorza di essa, quanto stimar si debba neli | 18. 254<br>la medi- |
| cina, Cap.19.                                                                                                                                    | 258                 |
| Libro Quarto.                                                                                                                                    |                     |
| Val sia miglior forma di dominio del Monarchia, del Aristocra  Democratia. Cap. 1.  Desclore del Corposita applica.                              | tia, ò la           |
| Democratia, Cap.1.                                                                                                                               | 263                 |
|                                                                                                                                                  |                     |
| Perche la Republica di Venetsa fia durata più d'ogn altra del mondo                                                                              | . CAD. 2.           |
|                                                                                                                                                  |                     |
| Sa fia lecito à Prencipi nesgonernare, d'à prinati nel connerfare vsa                                                                            | r artif-            |
|                                                                                                                                                  |                     |
| Con quali mezzi s'acquist i l'autorità , e la riputatione nella vita                                                                             | 275                 |
| Cap.5.                                                                                                                                           |                     |
| Come nel far le paci si poss ano con la sodisfattione di parole compens                                                                          | 279                 |
| giarie de fatti. Cap.6.                                                                                                                          |                     |
| Che gli Aforismi d'Hippocrate possano seruire per norma non solo delli                                                                           | 284                 |
| cina,ma della Politica, e della Theologia. Cap.7.                                                                                                |                     |
| . Cap.7.                                                                                                                                         | 285                 |
| See .                                                                                                                                            | Che                 |

## Tauola De' Capitoli.

| Che le Republiche, e Prencipi difficilmente si ponno mantenere nel loro                                                         | Porid      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| stato, ne meno li fanoriti di quelli conforme la dottrina de gli Aforif                                                         | mi d'      |
| Hippocrate. Cap.8.                                                                                                              | 288        |
| Rimedy politici contro li pericoli delle rinolutioni di stato con l'indrix                                                      | 20 d.      |
| Hippocrate. Cap.q.                                                                                                              | 292        |
| Mezi per acquistare, e rimedij per non perder la gratia de Prencipi.C. 10                                                       | 20         |
| Senso Theologico dell' Aforismo sopra esaminato d'Hippocrate. E se il per                                                       | CALO       |
| re possaridursi mai à segno di non poter hauer perdono da Dio. C. 11.                                                           | 201        |
| Modi vfati da' politici nel castigar i rei, e da Dio nel punir i pescatori                                                      | moti       |
| nati negli Aforismi d'Hippocrate. Cap.12.                                                                                       | 311        |
| Per afficurar gl'Imperij, e per confernarsi la gratia dinina precetti d'h                                                       | ippe       |
| Grate. Cap.13.                                                                                                                  | 314        |
| Regole particolari della vita politica, e della vita religiofa da gli Aforifi                                                   | nid.       |
| Hippocrate. Cap.14.                                                                                                             | 316        |
| Quali cose connincano la verità della fede christiana. Cap. 15.                                                                 | 324        |
| Se fi diano miracoli Stabili e sempre duranti nella christianità. Cap. 16.                                                      | 320        |
| Con qualitragioni si connincano gli heretici. Cap. 17.                                                                          | 331        |
| Quale dell'opere de fei giorni nella formatione del mondo fia ftata la pi                                                       | 33.        |
| rangliofa, Cap. 18.                                                                                                             | 341        |
| Se il Re Salomone fia falue, o condennato . Cap. 19.                                                                            |            |
|                                                                                                                                 | 345        |
| Libro Quinto.                                                                                                                   |            |
| E' lumi eterni de gli antichi, Cap. 1.                                                                                          | 247        |
| E iumi eterni de gu antichi. Cap. 1.  Kinolintioni, e turbulenze feguite in quafi sutti li paefi d'Europa: Edino 16 48. Cap. 2. | circa      |
| Fanno 1648. Cap.2.                                                                                                              | 353        |
| Cagioni delle sudette rinolnisoni . Cap. 2.                                                                                     | 353        |
| Da qual parte sian passati buomini ad babitar ilmondo nuono aua                                                                 | ntiil      |
| viaggio di Christoforo Colombo . Cap.4.                                                                                         | 359        |
| Qualifianoft ati da 150. anni in qua li più famofi fatti di guerra. Cap. 5.                                                     | 260        |
| Qualfia il più viile,e fruttenol albero,che fi troui nel mondo. cap. 6.                                                         | 363        |
| Qual fia il più veile vecello,che fi eroui nel mondo . Cap.7.                                                                   | 364        |
| Qualfia il più viil pefce, che fi troni nel mare . Cap.8.                                                                       | 365        |
| Qualifiano li più scielti, & appronati scrittori della lingua latina.C.9.                                                       | 367        |
| Ch'ogn'un venga misurato con quella misura, ch'egli usa di misurar gli a                                                        | elevi      |
| efempy dinerfi . Cap. 10.                                                                                                       | 371        |
| Paradoffs historici, onero fatti portati nell'historie dubbiosi da crea                                                         | 3/A.       |
| CAP.11.                                                                                                                         |            |
| Se il mondo vadi sempre peggiorando. Cap. 12.                                                                                   | 374<br>382 |
| Perche Iddio voglia flar afcofo nel Sacramento dell' Enchariftia, 'e noi                                                        | 102        |
| felarfi vedere, Cap. 13.                                                                                                        | 388        |
| li Fine della Tauola de' Capitoli.                                                                                              | 300        |
| manie dena radota de Capitoti .                                                                                                 |            |



## NOTTI BERICHE LIBRO PRIMO.

Qual sia la più forte ragione, che conuinca esserui

#### CAPITOLO L

E bene quante son le cose nell'uniuerso, tante son le lingue, che esprimono, e parlano, che vi sia Dio contro la cecità miserabile de stupidi atheisti, che tengono esser questa machina tutta,ò dal caso prodotta, ò dal fatto diretta. Tutta uia si può cercare, quale trà tutte le ragioni più valide, & euidenti col

folo lume dinatura da Filosofi ritrouate, sia la più palpabile, e dimo-

stratiua per conuincere questa verità. Non è in vero cosi facile farne la scielta, per la varietà delle ragioni, che più all' vno, ch'all'altro paiono concludenti. Cicerone resta. Po: Tufcul. persuaso da un tal comune consenso di tutte le genti, che vi sia Dio. Vt porrò firmifimum boc afferri videtur, cur Deos effe credamus, quòd Ragioni dal. nulla gens tam fera, nemo omnium tam fit immanis , cuius mentem non\_ l'autorità di imbuerit Deorum opinio . Et altroue dice effer inferta nell'anima nofira cotal cognitione . Qued nisi cognitum apprebensumque animis baberemus, non tam stabilis opinio permaneret, nec confirmaretur diuturni - Decrum. tate temporis, nec una cum faculis, atatibufque hominum inueterare potuisset. Etenim videmus esteras opiniones fictas diuturnitate extabuisse. Auanti di lui, haueua anco Aristotele fatto mentione dell'istesso con- D'Aristotele fenfo, come nato co gl'huomini, oue dice. Omnes enim homines de Dijs habent existimationem,& omnes eum,qui fur fum est locum Deo tribuunt, 10.22. & Graci, & Barbari, quicumque putant Deos, tanquam videlicet immor-

Di Cleanie, dale immortali conptatum fa ; impoffibile enim diter. Cleante Filosoto argomentana il divino effere dalli gradi di perfertione, che s'anmota nelle cofe anturali, dicendo, che se vi è nell'uniuerso una più perfena natura dell'altra, deue anco efferui la perfettiffima ; e però fi come nella specie de gl'animali, ve n'è vno miglior dell'altro, come il canallo dell'afine, seil bone deltopo e diuntto il genere de gl'animali l'huomo, così vi sarà anco il migliore, e più perfetto dello stef-To huomo, per nonpeter effer egli eccellentemente perfetto, come quello, ch'à dinera vitijdell'anemo, & altrettanti differti del corpo foggiace. Questa natura virtuosa, singolare, e di persettione compitamente dorata fopra l'hamana, qual'altra può effere, che la diui-Di Xenofane na? Xenofane Socratico veniua in chiaro dell'ifteffa, col discorrere in questo modo, che se vediamo qualche statua, ò pittura, che siano con eminente industria lauorate, ne commendiamo, & ammiriamo l'artefice ; imaginando ; permodo d'effempio, che quelta possa esser opra di Zeufi, e quella di Policleto, eccellentiffimi nell'vna, e nell'altra. Hora vedendo questa ingegnosissima fattura, & in tutte le parti ammirabile compositione dell'huomo, di rantibelli membri, di così valorosi sensi adornata, con tanta armonia di figura, e d'attioni trà se corrispondenti, non possamo che meritamente zicercarne il fattore, che la formò, qual altro non polhamo imaginarli effere, che fopra modo faggio, & intelligente, e quello necessuriamente fignoreggiare nel mondo sperche fi come la terra, di cui è composto lo st. so huomo, el'acqua, el'aria, el fuoco fon molto pochi, se ben nel mon-

è necessario, che parimenti sia mente nel mondo, grande, & ottima,

D'Anassa-Di questa mente parlò anco Anassagora, constituendo la primo, Lib.12.10/. & vnico principio di tutte le cose, nel che vien lodato da Aristotele. 54. nella Metafifica in propofito, ch'egli con la fottigliezza del fuo diuino ingegno tal primo principio inuelligando, fortifimo argomento ne caua dall'ordine dell'Vniuerlo, cofistupendo, e perfetto, che non può che da vna fola essenza derinare, da cui le cose tutte dipendino. Et adduce l'effempio dell'effercito ben ordinato, e della famiglia ben regolata, che dal cenno d'vn folo Duce, e d'vn folo capo riceuono la loro moderatione. L'ordine in vero è vna certa ragione, com'egli dice nell'ottauo della Fisica. Adunque l'ordine del mondo Tef. 16. così eminente, non può esfer, che vn'eminente ragione, e perciò l'origine d'esso non può venire, che da altra più eminente ragione, la quale in vna fola esfenza ritrouare, e riponer si deue, non in molte, perche ne feguirebbe disordene, e confusione, e tal'estenza è yn solo pren-

do son larghi, e vasti, così ritrouandosi anco in esto huomo la mente,

cipe,

cipe, e gouernatore del mondo. Così concludenel fudeno Metafi. fico. At entia nolunt male gubernari: non est bona pluralitas principa- Tel. 55. tumm, unus ergoprinceps.

Ma si conre dall'ordine, questo gran genio della natura dimostranel mondonecessariamente esserui Dio, così altroue, ch'è nel sudetto ottauo Fisico con acutissimo discorso preso dall'eternità del motoproua l'istesso (benche nel porre il mondo, & il moto eterni habbia. crrato, estendo questo con quello stati creati da Dio nel principio del

tempo, nella produttione dell'vniuerfo.)

E per tralafeiar i molti argomenti, ch'egli apporta per euidenza Razione fordi questa eternità, prendusi da lui per hora, come propositione dimo- tilima d'A. strata, e chiara; Ch'il moto nel mondo è eterno. Da questa inferisce rifo ele cotal confequenza: adunque v'è vno, ò più motori eterni, non si potendo conceder moto, che non vi sia il mobile, & il motore. Ma che sia vn solo, con due ragionice lo conferma. Vna è, che quando gl'effetti ponno egualmente bene da' principij finiti effer prodotti, non fe ne deuon porre infiniti; e quando eosì bene ponno esser prodotti da vn folo, non se ne deuon porre molti, perche la natura vuole il meglio, & abborre il superfluo. Ma tutti gl'effetti sublunari, ponno hauer buona confistenza con vn folo primo principio. Adunque non molti,ma vn folo fe ne deue stabilire. L'altra ragione è. Il moto nel mondo è eterno, e vi è sempre, ne sempre potrebbe essere, se non fosse continuo, e se è continuo, è consequentemente vno, e se è vno, adunque da vn solo motore vien fatto. Proua, ch'essendoui sempre, debba effer continuo, perche se tale nonfesse, vi s'interporebbe la quiete, e cosinon vi sarebbe sempre, perche si come seà due. corpi non continui, ma posti vn dopò l'altro, ve n'è sempre alcun'altro interposto, che è l'aria, così frà due moti non continui, ma discreti, v'è aleun'altra cosa di mezo, ch'è la quiete. Che mò essendo il moto continuo, sia ancor vno, è consequenza manisesta, perch'ogni cola continua è vna. E che finalmente, effendo il moto vno, venga dinecessità ad esser satto da vn. solo motore, l'insegna Aristotele da. quello, che se due mouono, saranno due moti, benche muouano l'istessa cosa, e moleo più se ne moueranno due. Resta dunque per lui prouato che vi è vn motor eterno, e folo, ma che fia anco primo in modo, che sopra luinon vene possa essere alcun'altro, l'haucua. prouato à bastanza per auanti per l'impossibilità del progresso in infinito: onde concesso il moto, e concesso, che questo si faccia da alcun motore (com'egli hà abondantemente mostrato nel testo 27.e seguenti del citato libro,) si deue incuitabilmente ascenderad vn motore, che sia primo, altrimenti s'andarebbe in infinito.

Questi, & altri simili motiui destorno la mente de i Filosofi illuminati da' foli raggi di natura à comprendere, e determinare, che vi sia Dio. Ma tralasciando ogni più ardua inuestigatione, e descendendo à quello, che può muouer anco l'animo de' meno acuti, e de' più materiali, stimo io, che due siano le ragioni, che totalmente pos-

fano debellare i pertinaci nell'atheismo. Vna che si prende dalla va. Atheifmo rictà, & ornamento delle cose dell'universo. L'altra dall'unione delconuinto con le sue parti. Con la prima si discorra così. Che nel mondo vedendosi due ragioni. vna materia, ch'in così varie, e marauigliose forme si trasmuta, di piante, d'herbe, di fiori, d'animali, aerei, acquatici, e terrestri, con si bello cangiar delle stagioni, con si vago, & incessante raggiramento de' Cieli, e lumi loro, la natura c'infegna à ricercare il maestro, che l'hà fatte, com'anco vedendo noi alcuna bell'opra dell'arte, siamo da cotal'inferta curiolità sforzati, e spinti à ricercarne l'artefice. E trà queste forme ritrouandosene ancor vna di singolarissima esquistezza, ch'è la ragioneuole, non possiamo nel ricercarne il suo fattore, se non dire, ch'istessamente quegli ragioneuole sia, per non potersi dall'intelletto humano apprendere, ch'vna virtù irragioneuole possa produr cofa, che dotata fia di ragione. Hora cotal fattore, ò nell'huo. mo stesso si ritroua, ò è altro fuori di lui. Il primo non può dirsi, perche si come il corpo suo, e quanto all'essere, e quanto al conservarsi dipende dalla virtù de' cieli, e de' fuoi motori, così la parte di lui più nobile, e dominatrice, ch'è la ragioneuole dipenderà da gli stessi, e non dalla parte corporale di lui, altrimenti il più perfetto dipenderebbe dal più imperfetto, e'l viuente di vita ragioneuole, ch'è eccellentissima, penderia da ciò che n'è priuo, & hal'esser suo brutale, & imperfettissimo, qual'è il corpo: cose troppo absurde, & all'humana capacità repugnanti. Sarà dunque fuori dell'huomo questa virtù ragioneuole, da cui la confimile in esso deriui, ne altra possiamo quella concepire, che sia, se non diuina, perch'il dare il dono di ragione ad akri, ne da altri rice uerlo, è dote, e dignità propria del folo Dio, ch'è supremo intelletto, e centro di tutte le ragioni.

Quanto al secondo fondamento preso dall'vnione del mondo, dicefi, che ciasche duna cosa, ch'hà parti vnite, le contiene in se vnite, ò dall'habito, come son le pietre, & i legni, ò dalla natura, come le piante, ò dall'anima, come gl'animali. Ma le partidel mondo non stan vnite dal folo habito, perche li corpidital forte, poco, ò niente fi mutano, com'in esse pietre s'osserua; & il mondo soggiace à frequenti, e notabili mutationi tanto nell'aria, quanto nella terra, e no i corpi da essa prodotti; onde non ponno le parti del mondo restar dal folo habito contenute. Restan dunque sali ò dalla natura, ò dall'

Panlma: ma qu'efta vien contenuta dilla natira, adunque le parti del mondo faran anco tenute infieme dall'iftefia natura. Ma quefta, mon fi può dire, che fia fe non ottima, eccellente, eragioneuole, perch'eftendoui le nature nel mondo ragioneuoli, farebbe troppo inconueniente, chi'lutto foffepeggior della patre, e che la natura total d'effo mondo, sh'effe kagioneuoli connette, e mantiente, non foffe anch'effi diralle gràdo; e di tanto maggior perfettione; quanto il titto fempre è in fe più perfetto, e nobile della patre. Quefta natura viniurfale, vinitrie, reggiirice, mantenitrice di tutto il mondo, ottima; perfetta, intelligente è pur quella, c'ha'haj l'attributi, c'hà Dio folo fi danno; onde mal grado degl'empì, & infenfati atheifti, nell'Vniuerfo v'è Dio. E chi da tal verifilmo difeorfo captivato non refat, deuest come dishumanato, riporre nel numero delle fiere, e restar condennato dalla fentenza di Dauit: Dixit infipiens in conde fio non

## Se l'arte di far l'oro si ritroui.

### CAPITOLO II.

Vest'arte, che Alchimia comunemente vien detta, da suoi maestri vien sotto diuersi nomi tratrata, col chiamarla Chrisopera, acqua viual, atte vestguie, Japi philispharum, etizir, da tris simili, per tenerla contali odcurità in maggior riputatione appresso il voligo. Cominciò (dice Plinio) fotto Caligula, e supor increta per mol. Lib 3 cap. 4: il fecoli, sin che Giebro Arabo la sece ne suoi seruti riorgere, che per ciò alcuni di esta 10 stimano inuentore. Hebbe poi, che l'accressiono, Araddo di Villanoua, Raimondo Lullo, Gregorio Paracelso, Cornelio Agrippa, Richardo Anglico, Bernardo Treuerense, con altri molti. Ma in essi non fi deu cercare, ciò che n'habbino seritto per Theorica; ma ciò che n'habbino veduto per pratica; perch'inutile fia ogni precetto, che diano di essa, quando rissolici enos si vede la proua. Eda ciò nascell'inortiuo el protuo. e Eda ciò nascell'inortiuo el prefere questico.

Grandie celeberrimi autori tengono, che l'oro, ilquale dalla natula ra nelle proprie minere vien prodotto, con l'arte in alcun modo per forza del fuoco, ne de fornelli, d'altri metalli famon il possa, comes pretendono gl'Alchimistifarlo del fosso, dell'argento viuo. E di tal parere si Autocenna, Autoro, S. Tomaso, Egissio, il Gociliatoro, il Carangome condano, il Fallopio, dei l'orta, Le ragioni de'quali, furse à quel solo psito ver l'ente di stribucono: che l'arte no può arriuar tant'oltre, che sappia addattare sar l'are. gliagenti e ola materia, e ol spo, el modo, l'altre circossinares così l'arte vien.

3 che

po: ad 5.

2. fem.dift.7. che fe ne possa produr l'oro nella guifa, che suoi fare la natura ; onde queft.3. ar.9. pon farà mai l'artificiale nella fostanza fua "(dice S. Tomaso) buono. e fino, com'il naturale; ma farà folamente à lui fimile nelle qualità esterne, colore, splendore, e peso, per mancar ad esso quella qualità minerale, che sola per il valor del Sole nelle viscere della terra generare lo può. Perciò non poterfirettamente dital'oro feruir la mediciha, per confortar il core, e corroborar gli spiriti, come sa del vero ne poter alcuno con buona confcienza viarlo come fpendibile. & vgual all'altro di giusto carrato; ma douersi hauer per mentito,e spurio nell'vio comune. Per autuerar questo parere, aggiungono lisuderti potente confideratione presa dall'esperienza, che mai s'hà veduto Esperienza alcuno de gli Alchimisti arricchire; ma ben imponerire; ne con l'arre loro hauer fatto l'oro, ma disfatto, & in cambio di riempir le borfe,

hauerle totalmente vuotate, fegno grande della vanità di tal'arte, la

contro el Al-chimifti.

qual pure tentano introdur nel mondo per ministra dell'opulenza. Se alcun mai doueua giunger al colmo d'altissima fortuna, su quello speciale Antonio Triuigiano, che teneua per infegna il Saracino, gia pertutta Italia celebrato; perch'alla presenza d'Andrea Gritti Doge, e del Senato Venetiano, coll'asperger, ental suo lissiuio preparato fopra altro metallo, lo conuerti marauigliofamente in oro. Così doucua aggrandir anco il Mamugnano, ch'in Venetia fu nel paffato fecolo cotanto applaudito, come facitor dell'oro, con vna fua polucre,(com hò vdito da molti,)che con altri metalli mischiau sche selice firiputaua chi poteua diuenirgli caro, & intrinfeco, per speranza di ri-Trall.4. cauar da lui così mirabil secreto. Ma il primo, per restimonio del Fallopio pagò con la tortura la fua temerirà, nel deluder vn tanto Senato,e con la pouertà d'hauer à pena i vasi vuoti nella bottega, mostra-

ua il poco frutto che dall'invention fua riceueua. Il fecondo fcoperto dal Duca di Bauiera nella Città di Monaco, che con la trasmutatione Delr. mas. de' metalli in oro, per virtù di quella fua poluere, che anima dell'oro difq. lib.1. c. nominaua, fi facea perdita di dieci per cento, restò iui dell'anno 1591. col laccio alla gola capitalmente punito. Troud il Colombo l'oro nelle minere dell'Indie, per cui diuenne in Spagna gran personaggio, e Caualiero, con tutta la fua posterità. Trouanti molti in varie città, che per estraher dalle minere il ferro, il rame, lo stagno, il bron-

5. q. 1 fet.4.

ch'è l'arte di faper farlo, son sempre più miseri, e mendichi de gl'altri? Che può connincer d'annantaggio il vaneggiar loro, anzi l'ignoranza, e la temerijà? Molti tuttania di tal'arte disensori, e contrarij alli sudetti, non man-

zo, l'argento viuo, & altri metalli, arricchiscono di sonuerchio. E gl'Alchimifti,che professano nelle case loro hauerla minera dell'oro, cano con viue ragioni mostrar ella esfere possibile, e praticabile; tra' quali Alberto Magno così eminente, & acuto indagator de' misterij Lib.; denni di natura,nel libro,ou'egli và speculando le virtù de' minerali,mette ner.c.8.0 9. in disputa: se le specie de metalli si possano scambienolmente tramutar vna nell'altra, com'il piombo in rame, il bronzo in ferro, l'argento viuo in argento, & oro; & afferma, che per forza del fuoco può l'arte far cotale tramutatione, calcinando, sublimando, destillando, e separando il puro dall'impuro, così che corrotta à fatto la forma specifica dell'uno, s'introduca la forma specifica dell'altro; perche si come li medici prima purgano gli escrementi del corpo, e poi confortan li membri,che li producono; così gl'Alchimici purgan prima le feci del folfo,e dell'argento viuo materie comuni di tutti limetalli,e poi confortano le virtu loro celesti, & elementari, col ridurle à tal proportione, che ne possa risultar il metallo, ch'intendono. E tutto ciò fanno co'l callore del fuoco, il quale si come per se abbruccia, e consuma, così ridotto a temperata fimmetria, genera, e non corrompe, viuifica, e non distrugge; nel modo, che fà nelli parti di natura il calor del cielo, da cui esto calor igneo nasce, e deriua. Queste son le parole d'Alberto. Alchimia autem per hanemodum procedit, scilicet, corrumpens vum, à specie sua remouendo, & cum innamine corum, que in materit possibile per funt, alserius speciem inducendo: propter quod omnium operationum Al-parer di Alchimicarum melior eft illa, qua procedit ex if fdem,ex quibus procedinna-berto tura, ficut ex purgatione sulphuris per decoctionem, & sublimationem, & ex purgatione argenti viui, & bona permixtione horum cum materia metalli: in his enim ex virtutibus horum omnis metalli specie inducitur. Con chiara spiegatura decide Alberto che del folfo, & argento viuo lauorati dall'arte Alchimica, si può far ogni sorte di metallo, e per confeguenza l'oro.

Conl'appoggio di così autoreuole scrittore, vanno poi gl'altri promouendo, & insinuando ragioni diuerse, che raccoglie il Cardano nel suo volume della varietà delle cose. E prima, ch'essendo ogni metallo composto (come suppongono) di solso, & argento viuo, non è difficile, che per la comunicanza di tali materie, vpo sitrasmuti nell'altro. Et intendendo sempre la natura di far il migliore, può Razioni per delaiutara dall'arre far ageuolmente l'oro, come fine intento da effa,nel l'Alchimi far anco gli altri metalli; i quali però lafciando nella forma loro, li lascia impedita da altre cause, come misti impersenti, e soli cominciamenti, e preludij dell'istesso oro, i quali poi per forza dell'arte si possono perfettionare. Aggiungono, che se con artificio di calore si pon generare corpi d'animali, che sono assai più de metalli persetti, tanto piu poteansi questi con l'istesso produrre, che son assai men perfetti.

Lib.10.c.51.

Cr.23. F. ..

1.Caf Scalig. Già enotiffimo, che in Egitto poste le qua ne forni, ne nascono per de subril. ex- virtù di proportionato calore li poli, de' quali perciò abbonda il paefe in grandissima copia: così adunque mo l'oro dal metallo, co me il polo dall'ono; col calor de' fornelli riforacre. Di poi fe l'arte fà nafcer dai cadaueri de i giuuenchi l'api, de gli afini le vespe, de caualli gliscarauaggi, e de' muli le locuste, ò cauallette; anzi gliscorpioni stessi dall'herba basilico stagionata, e riposta in certi luoghi; perche non può istessamente confeguir la generation de metalli? Si dice in oltre, che se per ragion di regola fisica, la ragion de' contrarij è l'istessa, essendo chiarissimo, che l'acqua de' fonti, conuerte le legna, ch'in effa dimorano in veriffime pietre (com'hò veduto io ne fonti. che sono nelle cauerne de monti dette couoli nella villa di Costoza ; poco discosta da Vicenza,) certo non si deue leuare simile virtù al fuoco di tramutar vna cosa nell'altra, ò vna specie nell'altra di metallo. Per fine maggior è la differenza trà vn corpo animato, & inanimato, che non è trà vn metallo, e l'altro metallo: ma il demone. può con l'applicatione de gli agenti naturali, dalla materia putrida far nascer vn'animalimpersetto; molto più facilmente dunque potrà con l'istessa applicatione, trasmutar vn metallo nell'altro; ne potendo egli operare fopra le forze della natura, altrimenti farebbe de' veri miracoli; ne legue che per natura possibile sia la metamorfosi de' metalli nell'oro; onde l'huomo, ò per cenno del Demone, ò per ingegno suo vna volta conseguire la possa.

vol.20. lib.3.

Queste, & altreragioni son da fautori dell'Alchimia inuentare, le quali tentano etiandio di confermar con varie esperienze. Pottano Theatro del- la contesa, ch'hebber già trà se Arnaldo di Villanoua, e Raimondo la vita hum. Lullo viuenti, nella quale sostentando quello la verità dital'arte, e questo con acutissimi argomenti contradicendola, hebbe quello à dirgli, ch'il giorno dietro lo renderebbe conuinto, come feguì; perche occulatamente gli fece vedere la tramutatione d'altro metallo, in oro. Dallo stupore della qual'opra mosso il Lullo, abbracciò poi tal'arte, e ne scriffe amplamente, e l'esfercitò, col far in corte del Rè d'Inghilterra, di suo comando finissimo oro, il quale sin ad hora vien iui mostrato, come fattura d'esso Lullo; che però ne' suoi scrtti convera ingenuità confessa d'hauerla dall'Arnaldo imparata. Grande in vero à fauor dell'Arnaldo, è il testimonio de Giurisconsulti, ch'afferpresenza di mano hauer egli fatto verghe di vero oro nel palagio del Papa in Roma, col'esporle al publico paragone, come scriue Giouanni Andrea nell'addittioni allo speculatore, nel titolo de crimine falsi: e l'Oldrado nel confeglio settuagesimo quarto de sortilegi: & anco l'Abbate Panormitano,nel cap. ex enari, pur de fortilegi, alle gravistime relationi

Arnaldo femolti.

de quali, pare che certo alcuno giustamente opponer non possa. E Lib. 10.23 tanto meno,quanto che fi dà per altre approuate attestationi, ch'altri medefimamente ad emulatione d'Arnaldo fecero oro; percioche dice il Taffoni hauer nell'archivio del gran Duca di Fiorenza, veduto vn chiodo lungo cinque dita, mezo d'oro verso la punta, e l'altro mezo di ferro, la qual parte d'oro fu fatta da vn' Alchimista, che l'immerfe fin'à quel fegno in vn fuo licore; ch'hebbe vittù di farlo d'oro . Se così è, non si può rettamente dire, che li dogmi Alchimici, sian del tutto vani,come li de canta il Fallopio nel luogo citato,e come li deride il Giouio nella persona d'Aurelio Augurello d'Arimini profesfor d'Alchimia, che non hauendo mai con essa fatto alcuno auanzo. fi pose ad insegnarla in versi, contitolo di Chrisopeia, la quale dedicò poi à Leon Decimo, ch'essendo Pontefice prodigo d'oro, mal sarian stati li beneficati da lui , s'hauessero douuto aspettar dalle sue. mani l'oro prometlogli dalla ridicolofa dottrina di colui. Ma tengasi pure da ogni spassionato intelletto, che se le proue sudette son. vere, (come non fon ftate fin hora da alcuno poste in dubbio, ) non è tal'arte da esser derifa,ne spregiata, ma come sacra,e recondita,e non volgare, tenuta in fomma veneratione da ogni più eleuato, e pellegrino ingegno, propria de'quali, e non d'altri, professano esser li mae-

itri di effa. In tale varietà di curiose opinioni, non sarebbe che difficilima la decisione, quando il senso infallibile restimonio non suggerisce i motiui del vero:non deuesi dunque attender à sillogizare, ma à risguardarc:non à specular le cagioni, ma ad osseruare gli esfetti:da vna parte v'è il poffibil di natura, dall'altra l'impoffibile di fortuna : da vna è il parto, dall'altra l'aborto: da vna fi vede la speranza, dall'altra la. disperatione:vna promette,l'altra priua: ne però l'vna, ne l'altra s'inganna nelle loro proposte. L'oro è stato fatto, non si può negare : nesfun mai s'è arricchito, ma più tosto impouerito, è più che vero. Che Alchimia può dunque dirsie Non altro certo, se non che e arte se non impossibi- bile, ma di le, almeno cofi aftrula, e difficile, che non deue premer ad alcuno il cillima. faperla,ò il coltiuarla. Vi fon state ancora d'altre simil'arti, ch'introdotte con grande apparenza di fondate massime nel mondo, son state poi come inutili rifiutate. Sappiamo d'un tale, ch'infegnaua l'arte. di volare, la qual publicò etiandio con scritti alle stampe . V'è stato santorio, chi nella medicina infegnaua intender le mifure, e qualità del polio nelle febri con Instromento, che chiamaua Pulsilogio. E l'istello infegnaua intendere quante libre calaua, od'accresceua il corpo dell'huomo,con forme l'età fua, col pefarlo in bilancia à bella pofia fatta; perche in tal maniera fi fapeffe più ficuramete da' medicieu-

rarlo,

mifacio.

rarlo, del che formò anco alcuni Aforifmi in libretto stampato, col titolo di medicina Statica. Estata à nostri giorni proposta, e scritta da. begl'ingegni,l'arte di parlar altrui con cenni,la qual professano vtilisfima a'prencipi, che per loro dignità più con cenni, che con parole fi fanno intendere. Ne paffati secoli fu dal sudetto Lullo composta l'arte d'imparar tutte le scienze in breuissimo tempo, ch'il famoso Giurisconsulto, e filosofo Giulio Pace mio concittadino, tentò ridur vltimamente alla pratica, con alcune correttioni da lui publicate inparticolar opuscolo. Ma dicasi il vero, d'ogn'vna di queste se nevede l'effiglio, per non dire l'eccidio; riuscendo poco, ò nulla fruttuofe à chi di elle voglia seruirsi. Tra queste deuesi ripor l'Alchimia, che per la difficeltà de mezzi, per la lunghezza deltempo, per il dispendio dell'opra, e per l'incertezza della riuscita, non merita l'applicatione di chi nella vita cinile, deue auuantaggiar le fue fortune, con più lucrofi, e lodeuol'impieghi. L'esperienza me già sufficiente macstra. Earte non da huomini di mediocre stato, ne da poueri, ma da Prencipi, a'quali poco cale lo spendere, per hauer il modo di redintegrarsi,ch'a quelli manca. Resti perciò sbandita dalla Republica, bile a buomi. di parer anco del fautor suo Antonio Mirandulano, che resta così co-

impratticani ordinary . uinto della mendicita di lei, che ne prohibifee l'effereitio in tal modo.

16Et.7.

toeft difficultatis, ve fit utilius eam omittere, quam exercere; & multi Lib. 19. de quidem ditiffimi nd magnam inopiam redatti funt , propterea quia maxi-Sing. certam. unis sumptibus, vel nunquam affecuti sut quod hac ars pollicetur; vel cerse varo o parum; sea ve sumpens loge fit mater lucro: quare fattus est alijs aresbus certioribus operam dare , qua maiori ex parte operam fuam prafant, quam huic, que variffime propter res natura absconditas finem funm affequitur. Professione dunque tenuta per quali impossibile, calami. tofa,e miferabile,come può allettar alcuno ad abbracciarla? Intendafi però di quella fola, che s'occupa nell'inquifitione dell'oro; perdestillatoria, che in quanto alla destilatione, e depuratione, che si sà nell'arte medica di varie materie, col ricauarne acque, tinture, estratti, spiriti, quinte effenze,e fimili,non v'è dubbio,che riesce nobilissima, & vrilissima al genere humano; per la quale dir si può, che l'età nostra con eccellente industria hà superato l'antica, che su di così segnalate inuentioni

Non est autem danda opera huic artimon quia non sit vera, sed quia tan-

Alchimic villifima.

manchéuole.

Quanto poi à gli argomenti addotti da chi quella totalmente repura impossibile, diciamo non esser dimostratiui, e necessarij, ma solamente probabili, & incerti, perche folamente la prouano difficilima; come ne anco li contrarij dimostrano certaméte la verità di lei;onde per le fagioni di natura dell'una, e dell'altra parte, veramente si può

dire, che sin'hora la lite dell'Alchimia penda forto il giudice. Maperche il fatto, fe ben rariffimo per le relationi sudette sigilla il pun . dell' Alchito della verità, perciò stimar si deue più concludente il secondo, che ma pende, il primo parere.

Se ogn'on babbia il suo destino, il qual non possa fuggire .

#### CAPITOLO III.

C Eil destino, che i Filosofi chiamano Fato, è vn'ordine,e serie del-D le cause seconde constituito dalla potenza, e volontà della pri-ma, e suprema causa, ch'è Dio, per produr alcun determinato effete cin, Deic. 1. to; pare che non fi poffa da gli huomini in questo mondo fuggire; effendo ineuitabili, & immutabili l'ordinationi diuine, alle quali però sia sforzato ogn'vno di soggiacere, e prouatne l'effetto. Così Destino sie l'infermità, le prigionie, le varie maniere di morti, non potranno el che fia. fer schiuate ; perche dependendo le prime dalla stemperatezza degli humori, ò acquistata nel corso della vita, ò generata nel nascer di essa; doueranno per ordine di tal'impersetta natura, in chi si tronerà, infallibilmente succedere. Parimenti chi sarà dotato di spirito generolo, & ardito, non potrà contenersi dal far vendetta delle riceuute ingiurie; che per fatal confequenza, lo fara poi caderio carceri,e simil trauagli. Anco le morti violente toccheranno àgli amatori de i pericoli, e che son di temeraria inclinatione; che dipendendo dalla complessione de' lor corpi, diuerrà questa certo causa irrefragabile del loro deftino. L'ifteffo deuefi dire d'altri fimili euenti, che per occulta forza di seconde cause trà se concatenate, e subordinate alla prima: pare che feguano sì, che in altro modo feguit non. poffano.

Giulio Cefare infidiato da' congiurati, hebbe auiso da vn tal'indouino di guardarfi da gl'Idi di Marzo, com'à se minacciosi di morre, e lo sprezzo. Calfurnia sua moglie lo pregò, non andasse per quel giorno in Senato, che s'era fognata di vederlo spento. Volle astenerfene; ma persuaso da Bruto Albino, risolse d'andargli. Nel viaggio riccuè polizza d'amico, che minutamente lo ragguagliaua del pericolo,che da gl'ammaffati fuoi nemici nel Senato, gli soprastaua. Ma non hebbe agio di leggerla, per la frequenza di chi gl'inculcauano le instanze, e gli porgeuano libelli d'importanti negotij. Giunto iui, su poco dopo da Bruto,e suoi seguaci asfalito,e trucidato. Chi dirà, che non fosse violentemente guidato dal suo destino, il qual se ben preuis di Cesare.

Define di

Nella vita

Duca d: Ghi. la.

fto (come dice Plutarco) non puote fuggire? A questo, e similimo il caso trà moderni, del Duca di Ghisa; questi dopò molte discordie con Henrico II. Rè di Francia suo capital nemico, essendofi alla fine seco Desireo del riconciliato; e perciò con l'animo tranquillo, e sicuro viuendo; su chiamato vn giorno à configlio di Stato da esfo Rè, che conpalliate dimostranze di confidenza, vsaua d'accoglierlo. Auanti, che vi andasse, la Madre per cenni hauuti, con grande instanze tentò di fermarlo, & vn suo servitor, con biglietto sotto la saluieta della mensa riposto: Et vn Caualier nell'orecchio, mentre si vestiua, l'auuertirono; che nel palagio regale, alla sua vita si preparaua funesta Tragedia. Vi pensò fopra; si consigliò con l'Arciuescouo di Lione; desiberò d'andare... Pose à pena il piede entro la soglia della porta, che nel veder le guardie d'essa raddoppiate, si conturbò: poteua ritrarsi; ma nol fece; passò auanti al configlio, che l'attendeua; di lì à momenti, mandò il Rè à chiamai lo nella fua camera, out arrivato folo, & inerme : fu fubito colto in mezzo quasi fieratrà gli aguati de' masnadieri, che con pugnali lo trafiflero. Ecco la forza dell'incuitabil Fato. Potrian questi due cosi conspicui bastare, per simil'altri innumerabili esempi: ma fouuienmi l'influsso poderoso delle stelle in Pietro Leonio Medico, ch'hauendo con la scienza d'esse preueduto, che scorreua pericolo di morir nell'acqua, sempre schinò fiumi, e laghi, e mari. Ma nulla valse à diuertir il suo destinato fine, perche Pietro de Medici mal contento della cura, che egli hauca fatta di Lorenzo suo Padre, lo fece cru-

Cionio ne eli Elogy.

> delmente gettar in vn pozzo. · Puofi ben dire con Sencca: Fata volentem ducunt, nolentem tra-

Perciò li Turchi concedono tanto al Fato, che perfua i non potet,

De prouid. huns, e con Virgilio. Fortuna omnipotens , & ineluctabile Fatum .

e con Lucano.

Iam magis, atque magis, praceps agit omnia Fatum.

Turchi credono nel fato.

c.5.

auuenir altrimenti di quello, che stà ne' suoi arcani racchiuso; s'espongono animosi à i pericoli della guerra, perche se non sarà il lor destino di morir in esta, pensano di restarne salui, &illesi. Cosi prattican liberamente con gli appeltati, con la stessa impressione di non poter di quel male morire, quando non sia tale il decreto fatale della lor vita. A ciò allude il parer di Possidonio appò Cicerone, mentre lib. a medic. và mostrando, che il Fato è causa eterna delle cose dell'universo, Specis perche quelle che pafforno fian fatte, e le prefenti fi facciano, e le: future s'habbiano da fare; ond'è che il tutto dipenda da esto, il qua. le però stabilisce, che sia. Ordo, & series causarum cum causa causa

nexa remex fegignat. Per la qual connessione, e colliganza di caufe,

dif-

difcorre iui; che l'huomo possa diuinare anco ogni cosa auucaire, se di quelle hauesse compita cognitione; essendo ogni essetto virtualmente nella sua causa; come ène semi la virrà delle cose, che essi producono. Ma per esser tal dono di solo Dio: non resta a quegli, che solamente da certi segni prenonci delle cose consequenti, prefenti le fiture, i quali segni col corso dell'età, e del tempo, e con la diligenza comprende; come fanno gli Astrologhi, che con l'osteruari moti del Sole, e della Luna, e dell'altre Stelle, sanno predir le nascite, i progressi, ès i finimenti loro. Con tai discorsi dunque si và prouando, che alcun non possa il proprio dessino suggire.

Ma si come son validi nell'apparenza: cosi riescon deboli nel penetrarne l'essenza. Se il Fato è riposto nell'ordine delle cause, che oprano per natura, come s'è detto; non si può certo considerare, che conforme le leggi, e tenore di essa natura, la quale condue forme Phume con regola la vita dell'huomo: Vna è il fine, e termine, con cui la chiude . due materie L'altra gli euenti, che nel corso di quella succedono. Quanto al pri. e regolara mo, non v'hà dubbio, che ogn'vno hà dalla natura il termine suo fatale prescritto, e determinato, d'anni, mesi, e giorni, il qual fuggire in alcuna maniera non può, ne prorogare quasi per hore: perche ne' principi della sua generatione, riceuè tal temperamento,e simmetria di humori nel corpo suo, che per virtù d'essi, sin' à certo segno solamente può durare, e non più; come chi nasce di complessione colerica, e dirara tessitura di corpo, riuscendo molto disposto, e facile all'esalatione del suo natiuo calore; proua per conseguenza assai minor duratione d'altra men colerica, e più languigna, e miglior com « Oen uno hà plessione dotati. E tal termine di viuere con tai naturali fondamenti il juo termi in fatale di stabilito, è quello, che è fato ineuitabile, & irreparabile da' poeti, e dal la vita. volgo ogmhora vien detto, e che dalla fola diuina mano, può riceucr estensione, e proroga.

Ma fi come à questo fatal termine di vita, ogni vnarriua, che con Ogni vna può prudenza regulandosse, con risquardi procedendo, declina tutti glin. I folimar il tercontri nocius pregiudicialis e destruttui della vita; cos so con intempos mine fatato tanza, se incautezza viuendo, può tal suo termine, ò destino suggire sa cio è col non peruenir gliabbreui ando li suoi giorni, a sai più di quello, che la natura concesso gli haueua.

Quanto poi à gliaccidenti, che occorrono nel progrefso della vita, ò fon cafuali, ò fatali; quelli non han caufa certa profsima, e., pon efsere, e non efsere; come il trouar vn theforo nell'atto dell'arat il terreno; l'incontrar il cauallo perduto in andando per fatti domeftici al foro, fono cofe à fatto incerte, procedenti dacaufa vniuerfale, e prima sì, e dalla profsima accidentale; efsendo

Parar

l'arar cagione del nascer le sementi, non di ritronar thefori; e l'andar al foro, caglone propria dello sbrigar, per efempio, la lite, non di ritrouar il cavallo. Onde non v'è ditali casi dubbio, che si possano declinare, per non concorrerui motivo alcuno, che sforzi ad incontrar-

li. Li farali han'adequata,e certa caufa,come han l'infermità,le car-Li conin- ceri, li generi delle morti, e fimilisma non perciò la confequenza d'effi genti impe- è necessaria; perche chi non sa, che nell'ordine delle cause naturali, se discono li e frappongono li contingenti, che possano totalmente sconcertarle, & impedir l'attion loro, per la debita prodution degli effetti? i quali però non hauendo necessità, posson anco totalmente schiuarsi. Di più à

burio diner- che gioua il libero arbitrio lafciatofi da Dio, fe non ad elegger, e fugrifce il fato e gir il bene, e'l male, conforme il proprio compiacimento? Dunque fi può divertire l'infermità, con la mutatione dell'aria, de' cibi, d'efercitil. ò co' precetti de' Medici. La carcere, con la modification de' costumi. Il genere della morte, con la Religione, e con la repressio-

ne delle proprie passioni ; e cosi di casi de gli altri.

Molti per tanto si vedono, che dal comune presagio della praua. lorindole, veniuano destinati al patibulo, ò ad altra violenta morte, che poi riescono esempii di moderatione, e di virtù. Molti vendicatiui anco fi vedono, diuenir placidi, e fofferenti, col riformar gli impeti del lor genio, con auuedimenti ragioncuoli, e morali. Quanti s'offernano deboli , e malestanti nella pueritia , & adolescenza , chenell'età feguenti diuentano à marauiglia robusti, e godono sana, e lunga vita? E vero, che notabil'è l'efficacia delle seconde cause, ò sia de pianeti, ò delle più proffime à noi in questo mondo inferiore, per produrre li particolari effetti suoi. E' grande, e quasi irreparabile la lor forza, nel cagionar varie fatalità; non fi può negare ; ond'hebbe. ragion Seneca di dire, che il destino ci tira, benche repugnanti, ne consentienti ad impensati successi, come se Cesare, e tant'altri. Mail fatto è chiaro, che per non effer necessarij, poteua ogn'vno suggisli, per le sudette ragioni, e particolarmente, per singolar dispensatione del Signor Dio, il qual se ben non vuole estinguer la natura de contingenti, non cessa tuttauolta giamai d'essercitare à prò nostro i suoi fecreti giuditij : la doue per risolutione del presente questo conchiudo con dire; che il proprio destino di ciascuno chiamato da Filosofi Fato, in quanto è nelle seconde cause, e da queste dipende, si dice. assolutamente mobile, esfugibile; ma come disposto, e dependente dalla diuina Prouidenza è infallibile, & incuitabile, non di necessità affoluta, ma conditionata, come dottamente dicono i Teologi. LEU LIBROSERIO PER

#### Perche di Woodhi binfimar fogliano li tempi presenti , e lodino li passati .

#### CAPITOLO IV.

Decí potere di ciò apportarfi più cassle, e la ptima Fisca effere, cale dal calornatina più consi marente logora, restano i minuito l'humido radicale dal calornatina più cofo consimuramente logora, restano i corpi de Vecchi dificati, e l'riigidi, i che ne refulta in effi il langue melancolico, da cui celando fopitriti fomiglianti, che feunon per infromenti proprij dell'imaginatione, in apprender gli oggetti à lei dal fenfo efterno rapprefentati, non può quelta che operare fecondo la qualità di tali infrumenti, onde ne concepifie le piecie, od'imagini delle cofe fipiacenti, e noiofe, come riefee à punto ne' Vecchirche perciò da Cicremo evengon detti difficili, gartuli, e fastitiofi, prendendo a fehifo le cofe tutte, per effer in loro fuaniti quegli lpiriti, che in altra erà da, fangue fonto, temperato, e foaue prodotti, solevano all'anime loro effere ministit di concetti piacenoli e, e giocondi.

Biafmano pertanto le cofe presenti, perche stimano siano quali son essi, e lodano le passate perche stimano, che sostero quali essi

erano.

La feconda caufa,èl'addotta da Ariftotele nella Rettorica; perche di fecchi più tofto di memoria, che di fperanza viuendo, e quella effendo delle cofe pafate, quefta delle hiture; nicilian effi più a quelle, test, accè de quefte, come à cofe d'anuantaggio allo flato loro appartenene; perche hanno d'esse, che dire, pensare, discorrere, e commemorar molto, la doue delle prefenti, e future assai poco rella dovo, ressando loro assai poco di vita; e percio sprezzandole, non stimano, che le già da loro in più selice, e lodeculo stagione trascoste. Puman memoria positis, quam speciale detto Filosofo) quod enimo cliquum esse por sum est, praetritam antem multum, che spes spesa futuri s'emporis esse moria even praetriti.

La terza causa è, che per tal memoria souuengon à loro tuti li didetti, contenti godutiond'amano quel tempo di tai successi, e bialmano questo, che all'impotenza soro i senega, dalla qual cagion anco son resi loquaci, perche non cessano gia mai di raccontare i principii, l'occasioni, e le circostanze de gli auuenimenti loro, che tale si dimostra Nessore appresso Homero, col sar souente mentione delle co, se da sui, e da gli altri Heroi ne tempi ameriori passare; quindi Hora-

tio d'huom vecchio parlando.

LAH.

#### - Landator temporis acti

SE DHETO:

Il che dal detto Filosofo nello stesso luogo vien espressamente. confermato. Que quidem causa est etiam loquacitatis in senibus; neque enim ceffant ca narrare, qua superiori tempore gest a sunt, quoniam ex recordatione voluptatem capiunt.

Ricercasi l'origine, l'essenza, e le differenze del calor naturale.

#### CAPITOLO V.

Andosi al calor naturale tanta prerogativa di conservare la vitane' corpi, com'autore del nodrimento, e generatione loro, onde non v'è cosa, che dalle lingue de Filosofi venga più celebrata di esso, sarà certo degnissimo il ricercare, ciò ch'egli sia, e d'onde hab. bia l'origine sua, e se d'una sia, ò più sorti, e qual habbia principal officio ne' viuenti, per hauer compita notitia d'vn agente cosi famoso & eccellente nell'opere di natura.

E se ben la risposta dital questo, si può abbondantemente raccorre da molti, che l'hanno acutamente ventilata negli scritti loro; tuttauia per renderne facilmente capace d'alcuna parte, chi non è cosi versato nelle materie di tal dottrina, si deue sapere, ch'altri volsero, che tal calore fosse fostanza, & altri accidente: quelli lo constituirono l'anima stessa, qual su Hippocrate, pertestimonio di Galeno nel prilib.2. de ani- mo libro de gl'Afforifmi, nel Commento 15. che tenne niente altro esser la natura degl'animali, che quest'innato calore, il che però vien

41. confutato da Aristotele in più luoghi, ma principalmente nel libro 2. delle parti degl'animali al cap.7. dicendo che l'asserire, ch'il calore. fia di piu, che instromento dell'anima per far l'operationi sue, è vn volere, ch'il martello fabrile fia l'arte istessa fabrile, ch'è il far absurda. mente vna cofa stessa l'istromento con l'agente primario, che di quello si serue, come sa l'anima del calore. Vi su in oltre chi chiamò questo calore col vocabolo di calido innato, prendendo in tal modo

la fostanza per l'accidente; poiche il calido innato significa la fostanza, ch'è dottata di calore, e non il calore istesso; e quella esser il fangue, & il feme, alcuna volta fù detto da Galeno. Non è dunque altro il calore, conforme il più comune giudicio, che qualità, & accidente, che col'nome d'innato, di naturale, e di primogenito vien espresso: perche ogn'vno nel nascer suo, e nel principio della sua prodottione, l'hà innesto dall'industre natura, per far le debite fontioni della vita .

nel lib. contra Lico.

Quelto

Questo nasce dal moto, e dal lume de' Cieli. Per mostrare, com'il Liza del cita moto faccia calore, prefe Arift vn fondamento di tal forte; ch'vn cor- lo ref. 42. po fodo, rifcalda, & accende l'aria, mentr'habbia due conditioni. Com'il mete Vna che fia vicino adessa aria, l'altra, che velocissimamente si muo cales e cales est cales : ua. Il globo celefte le possede ambedue, perch'essendo sodo, e conl'estrema parte della sua circonserenza, ch'è il ciel della Luna vicino all'aria, mouendofi rapidiffimamente, vien ad accender l'istessa aria, e col tramutarla in natura di foco, ne cagiona etiamdio la generatione del calore. Ma non per se stesso il morto fà questa generatione, u moto non. ma secondaria, & accidentalmente, per virtù d'altra qualità, ch'è la re nell' aria rarefatione, & attritione, ò vogliamo dir estenuatione, che fa nell' fen (a l'attriaria, fenza la quale, quantunque si muoua qualfiuoglia corpo celeste "tone. non può destarsi calor alcuno; come vediamo per esperienza da moti, che son tardi, per non seguir l'attritione, nissun calore farsi; e cosi ne anco dal moto de' corpi densi, e grossi, perche resistendo, e repugnando questi all'esser velocemente mossi, riescono perciò inhabili al rarefarsi, e per conseguenza al riscaldarsi.

E dunque necessaria à far calor nell'aria tal'attritione fatta da corpo fodo, ch'in esso velocissimamente si moua : ne ciò basta; ma d'auuantaggio si ricerca, che tal veloce moto, si faccia in corpo, che sia disposto ad esfer col moto riscaldato; non si potendo alcuna forma, ò qualità introdurre dall'agente il patiente inetto, & indisposto, come la faetta, benche velocifsimamente scoccata per l'acqua, vediamo non riscaldar essa acqua, ne meno la punta di serro riscaldarsi, per l'inhabilità, ch'hà l'vno, e l'altro corpo al riccuere da tal moto calore; il quale però da più vigorofo, e forte agente, com'è il foco, folamente destare si potrebbe. L'aria è quel corpo, ch'è veramente atto à riceuer cotal'attritione; e perciò il Ciel della Luna, ch'è contiguo ad essa aria, più solo col moto suo cagionarla, e produr il calore, e conservarlo anco in questo mondo sublunare.

Mà nasce certa difficoltà in questo, se il Sole col suo Cielo sia più habile à produrtal calore, che non è il Ciel d'essa Luna; perche Aristotele la sente così, col dire: che stando il Sole nel secondo Cie cap. lo immediate sopra quello della Luna è sufficientemente vicino la del calor all'aria, per poterla rarefare, e riscaldare; e mouendosi egli con giro fecode Arift. assai maggiore, & ampio nel stesso tempo, che la Luna fa il suo assai più ristretto, e picciolo, è necessario, ch'egli più velocemente di essa fi moua; onde più habile per tal velocità riesce, ad attrire, & incalorir l'aria, che non riesce la Luna.

Ma vaglia il vero, non il Sole, ma ben essa Luna può far ogn'vno di questi effetti, per molto concludente ragione; perche non cagio-

nando il moto del corpo fodo l'attritione, fe non (come t'è dego.) per la vicinanza dell'aria, ne potendo tal vicinanza effere, fe non per contatto, ch'in ogni natural operatione si ricerca, come può il Sole rifealdar la stella aria, per l'attritione, se in alcun modo non la tocca. essendo tre cieli più alto di quel della Luna; dico nel quarto, fopraquel di Venere, e di Mercurio, doue con certiffime dimostrationi è

Si risponde, che ne il Sole, ne la Luna, ne alcun altra Stella, si può

ne con ro A. stato da gl'Astrologhi-deciso, che si troua? E se alcuno dirà, che il Sorajiotele . le è affai più caldo della Luna (com'in fatto fi proua) ond'è più ragioneuole à quegli, ch'a questa l'origine del calore attribuire.

dir in fe ftessa calda, per enidentissime ragioni; ma trà l'altre per l'esperienza, che serue per tutte; poiche si come il toco si riscalda più, quando trà effo, e noi non fi frapone alcun'impedimento, che quando quello si frapone, del che non v'è dubbio di forte alcuna ; cosi douerebbe far il Sole, se per sua propria natura riscaldasse: e pur manifeftamente si vede il contrario; perche passando i raggi di esso per vn'ampolla, accédon questi la stoppa, che si pone dall'altra parte di quella, ciò che non fanno quando senza tal'impedimento feriscono liberamente in essa stoppa. Adunque non si può dire che riscaldino per propria natura del Sole, ma per altra accidental caufa, che nasca dall' interpolitione di tal'ampolla, come veramente è; perche vnendoli nella concauità dell'ampolla molti raggi e diuenuti vn folo tal forza egli s'acquista, ch'accendendo l'aria vicina, n'accende col mezzo d'essa anco la stoppa, che dalli raggi prima diuisi, e sparsi fare non si poteua; che cofi à punto fà il Sole in questo mondo per forza d'essi raggi,come più fotto si splegherà. Per tanto saggiamente negò detto Filosofo, che esso Sole, d'altro pianera habbia in se calor alcuno: se dal ben Giouanni Grammatico hà voluto poi sostentare tal'opinione, calor del So stimando che egli nell'addur la sudetta causa del calore si fosse ingannato, la qual'altra effo non tiene effere, se non che li corpi celesti, e massime il Sole per la maggior sua densità maggiormente, e naturalmente rescaldi, nel che vien anco seguitato da Bernardino Telefio, e da Girolamo Cardano, e trà più moderni da Alessandro Tassoni, i qualià tanto stimorono il calore del Sole, che quel solo bastar nel mondo per la generatione de' milti, & effer fouuerchio l'elemen-

to del foco, van con acuti discorsi introducendo . Mal'error loro si riferuiamo in altro luogo dispianar forse à bastanza. Quanto poi all'altra parte del fudetto dubbio, che cioè il Sole, e non la Luna habbia la debita velocità, per rarefar l'aria, e generar in effa il calore, diciamo che si come si concede maggior esfer la velocità del Sole, così negasi, che quella della Luna no sia sufficiente per far

Cota-

cotale generatione; ese Aristotele riputaua altrimenti, doucua pronarlo, it che non hà fatto; ma effer fufficiente lo perfuade il confiderar il moto di essa in comparatione del moto dell'altre cose, il quale se ben'è più tardo di quello, tuttania caufa, attrittione bastenole per rif. Moo della ealdare; come il moto della faetta, da cui s'accende in modo la punta ciente per isplumbea di essa, per attestatione d'esso Aristotele, ch'anco si liquestà, e scaldar l'a pure questo è moto più cardo della Luna; perche imaginiamoti, ch' vn ria senza il cauallo col corfo giri tutta la terra in hore 24. fi dirà certamente, che tal moto fia più rapido di quello della faerta; e tuttauia la Luna in. questa misura d'hore, non sola mente compisce tal corso, ma tanto più velocemente, quanto ch'essendo tanto distante dalla terra, ha incomparabilmente circuito maggiore di esfa, col quale douédo agguagliar il corfo, che farebbe il detto cavallo, è necessario, ch'assai piu velocemente si muoua di esso, non altrimenti, che le parti estre me della ruota con più celerità si muouono delle parti più vicine all'asse, per far quelle il circuito maggiore nell'istesso tempo, che queste fanno il minore . E adunque indubitabilmente sufficiente il Ciclo della Luna. con la tapidezza sua à cagionar l'attritione, e calore nell'aria, che Atiftotele non ftimo farfi, che dal Cielo del Sole; ma tal parere per il sudetto irresolubile inconueniente nella di lui dottrina, della lontananza del Sole dall'aria, non fipuò in modo alcuno abbracciare.

Hora vengafi all'altra caufa del calore, ch'è il lume celefte. Chi afferma il calore nel corpo del Sole, poco, ò niun conto fà di questo lume, se non in quanto è accidente concomitante la sostanza luminosa di tal pianeta, senz'hauer altra forza d'influire alcuna qualità, ma non la sente già cosi la schola peripatetica. Il senso c'insegna, ch'il lumeriscalda, non picciolo qual della candella, ma il grande qual della fiamma, ò del raggio. Dicasi ciò che sia questo lume, e come

partorifca vn tal'effetto.

il Non si dipartendo dalli dogmi del gran maestro di natura, è chiaro, che del lume parlando dice non effer altro, che forma del corpo perspicuo; lumenest actus perspicui, quatenus elt perspicuim : e questo perspicuo è l'aria, ch'illuminata si chiama tale, perche diuenta me zzo proprio; per potersi celebrar il vedete li colori dalla facoltà visiua. Distinguesi perciò esso lume dalla luce per esser questa nelli corpi lucidi, come nel Sole, ò nelle stelle, e non nell'atia: Quello è solamente del l'ime dal. nell'aria, e non nelli corpi lucidi. Però egli vien ad essere specie, ò di- la luce. ciamo imagine della luce, dalla quale tal'imagine nell'aria vien prodotta, non altrimenti, che nell'ifteffa aria vengon prodotte l'imagini de" colori,le quali arriuando all'occhio lo muouono al conoscerli. E' veramente tal'efsere del lume molto debole, per hauer più tosto

(come

in fieri .

Natura del (come chiamano i Filosofi) dell'intentionale, che del reale: e per non tume confife hauerlo nell'aria stabile, ma folamente transcunte, e come dicono, in fieri, perche in tanto v'hà tal'effer in effa,in quanto v'è la prefenza del corpo lucido, da cui vien generato, la qual prefenza mancando, anco il lume s'estingue; tuttauia non si può dire, che sia nulla, per esser pura qualità, che altera l'aria, mentre d'oscura, & inutile, per discerner gli oggetti,la rende trafparente, chiara, & vtile per gliftessi. Alcuni vedendo certi particolari effetti del lume, come son il muouersi, il rifletterfi, il produr calore nell'aria, il distrugger la vista, quando è eccesfino, stimarono, che in certo modo sidonesse riputar corpo; ma non essertale, il Filosofo con due ragioni fortemente, ce lo dimostra.

Che il lume Vna è, ch'in vn'instante si difionde per tutto l'hemisperio, ch'essendo non sia corpo, corpo, non potrebbe cosi subito farlo, ma solamente in tempo debito, per la relistenza, che gli farebbe il corpo intermedio dell'aria. L'altra è, che diffondendoli ogni particella di lume in ogni minuta parte del perspicuo; si verrebbe in tal modo à concedere la penetratione d'vn corpo nell'altro, il che alle leggi di natura totalmente ripugna,per la dottrina di lui ne' libri dell'anima,e de' sensibili. E' dunque lume semplice accidente, il quale se ben come tale non può far le su-Li. 2. de ani- dette operationi, che a foli corpi conuengono, tuttauia per certa fo-

ma. 1ex. 69. migliaza le fogliamo ad esso attribuire, e diciamo, ch'il lumesi muosensibus c. 3. ue,che percuote,che si riflette, che si scalda, & altre; ma nissuna veramete di esse gli competifce, perche son proprie del solo corpo lucido, ò d'altro corpo illuminato da quello, il qual corpo produce poi lume, ò diretto, ò riflesso ne gli altri in tal guisa però, ch'il stesso lume numerico non sa passaggio da vna parte all'altra dell'aria, ò dal Sole nella essa aria, ma in vn momento di tempo in tutte le parti di quella dalla presenza di essi corpi ò lucidi, ò illuminati vien generato, e dall'abseza loro rimă estinto: e coli successiua mete egli si fa,e si disfa, per cofifter/come s'è detto)la di lui natura folamente nel farfi,e tramutarfi.

Hora da questa natura si può intender il modo, con che esso lume, è causa del calore, come habbiamo accennato di sopra. Diffondonsi Raggi delle, i del li raggi delle stelle, ò del Sole principalmente per l'aria, e la terra per-Sole , rad cotendo , da essa poi sirislettono , e si ritorcono all'insù; nel che fare doppianican- incontrano li raggi che descendono, dal qual'incôtro raddoppiados, & infrangendosi eglino insieme, ne vien cagionata da lume costaccresciuto l'attritione, ò sia rarefattione, & estenuatione dell'aria, e da questa il calore; nell'istesso modo à punto, ch'habbiamo detto prodursi dal moto, non picciolo, ò mediocre, ma velocissimo, e grande. Quest'incontro, ò raddoppiamento de' raggi è così necessario, che fenza di esso, poco, ò nissun calore nell'aria ne seguirebbe, il che

s'argomenta dalla qualità della region di mezzo di essa aria, per la quale se ben passano li raggi del Sole : tuttauia, ne vien così poco da essi riscaldata, ch'anzi resta fredda, & humida, come c'insegna Aristotele ne libri delle Meteore: il che nella region infima, che è con la terra congiunta non fuccede, per farsi in esta la detta dupplication, e riflesso, il qual non può alla region di mezzo arrivare; ond'esser essa à gran calore fottoposta proniamo, che tal volta quasi intollerabile ci riesce, dico nella stagion dell'estate, in cui percotendo il Sole perpendicolarmente, e co angoli retti la terra, fi riflettono li raggi in fe stessi, e diuenuto il discendente col ascedete va solo, vien à prodursi grande attritione, cheà gli animali poi sa sentire vehementissimo calore.

Nell'altre stagioni, che tali raggi non fanno la percuisione con angoli retti, ma inequali, ottufi, ò fian obliqui, affai manco calor viennell'aria generato; massime nell'inuerno, perche essi ragginel rifletterfi dalla terra da loro debolmente percofsa, poco, ò nulla fi rincontrano infieme, onde manca loro quel grado di lume, con cui possano riscaldare ricercandosi perciò non lume piccolo, ma grande, e vigorofo. Resta pertanto in chiaro, che il lume fà il calor nell'aria, per la di lui rarefattione; ma per qual cagione la faccia, certo esprimere altrimenti non fi può, che col dire, che fia dote, e virtu del lume, d'affortigliare, e d'attenuare l'istessa aria, più auanti non si potendo inol-

trar la debolezza del nostro intelletto.

Applichinfi hormai le cose dette alla risolutione del nostro principale quesito. Se il calor, che ne' corpi del mondo sublunare si ritroua, è vna qualità originata dal Cielo, douerebbe si dire, ch'il calor, ch'in noi naturale fi chiama altro non fia, che calor celefte, col moto, e col lume de' piancti, e del Sole à noi communicato; ma pare che Atift. habbia diuerfa opinione nel lib.2. della generatione degli animali, al cap. 3. oue dice : Ineft in femine omnium, quod facit vt fecunda fint femina, videlicet qued calor vocatur, idá, non ignis, non talis facultas aliqua eft. fed fpiritus, qui in femine fpumofog, corpore continetur, & natura, que in eo spiritu est proportione respondet elemento stellarum; quam obre ignis nullum animal generat, &c. Con tai parole constituisce nel seme de gli animali vn calore, che non è calore di fuoco, ma d'altra natura, e proportionato al calor delle stelle; e così Aristotele tiè calori estentialmête differêti,accena trouarsi. Vno di fuoco, che dir possiamo elemêtare. L'altro fecodo, e prolifico, che dir possiamo animale. Terzo cele-Re dalle stelle depedete. Dital parere furno molti dotti, & il Fernelio Cap.t. de cal. trà gli altri sosteta esterin noi l'innato calore, no altro vera mete, che il innato, o celefte dall'elementare totalmente diuerfo. La di cui opinione con le feq. altruiperche Geonofea quato fia littana dal vero notifi ch'il calor ne



Calore in tre stoftro proposito intre corpi si può considerare, d'ne' femolici eleforis di corpi menticaldi, come fuoco, one' composti inanimati, ò ne gli animati. Il sonsidera. Ne primi per trouarsi in tutto il suo eccesso di calore, vien ad esser conferuatino sì della propria natura dell'elemento, ma destruttino de gli altri corpi. Ne secondi per trouarsi non in tal eccesso, ma attemperato dalle qualità de gli elementi suoi contrarii, vien ad effer conferuativo della forma, & effer di quelli, però che tien vnito, e regolato in esti l'humido col·secco, e perfettiona la lor missione; ma senza poter da questa far nascer l'anima, come sa nelli terzi,nelli quali si wede vn calore ditemperie così eccellente, che non folamente conferua in esti l'anima, ma serue à questa per instromento di poterne anco generar al. ... simile; che perciò si chiama calor prolifico, e vitale . Questi calori non sono d'essenza, ò di specie trà loro diffinta, ma dell' istessa; potendo ogn'vno rarefare,e disgregare le cose heterogenee, ò diffimili, perche s'vnifcano l'homogence, ò fimili : nel che confifte la propria natura del calore. Son anco gl'istessi quanto all'origine, dipendendo ogn'vn dal moto, e dal lume de i Cieli come s'è detto. Ma perche la natura, e forma dell'elemento fi ferue d'un grado di calore, per far la mistione nelle cole inanimate ; e l'anima se ne serue d'un'altro più eminente, per far le sue operationi : pare che il calor elementare, & animale fiano di nature diuerfe, come fono l'anima, e l'elemento, il che non è; perche folamente suariano per accidente, rispetto alla varietà di queste forme, delle quali, come d'agenti prin-

accidente .

maie, o ete mentare son cipali son instromenti, & a genti secondi: onde la natura dell'vn,e l'aldifferenti per tro calore riman l'ifteffa, ne altra differenza acquifta, che del più, e del meno; rispetto alli sudetti gradi, per i quali men all'oprar deli' vna, e più all'oprar dell'altra forma è sufficiente; e per essi acquista diuersi nomi di vitale, d'elementare, e di celeste anco, in risguardo dell' origine sua. Cost à punto la negrezza del corno, e dell'inchiostro, che è dell'istessa specie; la muta solamente per i corpi, à quali s'appoggia; il primo effendo animato, e l'altro nò, ond'acquifta pura differenga accidentale, come fa l'iftello calore per ragion delli diuersi agenti, de i quali è ministro.

Stanti le cose in tal maniera comprendesi chiaramente l'errore di chi hà creduto esser decreto d'Aristorele, che ne' viuenti s'attrouino calori di natura distinti, non volendo egli dir ciò nel luogo sopracitato; ma che nel seme s'attroua vn calore, che se ben è calore di fuoco, tuttania non è del grado, ch'hà esfo suoco, (perche non sarebbe

atto à generar animali) ma di grado affai più rimeffo, e temperato; e perciò prolifico, e corrispondente al calor delle stelle, il qual vediamo dalle cofe putride far nascer vn'animale. Tal'è il sentimento di lui, e con retrifsima ragione; perche non fi deuono multiplicar le specie fenza necessità (fondamento celebre nel Peripato; ) ma il calore del fuoco per la venuta dell'anima ridotto à certo, e moderato grado, basta d'auuantaggio per far le di lei operationi negli animali; come anco si vede, ch'il calore del fuoco, ch'abbrucciarebbe i cibi, ridotto dall'arre à proportionata milura, perfettamente li cuoce, senza che la natura del fuoco fi muti; adunque non è necessario, che per far la generatione, sian dal Filosofo constituite dinerle specie di calori. Que-Ro può farci bastenolmente intendere, ciò che sia il calor nostro naturale, il qual fe dalle cofe fudette vogliamo descriuer, possiamo dire. Che fia il calor del fuoco od'elementare, che nella nostra natiui- Calor natutà temperato dalla freddezza, si riduce à tal misura, e grado, che per- rale cio che de la forza d'abbruggiare, e n'acquifta la virtù vitale, per fostenimen. Jia to dell'anima nel corpo, e per feruitio dell'opre di lei nell'istesso. Ouero possiamo di parer d'altri dottissimi esprimerlo. Che sia vna quinta essenza composta d'alcuni gradi di calor elementare, ch'anco vien nomato calore di temperamento, e d'alcuni altri di calor animale, che vitale anco G chiama corrispondente al celeste, della qual quinra effenza l'anima fi ferue, come d'inftromento proprio, per fare le mirabili fue operationi, non tanto per la generatione, quanto per la conservatione de gli animali.

Se mò l'anima, che di tal'instromento si serue, sia la vegetatiua, ò fensitiua, e intellettiua sola, ò pur ogn'vna d'esse, e come facciano à feruirfene;e fe per tale instromento si debba intendere il folo calor innato, e fisio ne' membri, od'anco quello che chiamano influente, non è difficile da fpiegare, perche efclusa l'intellettiua, che d'alcuna qualità elementare non si serue, nell'atto della diuina sua operatione; ch'è l'intendere: preuaglionsi l'altre due sole del calore. La prima nel nutrire,accrescere,e generare. L'altra nel moto locale almeno, che con turale è inl'aiuto d'esso calore adempisce, non nell'atto proprio del sentire, per-strometo delche lo fa fenza calore, col folo mezzo della specie, ò fia simolacro fanima vedell'oggetto sensibile: se ben però sentendo lei per vigor dell'organo sensitima. ben disposto, riesce questo solamente tale per il calore, ch'in se inserto,e ben temperato contiene; ond'anco per tal fine, hà ella particolar necessità di esso calore. In qual modo poi sia tal'instromento adoperato dall'anima, ce lo infegna l'assioma peripatetico: Che chi dà l'esfere, dà anco il modo dell'operare: dall'anima hà l'effer fuo l'innato calore: dall'istessa deue anco hauer il modo, e la virtù dell'operare, che fonnoti à fe fola: e noi folamente nella differenza de gli effetti, differenti modi dell'operar suo comprendiamo.

Quanto al calor influente, che tal fi chiama, perche prouiene, & in-

Influifec dal còre, fipargendofi nel corpo tutto: propriamente non è inflromento dell'anima, perchefi và egli acquifiando di giorno in giorno dall'allimento: neè quello, che sù'l bel principio del nostro nafecre ci è impresso, è innato ne' membri, il qual solo veramente intendiamo per naturale. Tuttauia, perchefos instence, come dice Aristotele nel libretto della giouentò, e della vecchiezza: è sommamente necessario per conferura l'innato, il qual' à guisa di fiume và latentemente scorrendo, e continuamente scemando, però in certo modo fi può quegli appellar innato, e per confeguenza instromento dell'anima.

Perche glignoranti sian tanto ostinati, e li Sapienti nò.

# CAPITOLOVI

S l risponde breuemente, che li sapientinon ischiuano di rilasciar qualche cosa del suo sapere, perche n'han molto : glignoranti perche n'han poco temono anco di perderlo assutto, onde vogliono inuincibilmente disenderlo. Odi tal gentile pensiero da Cello nel libs. al cap.4. oue parlando d'Hippocrate, che non islagno di confessa il proprij errori così dice. A favaris se deceptam esse, si isporta tes memoria prodistit, more silicet magnorum vivorum, 6 suduciam magnorum verum habentium: nam lenia ingenia qui antist habent, mibis sibis detrabant. Magnorigento, multaque misionimus habituro, comunite etiam simplex veri erroris conssissa, consensi etiam simplex veri erroris conssissa con ministrio, qua qui statuo cans posserio raditur, ne qui decipantur cadem ratione, qua qui anta deceptata ss.

Perche gli occhiali giouino il vedere.

#### CAPITOLO VII.

A Ccioche si faccia l'operatione del vedere, trè cose son necessarie: l'oggetto; che è licolore: il mezzo, che è l'aria: l'organo, ò instromento, che è l'occhio. Et ad oggiva di questi si frecrea atualmente il lume; che (come dicono i i ilosos) li rende perspicui, ò rischiarati; perche quantunque l'occhio sosse persetto; se l'aria sosse oscura, il colore non si vederebbe, e quantunque l'aria sosse successa di colore non si vederebbe, e quantunque l'aria sosse de si può dire, ciril lume si ala perstettone di questo nobississo sono della vista; e però la natura habbia formato l'occhio unto splendido, e trassparente, & in alcuni animali tralucente in maniera, che nel buio discernon gli oggetti: come fan'i Leoni, i Leopardi,& i Gatti, & etiandio qualche huomo; come di se stesso racconta il Cardano, che per singolar sua natural prerogativa di notte vedeua. Quindi nel far l'anatomia di tal parte, s'offerua, che oltre l'abbondar in effa l'humor acqueo, accioche possa il lume per esso più facilmente dissondersi, e tralucere; v'è anco vna particella, ch'humor christallino è nomata, che di chiarezza, e trasparenza non cede al chrittallogin cui com'in proprio seggio fondata confifte la facoltà vifiua, nemica perciò totalmente dell'of: curo, e del fosco. Hora in due qualità de' corpi succede, che l'inter- Lume natino no lume degli occhi si diminuisca . Li primi son li vecchi , ne'quali de eli occhi per lo progresso dell'età diseccandosi l'humido radicale de membri . di persone si ne viene per consequenza à disseccarsi quello de gli occhi; che tanto sminuisce. più patiscono, quanto, che con esso si scemano etiandio gli altri humori, ch'in quelli per l'attion del vedere naturalmente stan riposti; ond'è, che diuenendo gli occhi terreltri, e perciò densi, & opachi, restino in gran parte prividi quel fulgore, e lucidezza, che lor eraimpressa; e di più siano manco habili à riceuer in se quel lume, che nell'età precedenti faceuano. Li secondi son dotati di tal temperamento de gli occhi, sin dal nascimento loro: ouero che per alcuna infermità l'hanno accidentalmente contratto, per cui firno fempre, ò restorno di poi nel veder imperfetti, e deboli. A' gli vni,e à gli altri adunque è necessario alcun accrescimento d'artificioso lume, per supplirne il diffetto. Tal aiuto vien loro conferito dall'vio de christalli, ch'auanti gli occhi ripongonsi ; conciosiache nella concauità d'essi ; concentrandoli come in vn punto quel lume, che gli arriua, & iui vnito e reso più valido penetrando al dentro degl'occhi, gli rischiara in. modo, ch'affai meglio rimirano, e veggono le specie de'colori ad esfi rappreseatate, the perauanti senza talingegnoso stromento nonfacenano.

Se glincanti , e fascini si diano.

#### CAPITOLO VIIL

E Síendo costante opinione del vulgo, che moste cose si facciane per incanto, e che le stregic habbiano gran potere trà gli bluomini, tanto à beneficio, quanto à detrimento loro; si ficercia ciò che in verità sia di tale concetto; affine che, ouero si sganni ognivno dell'error suo, ouero conocciuta la pravità di tal arte, e de professori suo, si possa ouviare all'opre loro fecterate, nesande.

Acciòche

mente capito: deuesi prima leuare l'ambiguità de nomi, che ponno renderlo più inuiluppato, & oscuro . Percioche nel comune parlare. confondendoli l'incanto col fascino, & fattucchieria, ò magia; deuest auvertire trà queste voci, darsi non poca distintione; potendo esser Gl'incanti so gl'incanti, ò naturali, ò sopranaturali. Li primi, che per antica traditiodi due forti. ne de poeti, e per certa popolar apprensione, s'osseruano nella forza di nocer ad alcunose principalmente à gl'infantisco gli occhise con le parole, e col tatto : si dicono propriamente fascini; si come taluolta impropriamente si chiaman tali, anco certi effetti mirabili; come è lo stupefar la mano del pescatore dalla torpedine, l'ammutire di chi s'incontra nel lupo, l'infettarsi di chi mira il bassilisco, e simili. Li secondi, che formontano l'ordine della natura; e perciò s'attribuiscono alla potenza de i demoni , vengono fignificati col vero nome. d'incanto, di fattucchieria, e stregaria. El'arte d'essi vien detta Ne-

gromantia. De gli vni, e de gli altri dunque parlando, col tralasciar gli effetti fudetti mirabili che hauendo la caufa lor naturale, fe ben difficile da Fascino non comprenders; non deuon esser messi in alcun dubbio, ne son hora di chi, ne con le nostro proposito : diciamo, che ne gli occlii, ne le parole, ne il tatto

parole, ne col han forza alcuna di fascinare, com'è la credenza del vulgo; perchequanto à gli occhi, chiara cofa è, ch'il vedere da effi non fi fa, perche compartino alcuna cofa all'oggetto visibile; ma perche ricenon più tofto da esfo la specie, od'imagine sua, la qual venendo poi giudicata dalla facoltà vifiua, con tal giudicio fi forma la vifta. Onde fe tal attione è (come dicono) pura immanente, e nell'istessa parte dell'occhio effequita non può comprenderfi, come da effo vícir poffa alcun foirito, che noccia a'corpi esterni,ò de prouetti,ò de fanciulli. E se gli offeli di peste, la qual è di vehementissi ma efficacia, non s'osferua con l'esperienza, che portino alcun danno ad altri per la via de gli occhi, come fanno, ò col fiato, ò con la vicinanza del corpo, per gl'aliti da esso traspiranti certo non è verisimile, ch'alcun habbia in se naturalmente veleno più attiuo della peste, il quale non offendendo col fiato, offenda con gli occhi; vicendo da quello materia di vapor manifesta;e da gli occhi nulla d'euidente ; onde certo maggior deue esser

Ma fi dirà forfe, che se ben tale è l'opinion d'Aristotele, che dall'oc. chio nell'atto del vedere,non esca materia, ò spirito alcuno ; tuttauia Gal. lib.7. de il parer di Platone, e di Galeno, è ad esso totalmente contrario, diceti: decr. d' Hipp. che dall'occhio esce lo spirito animale trasmessogli dal ceruello, per i e di Plat. nerui perforati,e patenti chiamati optici;il quale spirito essendo della

la forza di quello, che di questi.

natura

natura di fuoco, e lucido, porta feco raggi nell'aria circongiacente, per i quali si cagiona poi il vedere; e di tal'vscita di spirito (qual chiama Galeno estramissione)esserne proua notabile il forame dell'esterna tunica dell'occhio detta congiuntina, non ad altro fine certo dalla natura fabricato, che per l'vícita del detto spirito, la quale, se tal tunica hauesse coperta tutta la pupilla, gli sarebbe stata del tutto impedita. Da tal spirito dunque tocchi li teneri corpi de' fanciulli, facilmente pon restar fascinati, col riceuer l'impressione della rea quali-

Gal.lib de

tà, che può portar seco dal corpo mal disposto del fascinante. Mà con pace di sì grand'huomini, non sò veder, come lo spirito Che il vede transmelso fuori dell'occhio nell'aria, non fosse commosso dal ven-renon si facto, ch'à caso spirasse; e cosi ben spesso impedita la vista; il che però cia per estranon s'olserua. Dipoi fe l'esperienza mostra, che per il cauar del fan- spirits dall' gue, e per l'atto Venereo smoderato, si cagiona tal'hora gran sner- occhio.

uamento di forze; come afferman i medici, dalla profusione degli spiriti; certo vscendo di questi gran copia dall'occhio, nell'atto del lungo vedere, douerebberestar il corpo sommamente debilitato; e così recherebbe egual danno l'effercitar la vista per due hore, il qual recherebbe ogn'altra forte d'effusione di spiriti in altrettanto tempo auuenuta; perche se ben non escono da gli occhi gli spiriti vitali fondamenti della vita, come escono in quelle, ma solamente gli animali, come è detto ; tuttauia sappiamo, ch'appresso Galeno, questi son. prodotti da quelli; onde tanto farebbe il danno, che apportarebbe Prfcir delli vitali per l'eccesso del coito, ferite, ò simili; quanto l'rscir de gli animali per l'eccesso del vedere. Ma il fatto ciò non di mostra: perche il molto coito vecide, e non il molto vedere; adunque non. escon in questo spiriti, come san in quello. E se ben v'è il forame nella fudetta tunica, come fi vede nell'occhio; tuttauia non è questo per l'vícita de gli spiriti; ma per l'ingresso delle specie, od imagini degli oggetti; perche possano esser dalla facultà visiua, che risiede nell' humor cristallino nel mezzo dell'occhio giacente, giudicate.

Parole non

Quanto poi al fascino con le parole; ò che queste si prendono per la voce, ch'è il suono oggetto particolar dell'vdito; ò per la cosa da. effe fignificata. Se per il primo: non han altra forza, che d'effer rice. han forza di uute, & impresse nell'organo suo proprio, ch'è l'orecchio, senz'altera-fascinare. tione d'alcun'altra parte del corpo. Se per la seconda; non si può dire, che la virtù fia della parola, ma della cofa stessa; come se rino mando Iddio, o'l Demone, succederà qualche effetto in chi si sia; sarà per facoltà d'essi, non della voce, com'è il concetto de' superstitios: onde fe accade, che tal donnicipola, col barbottare inverso de' fanciulli, gli offenda ; non è ciò per vigor della voce ; ma dell'arre magica fug-

Tatte non geritagli dal Demonio, per far quelte, & altre facrileghe operationi, può faleina- come diremo. L'illeffo possiamo affermare del tatto, che per se steffo niente possa nuocere; ma solo per accidente; in quanto dalla cute d'alcuno traspirando aliti contagiosi, ò velenosi, ponno insinuarsi in altro corpo contiguo, e comunicargli la malaria: ma questo non si può dir fascino, ma contagio, e veleno, ch'hà le sue euidentissime cause naturali, ch'in quello non si ritrouano. Però qualunque volta fuccede; ch'alcuno, mentr'è fano, col femplice tatto danneggi altrui; non si può tal'effetto, ch'alla sola potestà de' Demoni attribuire ; & in fomma concludere: che quanto s'hà imbeuuto il volgo delli fudetti modi di fascinare, non hà fondamento, che d'imaginarij, e superstitiofi concetti, nati dall'incapacità delle vere, e sode ragioni di natura.

## Di quante sorti siano gl'incanti, e qual sia la forza loro:

#### CAPITOLO IX.

Esta dunque l'incanto Magico, è Demonico, di cui non v'è che dubitare; per il testimonio chiarissimo del senso che di quattro forti ce lo fa, non di rado conoscere; che sono, Delusione, Maleficio, Divinatione . e Sanatione . .

Incanti di e prima del prestigio.

La prima, che i Latini chiamano prestigio, con cui si delude, & incinque sorti, ganna il senso, vien esercitata da Negromanti, principalmente di notte, coll'assumer sembianze di lupo, di gatto, di cane, ò d'altro animale; per atterire, ò rapire gl'infanti, dello sconcio, ò sacrificio de' quali, il maestro dell'arte loro sommamente si diletta; per distrugger con ogni poter suo l'human genere. L'vsano anco di giorno, come fauoleggiano i Poeti di Circe, che trasmutò i compagni d'Vlisse in. diuerle specie di fiere; come fece quel Zijti mago Boemo, che mentre vn giorno, alcuni cortigiani del Rè Vincislao, stauano sedendo alla menfa, fece nel cortile del palagio nafcere cotal tumulto; chesforzati leuarli, & accorrer alle fenestre per sedarlo; fece loro in quel punto nascer le corna di ceruo cosi grandi, ch'à dentro più ritrarre. non si poterno; sinche l'autore, d'ogni più lauto cibo à lor beffe sattol-Lib. 8. offer. lato, non sciolse l'incanto. L'istesso è de chiodi, coltelli, capelli, piume d'vccelli, che tal volta son vomitati da gl, infermi: come sa fede di

Theat. vite hum. tom, s. lib.4.

uat. 16. in. (chol.

Ofsern. 134. Lufitano Medico illustre de nostri tempi, che nel libro terzo della sua

pratica mirabile, attesta d'hauer visitata vna giouine d'anni sedici , di fingolar bellezza, che per disprezzo, e durezza, che vsaua verso vno

veduta Pietro Foresto nelle sue Mediche offernationi; & il Zacuto

fuo fuiscerato amante, l'induste à tal'indignatione, che volse farne vendetta con l'aiuto di streghe, le quali susfurando certe parole sù l'imagine di lei fatta di cera, ridustero la misera ad infermità tale, ch'oltre il patir atrocissimi dolori di tutto il corpo, econuultione così fiera, che ritorta co piedi si toccaua il petto; vomitò anco globi di capelli, aghi di lattone; & vna tal materia in forma d'ouo, nera, e fordida,da cui infranta che fu,forfero alcune formiche volanti di tanto fetore, ch'alcun più trattener in cafa non fi poteua : e di poi anco rigettò yn'animale, che raffembraua vn pugno, di color nero; di coda lunga, pelofo come vn topo, che caduto in terra, & agilifimo correndo per cafa, fe ne morì.

Questi, & altri fimili corpi, auuenga che molti vogliano, che realmente escano per la bocca del ventre, doue posson esser per virtù del Demone introdotti; tuttauia la più probabile opinione è : ch'- mone faccia in quell'iftante fiano per virtu dell'ifteffo fottoposti à gli occhi de ri-parer ch'esca guardanti, che di tal'agilità, e celerirà d'operare non s'accorgano; mo dalla bocperche le (come dice Lodouico Viues) li circulatori con l'artificio- lib. 10.64p.6. fa loro celerità di mano; fan giuochi così ammirandi in faccia de sop. S. Agoft. gli spetratori, che ingannando la vista, fan credere, che dalla, della Cistà bocca, doue si pongono palle di legno, se le cauino poi diuenute di piombo; e l'acqua ch'assorbono in certa misura, sia di lì a poco da loro rigettata in forma di vino ; e questo beunto sia da lor resoin specie di latte : e questo successinamente preso , lo ricavino dalla. bocca,tramutato in acqua odorifera; com'hò veduto io quì in Vicenza effer fatto da vn certo Siciliano : perche non potrà il demone di tanto più fourano intelletto, e tanto più ingegnoso, & industre dell'huomo, mentir il falfo con apparenza di vero ; e fotto gli occhi nofiri far di repente riforger cofe, che ne del modo,ne della verità s'ac-

corgiamo? ... La seconda sorte d'incanto s'appella Maleficio, perche abbraccia molte specie di mali, che hor all'animo, & hor al corpo vengo. Maleficio in no inferiti. A' quello coll'incitarlo à fierissimo odio, ò à cocentissimo quanti modi amore, ò ad amarissimo cruccio, e simili. A questo, col renderlo, ouero attualmente infermo, ouero impedito in alcun membro, che il volgo chiama legatura . Ne solamente si ferma ne gli huomini, che tocca etiandio gl'irragoneuoli ; anzi s'estende alle biade, à frunti , & à gli alberi , fopra de quali può far cader pioggie , grandini, e saette. Con la qual potenza, può far anco girar corpi per l'aria, emuli quasi de gli vecelli nel volo. Di tutti ne son in pronto le relationi d'huomini gravissimi, autorizate dalle relationi delle Rreghe ne' giudicij, che n'han poi portato il condegno supplicio

dcl

del fuoco. Narra Gio. Battifta Codronico, che nel castello Sepino del trimoniali.

legami ma- Regno di Napoli v'era vna donna, che dal primo giorno, che si maritò con vn tal Giacomo, non puote mai admetter la di lui copula; perche nell'aunicinarfegli, intant'odio, e furore s'accendena, che più tosto voleua gerrarsi dalle fenestre, che tolerarlo; del che sommamente rammaricandofi il marito,e tal fua fuentura ad vn religiofo comunicando ; tento questi dalla consorte intendere di tal abborrimento la cagione; la quale lagnandoli, afferiua di non hauerne alcuna; anzi con lagrime, e singultis'affliggeua dell'infelice sua sorte; ch'hauesse tant'essosa la sua presenza; parendogli il più deforme, e mostruoso huomo del mondo, quando mentr era lontano, con si cordiale, e tenero effetto l'amana, e desiderana; che con parole non lo potena esprimere. Dopo trè anni di cosi calamitoso, e miserabil commercio; fu per opra d'una rea femina, che per inuidia del matrimonio di Giacomo con la fudetta, l'haucua in quel mode ammaliara, disfatto il laccio infernale, dal qual giorno ambidue incominciorono à teneramente amarsi e con tranquilla pace godere (come lungamente fecero/lostato loro. Nel rempo d'Henrico terzo Imperatore, riferisceS. Antoniosch'essendosi molti nobili gioueni Romani posti à giuocar alla palla, vno d'essi, che di recente s'era fatto sposo, ripose il suo anello sponsale, perche dal dito non gli cadesse nel dito d'vna statua di Venere iui vicina di bronzo. E nel fine del giuoco, volendo il giouine tal suo anello ricuperare; trouò che la mano serrata col dito, lo teneua così forte, ch'in darno s'affaticò di leuarglielo. Dissimulato per all'hora à compagni tal'euento; di notte tempo con vn suo seruo, ritornando per tentar nouamente la ricupera; trouò che la mano aperta com era prima più nel dito non haucua l'anello di che stupitofi,& à cafa ridottofi con la fua sposa; auuenne, che d'indi nel volersi congiunger con essa, sentisse fra posto à lor corpi, non sò che di denfo, e nuuolofo, che toccare, ma vedere non poteua; e da cui restaua impedito nell'hauer il debito matrimoniale, col peruenirgli anco à gli orecchi si fatta voce . Mecum concumbe, quia hodie me def. penfasti. Ego fum V enus , cui digite annulum inferuifit, nec reddam . Dalla qual'atterito, con la perdita del fonno, della loquela, e del coraggio: non lasciò di comunicar nel di vegnente à parenti cotal prodigio, ch'vnitamente risolsero di ricercar in ciò l'aiuto d'vn. Chierico, nomato Palumbo, e tenuto Negromante; ilquale à compiaccimento de lor prieghi, & instanze formara vna lettera., al giouine sudetto la diede ; perche di notte sopra vn tal trinio della città, à certo huomo la presentasse, ch'in compagnia di molti sopra yn carro, hauerebbe di là veduto passare. Ciò fatto da

quegli,

par. 2. Jum. biftor.

quegli, e riconosciuto dal riceuitore il sigillo; dopò il leggerla, co. mandò a' circonstanti ministri, che ritolto à detta Vener l'anello, al lator della presente lo consegnatiero. Così fattone padrone, fu sciolto l'incanto, & egli fenza divieto; puotè dipoi godere i fospirati ampleffi .

Che poi con quest'arri, mohi sian indotti ad amar sfrenatamente persone deformi, è laide; vene son esempi diuersi moderni, & antichi. Trà gli altri nel castello di S. Geminiano nella Toscana, vo giouine maritato in bella, & honesta donna, piacendo à gli occhi d'altra d'as-saip. de Defai minor qualità, e men degno afpetto; fu all'amor di lei allettato con tal violenza, ch'abbandonata la moglie, i figli, e la cafa; tutto staua inuiluppato, & immerso nell'ossequie, e godimento di colei. Quando in fine, farta la moglie à caso consapeuole dell'incanto, per cui viueua quegli in così profondo letargo sopito; ritrouò sotto il letto vn bufo, in vna pignata co' gli occhi cuciti, il qual prefo coll'aprirglieli, e dato al fuoco; fubito il giouine ritornò in fe, rauueduto della fua cecirà; è col folito affetto s'applicò alla cura de' fuoi, e della cafa. Per breuità ne tralascio molt'altri di simil genere, che è con poculi detti amatorij, ò con carratteri addosso riposti, ò con abuso di cose. facre; come della venerabil' Eucharistia: dell'oglio della cresima; dell'acqua del battefimo date ne' cibi, (delle quali cofe facre, li maghi Cofe, facre) principalmente si seruono nelli malesicii d'amore, come dice Gril- abnsaie ne i lando che di tal materia tratta efatiffimamente.) fon frati empiamente coltinella rete di scelerate donne, che gli hanno finalmente dishumanati, & impazziti, com'era etiandio al tempo d'Ouidio, il qual però attefta, che

De fortileg. 9.3.7.15.

Philtra nocent animis, vimá, faroris habent .

Quante forti d'infermità poi, s'eccitino ne gli huomini per opera di questi diabolici ministri;ne son pieni li volumi de' inedici; tra' quali Daniel Sennerto Tedesco celeberrimo, ne sa abbondante ricolia. nel suo trattato de' morbi per fascino, & incanto al cap. 3. oue può chinque leggerli à piacer fuo.

Ma s'hà tal volta veduto, che danneggiano anco gli ste si animali, ò col tatto, ò collo fguardo, ò col ripor fott'il liminar dell'vício della stalla instromenti diuersi, ò doue vanno à bere. Così accade ad salp. de Devn noleggiator di caualli, che morti gline molti; & infospettito, che mon. cap-11. dital male ne fosse vna strega cagione; andato alla sua parte, la minacció, che se ad uno da lui di nouo comprato succedesse la stessa. fuentura, la veciderebbe con fua fua propria mano. Restò tal cauallo faluato. Ma caduta poi colei in mano de' Giudici côtessò oltre molti altri delitti, anco la fudetta vecifione; e ne riportò il meritato caffigo .

Che

queft.

Che mouino in oltre rai maghi tempefte, e pioggie à pernicie delle messi, e de gl'huomini: è confermato dal testimonio, e dall'esperienza di tanti secoli, ch'il contradire, sarebbe, negar la vista all'occhio, & il lume al Sole. E se ben Seneca versa in queste renebre, mentre dice . Rudis adhue antiquitas credebat , & attrahi imbres cantibus, & repelli, quorum nibil poffe fieri tam palam eft, ut buins rei saufa nullius philosophi schola intrandasit; tuttavia merita scusa,perch'ignoraua, che tali effetti per parto stabilito col Demone, possan succedere.

uer pioggie, e

1 Nerroma- Sant'Agostino nel lib.8. della Città di Dio, al cap. 19. corrobora d'auti posson mo- uantaggio questa verità. San Tomaso, Scoto, e tutti gli altri delle schole loro, la sottoscriuono, con la classe anco de' Canonisti, e Giuristi. De gl'esempi, basti per hora quello, che vien commemorato da Giouiano Pontano, nell'historia delle guerre di Napoli. Il Rè Ferdinando assediando vna terra, posta sotto la rocca di Mondragone, la ridusse à tale angustia per disagio d'acqua, che à momenti era sforzata d'arrendersi: alcuni sacerdoti per ouviare à tal pericolo, con diaboliche, e profanissime arti, pensorono di prouocar la pioggia nell' aria in foccorlo de' foldati, e de gl'habitanti; onde riposto vn'asino fopra la porta d'vn tempio, come se moribondo fosse, gli cantorono Incamesimo sopra hinni, e carmi sunebri: dipoi nella bocca (ò horrore,)intro mesfagli la diuina Eucharistia, viuo iui lo sepelirno. A' pena ciò fatto,

horrendo .

videli oscurar il cielo di nubi, folgorar di nembi, rumoreggiar contuoni, scotersi l'aria da' venti, con tant'impero, e rimbombo; ch'oltre il volar peressa gl'alberi suelti dal suolo, e le pietre infrante dalle saette; la pioggia caddè così esorbitante, che sormontando nelle cisterne, e ne gl'aluei de torrenti, pareuan aperte le cattarate celefti,per di nouo assorbir il mondo. Veduto dal Rè cotal portento, non volle più auanti profeguir l'impresas ma riuolsesi con l'esercito altroue. Ita Rex (dice il fudetto, ) qui folam in fiti potiundi oppidi fpem colloca. merat, frustra abea bahitus ad Sanonem vetera in castra redut. Lo girar finalmente delle streghe per l'aria, da luogo à luogo, è sta-

Le streghe ftrez. cap. 17.

pon volar per to più volte olseruato, e da esse confessato conuinte ne Tribunali. Famoso è il caso, che racconta Bortolameo de Spina già macstro del Quest. de Sacro Palazzo; che nella città di Bergomo, vna fanciulla posando in letto con sua madre, videla nel mezzo della notte leuarsene, & vngersi il corpo nudo d'ynguento, che reniua ascoso nella stanza; e poi montata à cauallo d'vn bastone, vscir per la senestra, senz'esser più veduta. Dilì à poco mossasi la fanciulla, ad vngersi anch'essa, nel modo, ch'haueua oseruato nella madre; fu di repentetrasportata fuor della medesima fenestra, e ridotta la stessa notte in Venetia, in camera d'vn suo consanguineo, doue trouata la madre à canto d'vn's

infante, che dormiua per offenderlo; sbigottite l'vna dell'altra, proruppe la fanciulla nell'inuocar Giesù, e la fua Madre Santissima. Alla qual voce sparue subito la madre, e rimasa iui la figlia nuda, e sola su la mattina da domestici con istupore trouata, ch'interrogandola del modo, e della caufa del fuo efferui, riferfe loro l'eftrauaganza del fatto. Ond'à pieno resone informato con lettere l'Inquisitore di Bergomo; e seguita la carceratione della sudetta; su da lei per sorza di tormenti confessato : che più di cinquanta fiate, era stata colà dal Demone trasportata, per vecider quell'infante; ma per hauerlo trouato da' fuoi genitori ben della croce, e d'altre cofe facre munito, indarno segui sempre il tentatiuo. Molt'altre simili historie moderne, & antiche trouansi ne scrittori di tali materie, ch'à me perciò toglion la fatica d'inferirle in questo luogo.

La terza sorte d'incanto consiste nell'indouinare, è le cose future, Dininatione ò le passate, ò le presenti, per additamento de' Demoni. Et in ogn'vna vlano diuerle superstitioni; perche ò in vn'inghistara piena d'acqua, rimirano di notte con picciol lume l'imagine della cosa auuenire, come fan le giouani nubili, per faper qual spose lor habbia da toccare : ò sopra l'vnghie vedono segni del bene, ò del male, che soprasta; com'attesta il Cardano, ch'in se stesso era solito d'osservare : ò in anello tengono legato vn Demone, da cui fon auuifati di quanto bramano di sapere; de' quali anelli à me studente in Padoua, offerse il Signor Giouanni Preuotio medico Borgognone, e lettor di gran nome in quello studio, di farne venir vno di Germania, doue mi diceua, ch'erano in grand'vso; ma non gli prestai l'orecchio. A' ciò appartengono gli oracoli, & iresponsi de gl'Idoli; quando veniuano inter- gl'Idoli. rogati da' Capitani del futuro esito delle battaglie; ò da gl'Imperadori d'altre cose difficili allo stato, e dominio loro spettanti, nelle quali però il Demone con tanta ambiguità respondeua, che comunque fuccedeffe la cofa, ò finistra, ò prospera, vi si poteua addattare la rispo. Psello lib-de fta: com'in quella, che diede à quell'antico.

Oracoli de

1bis, redibis non morieris in bello.

· Perchetanto se tornaua dalla guerra viuo, quanto nò (come fece,) l'Idolo l'haueua indouinata. Ma dital'oscuro parlare de gli Idoli non fia marauiglia, non potendo li Demoni saper li futuri contingenti; ma solamente con solerte industria congietturarli; nella. guifa, ch'anco far ponno gl'huomini di maggior prudenza, e di più perspicace intelletto de gl'altri; se ben à questi Demoni superiori, per vittù della lor natura angelica, che li fa d'acutifsimo, eminentifsimo sapere.

None così delle cose passate; poiche il Demone le sà del certo, com'imnoftro cuere.

hauntane da le ftello. Ma delle presenti, la cosa è chiara, che può faperle ottimamente; come li thelori alcoli, li furti fetti, gli homicidi commelli, & ogn'altra cofa perfa, & occulta. Anzi stimano alcuni, che li secreti, e profondi pentieri dell'huomo al Demone non sian Il Demone incogniti; onde prenda occasione di quotidianamente tentarlo à ni può faper proleguir i cartini. abbandonari buoni. Ma per verità non può egli ferrens del fapet liberamente gli arcani del nostro cuore, per effertale autorità riferuata al folo Dio, cho n'è creatore, e padrone : ben può da' fegui minitifimi della faccia, ò d'altra parte del corpo, con l'altezza dell' ingegno lao comprenderli, à guifa di peritifimo medico, che le più recondice infermità, và co gli indrizzi dell'arte fua da certi particolar fegni scoprendo, e determinando. Può in oltre perturbarci in modo l'imaginatione,e luggerit tali fantafini, ch'ad effi frando applicata l'anima, paia poi ch'ello Demone certamente sappia ciò che pensia mo; come fi legge d'Appollonio Tianco Mago, che con tal fraude, fi facena (dice Philofrato) firmar da tutri eccellente indouino .

Lib. 1.

Sanationi per metto de i Demoni.

La quarta, & vicina specie di superstitione, & incanto stà nel sanar de i mali, ciò che comune mente vediamo effer proteffato da circonforanci, e da vecchiarelle, che più de Medici vengono ben spesso credute, ond'è veramente cagionato gran pregiudicio alla Medicina, coll'effeth in esta molti de tali rimedii superstitios, e magici introdotti,ch'alla curiofità con alla retta fcienza s'adeguano. Paracello tant'ohre eccede nel commendarli, che perfuade i medici à ferniefene fenz'alcuno schuffo, dicendo. Medicus no omnia qua feire debetio Academys diferer poreft, fed opus eft, at interdum vetulas, nigromanticos, aggreas, rustices, senes, & einsmode viles homines alias consulat, & ab ije

Lib. de oc-

discat : plura enim de talibus norunt, qu'am omnes Academia. Ma non è marauiglia, ch'ei configli il Medico ad viar l'opra de'Negromanti, poich'egli era de' primi di tal mestiero. E perciò altroue dice, che può il medico curare con caratteri, ò con parole, ò altri stro-Si biafmano menti, benche dal Demone fuggeriti; pur che gioumo à gl'infermi; con caratte. facendo conto, che fian herbe, e femi, e firopi dello spetiale . Pietà nefanda, & empia. Dogmi da condennar alle cloache, & alle fiamme. Mai non si troua nelle sacre pagine, che Dio in vece de gli Angeli, s'habbia seruito de i Demoni, per far beneficio à gli huomini ; sapen-

do esser loro capitalisimi nemici, per inuidia, che questi all'eterna gloria, & essi all'eterne fiamme fiano destinati. Quindi v'è il detto

ri.

De passione di S. Leone . Beneficia damonum omnibus funt nocentiera vulneribus . iom 8epif. E perciò S. Giouanni Grioftono fima, che l'huomo più tofto deb-

ba perder la vita, che seruirsi de i loro ainti. Mors potins subennda, quàm

quam vita ligaturis redimenda. E così ne anco dobbiamo adoperarli, per giouar gli ftelsi animali, com hò veduto far lo più volte il Signor Achille Aniano gentil huomo qui in Vicenza, mentre viffe, che col far appender vn bollettino con alcuni caratteri, da vn putto non maggior d'anni fette, alla coda de' caualli affetti di mal di verme difperato,nello fpacio di tre giorni indubitatamente li rilanaua; poiche fe ben egli diceua di non faper altro di tal fecreto, fe non che l'haueua imparato da altri; tuttauia, perche v'interueniua certo l'opra diabolica, mancando la sufficiente ordinaria degli agenti naturali; non lo poteua, ne doueua esercitare, perche non restasse in tal modo honorato l'autore di esso; potendosi col mezzo de Santi impetrar dal Ciclo confimili gratie; come tal'hora fe ne vedon gli efferti, che pon anco vederli nelle lor vite pontualmente registrati.

# Da qual virtù prouengano gl'incanti.

#### CAPITOLO X.

N rutte le superstitioni sudette, quantunque concorrano imagini, L caratteri, parole, & altre cerimonie ; tuttauia non han queste in se alcuna forza, ne il Demone ad altro fe ne ferue, che per fegni del patro con esso da maghi suoi seguaci stipulato; per vigor del quale à compiacerli descende, ò in questa,ò in quella cosa . Tal parto è ouero espresso, ouero tacito. Il primo si fa col Demone stesso, o visibile, monte o se-sono forma d'huomo, ò inuisibile, ma parlante, e contrattante il cini, espressi. fecondo non fi fà con lui fteffo; ma s'efercita col prevalerfi de predetti fuoi mezzi, da alcuno apprefi, di caratteri, parole, & altri per ottener li proprij fini; perche ò fi fappia, ò non fi fappia, che tai metali prouengano da lui; l'vfarli folamente bafta ad approuare, e tacita. mente confentire al contratto.

Pretende il Demone in cotali fue stipulationi, due cose principali ; per quanto s'è rirratto dalle confessioni delle streghe, fatte giudicialmente in diverfi tempi; ma specialmente nel Pontificato d'Innocentio Otrano, che hauendo mandaro in Germania due Theologhi Inquisitori contro tal pestifera generatione; ne fece l'uno in breue tempo abbruggiar quaranta d'else, l'altrocinquanta; com atteffa. Andrea Cefalpino Medico già dottifsimo di Sifto Quinto Pontefice, Lib. de D. da cui à punto habbiamo il motivo di questi particolari. La prima mon. cap. 16 delle fudette è: ch'il patteggiante discepolo sedotto da sicuno de! più maturi maestri, rineghi alla presenza del Demone stante informa visibile nel luogo, doue far fogliono simil ridotti, la fede Cat-

tolica.

Conditioni tolica, è tutti li misterij, e sacramenti d'essa: promettendo di mai più de i patti, che riconoscer, ne Dio, ne la sua Madre gloriosissima, ne li Santi suois

fá il Demone ma con tutto lo spirito venerar, & obbedir esso Demone; dal qual è co soi sigua-co soi sigua-per riceuer e tutto ciò, che saprà desiderare. La seconda è, ch'al sudetto Maestrello, (che così lo chiamano) prometta l'assoluto dominio del corpo, e dell'anima fua; il che ò fà iui fubito, ò in altro tempo, quando farà ben esperimentato vero, fedele, e costante osferuatore della maledetta regola. Dopò li quali punti stabiliti, e conclusi, rifan cuocer ceue l'infelice spietatissimi ordeni : di rubar infanti, e con horrende

glinfanii da cerimonie facrificarli, e poi cuocerli; e dalle carni loro confumate Just feguari. cauarne fucco, della cui portione più groffa, ne faccia vnguento, col qual'vntofi tutto il corpo, fi può trafmutar in varie fembianze, e volare anco per l'aria: della portione poi fottile riposta in vaso, ne faccia conserua per bere in certe solennità; onde peritissimo diuenta poi di tutta l'arte diabolica.

Chi crederebbe mai, ch'in cuor humano, cadesse tanta cecità, e perfidia di riuolger le spalle al suo creator, e padre, e mettersi nelle mani del fuo perpetuo capital nemico? Chi crederebbe, ch'vn'huomo voleffe spontaneamente trassos marsi in crudel fiera; anzi in Demone, hauendo per instinto naturale di fuggir quelle, e tremare di questo? Come può vn Christiano esfer così scelerato, che fi scordi à fatto de' precetti della fede inbeuuti col latte, d'esser nato per farsi cittadino del Cielo, e non dell'Inferno, dou'ei voglia entrare fin che vie, senz'aspettar di morire? E pure di tali mostri d'immanità, e funelli genij de' secoli, ne pullulan germi per ogni tempo in diuerle. promincie; e più d'ogn'altre nell'Hole fettentrionali, doue dicono effer familiare la conversatione con li Demoni. Così nella Germania, e nell'Inghilterra, viuon le fette di fimil professori; & in Italia, se ben rari, fen'han però veduti gli esempij. Ma perche l'arte loro ls'accresca di riputatione, e di seguaci, v'è

gromanii.

trà effi vn'inuiolabil decreto: ch'in certi giorni, e luoghi determinati, nel buio della notte, trasportati per l'aria da' Demoni, si congreghin ridotti, che per far i lor empi, e spauentosi ridotti; oue solazzandosi con ogni fanno i No maniera d'intemperanza; non tanto di mangiar, e bere lor apparato da rei spirti; quanto di danze, e feste, & altri simili trastulli, vian anco detestande libidini trà se, e colli Demoni stessi; col prouarli, ò incubi; ò succubi perappestar il mondo di prole si empia. Et à tali bagordi, fon obligati d'allettar più compagni, che ponno d'ogni età, e d'ogni fello, maritati, ò vergini; nel che se mancano, ò son notati di trascuratezza, vengon dal barbaro soprano puniti, e crudelmente. sferzati. Comparton in oltre l'infauste cariche ad ogn'yno, di far

mille

mille forti di maluagità; massime contro gl'infanti, comandando all'alleuatrici, che subito nati, auanti che siano portati al facro sonte del battefimo, li dedichino al Demone con certe cerimonie, per le qualistima ne tenerelli destarsi l'instinto, di seguitar il loro vessillo. Ma suentura del sesso donnesco, ch'esse più che gli huomini sian presenella diabolica rete, e persuase dalle sue frodi; vedendosi le con- che piu facildanne de' giudici, cader quasi sempre sù'l capo d'esse. Credo per tino streghe l'imbecillità naturale del loro intelletto; & anco per la cupidigia, ch'in delli buomfe nodrifcono di vendetta, alla quale non potendo fodisfare con la... "" forza del corpo, e col valore à par de gli huomini; si danno à precipitii, e ricorrono ad ogni mezzo, se ben indegno, & illecito per ottennerla. Ma sian lodi al grand'Iddio Signor de gli eserciti; poiche in. tant'infidie,e tanti pericoli,che si troviamo d'esser e'l giorno,e la notte seriti, e diuorati dal cerbero infernale; egli con la sua poderosa destra, ci copre, e ci difende; affermando li pratici del foro, e versati in queste criminalità di magia, che di cento, ch'intentano le streghe d'offender, (come ne gli esami loro han deposto, ) à pena và lor fatta in due : segno che non pon offender, Dio non permettente, il quale se tal volta lo sà, per suoi arcani, & impenetrabili giudicii; ma sem. Demon. lib. pre giulti lo fà. Che però ad esso continuamente raccomandarsi dobbiamo, in esso confidare, sort'il suo inuincibil stendardo ricouerarfi, alla cui vista treman i numi dell'abisso, e nel cui nome, s'atterra ogni portentofa lor machina. Quindi han legate le mani contro i denoti cultori di pietà, e della nostra religione; ne tampoco han forza contro li facerdoti, e ministri di esta; ne contro i Giudici destinati ad inquirir gli eccessi delle streghe; come che rappresentino la persona del diuino Giudice, nel procurar la giustitia, e disesa. dell'honor suo; dal quale perciò hanno special privilegio d'assistenza, e diprottetione.

Bodin, in

# Con quai modi sian fatti glincanti .

#### CAPITOLO XI.

Alla vasta potenza de' Demoni in questo mondo, per le cose Jopranarrate, nasce motivo di ricercare; in qual maniera,e con qual'arte facciano cotante mara uiglie: che veramente all'intelletto nostro paiono impossibili. Prima è degno da sapers, come il Demone assuma diuersi corpi d'huomini, e d'animali, e conquelli si faccia ve- riosi questis. dere. Poi com'esso, & oda, e veda, e parli; essendo puro spirito, e senza

instromenei corporei. Terzo con qual virtù possa mouer corpi graui daluogo à luogo, e farlianco volare. Quarto come possa ne gli huomini cagionar infermità, ò rifanarle. Et vltimo in qual guifa entri ne' corpi humani, e s'impossessi de' membri, e fentimenti lor tutti.

Ma auanti ch'à questi particolari si risponda è necessario intendera ch'hauendo il Demone glistessi doni di natura angelica nel presente ftato, ch'haueua etiandio auanti l'esilio suo dal Cielo; ne hauendo perso,che li soli doni di gratia: è egli habile à tutto ciò,che sar potriano gli angeli stessi; la cui natura essendo tanto più eminente, e perfetta Il Demone dell'huomo; può anco il Demone far cofe, ch'eccedono il potere, e rounglia il capacità di lui; anzi se questi per forza del suo intelletto, faral volta porer dell'angelo, e supera opre d'artificio così stupendo, ch'hanno più del diuino, che dell'huquel'o dell' mano; quato maggiormente può farle il Demone, ch'è puro intelletto, ne da alcun instrométo corporeo impedito? Dunque può egli col fuo inuifibile, e fortilissimo spirto in qual si voglia corpo insinuarsi, mouerlo, trasportarlo, partirlo, & vnirlo, e separarlo à piacer suo; come nocchiero, che regola, e riuolge ouunque vuole la naue: e come fabro, ch'ad arbitrio suo si serue de' proprij stromenti. Ma si come l'vn. e l'altro nell'operar loro, sempre si serue di corpi naturali; quello di

fon fintsoni.

buome .

di sopranaturale, ch'il modo, con cui gli vsa, come diremo. E se bene finge di seruirsi di parole, caratteri, imagini, piume, ossi, circoli, con-L'imagini, e stellationi, e cose simili, quasi che dicause, ch'habbin qualch'occulta circoli viati virtà di produr li da lui machinati effetti; tuttauia se ne serue, (come dal Demone habbiam tocco ) per puri fegni della superstitione, ò cerimonia della faa professione; li quali altra forza non hanno, che quella, che gli vien da esso Demone impartita, che co essi opera sì, ma in apparenza; poiche in esseza co' soli mezzi naturali sa le marauigliose sue operationi. Hora in tre maniere di essi mezzi si può seruire. Vna è con moto

vele, remi, e timone; questo di martello, e sega: così anco il Demone nell'opre fue, non può che feruirfi degli stessi corpi, che niente hanno

S. Agoft. lib. locale. L'altra con trasmutatione. Terza con delusione. Può il Dede dimini. mone muouer qual si voglia corpo velocissimaméte da luogo à luogo, per esser intelligenza dominante le cose sublunari, come fan l'intelligenze superne li proprij cieli. E perciò con questa velocità, può di repente, fottrar vn corpo da gli occhi, col fottoporne sì prestamente vn'altro, che restiamo ingannati à credere, ch'il primo sia trasformato nel secondo; come far vediamo anco li giuocatori di carte, che tanto destramente, & agilmente ce le mutano in mano, che restiamo delusi spettacoli, e spettatori de moti loro. La seconda maniera è, di mutar le cose con applicar l'attiue alle passiue; nel che il Demone s'adopra, come sa qualunque ecceliente artefice, che nel far l'opre

fue, prevale à gli altri men periti : per esempio il cuoco, che nel condir, e cuocer i cibi li fa riuscir affai più pretiosi de gli altri; ò il fabro, come appliche nel temprar il ferro, lo sa più tagliente, ò più resistente d'ogn'al, chi le cose attro : 11 Demone per la sublime sua capacità, e peritia raffinata da lun: sine ghissima esperienza, dalla creatione del mondo sin'ad' hora delle virti, e dell'effenze di tutti gli effetti di natura; sà applicar in modo l'vno all'altro, che ne segue ciò, che per istile ordinario d'essa natura, già mai seguito sarebbe; onde se ben l'opre son de' puri agenti naturali, e delle lor forze; si stiman sopra natura, e miracolose, per prouenir da detta fopra eminente applicatione : però fi può veramente dire: ch'il Demone all'opre dia la conditione, e la natura il fondamento: per questo son opre, per quella son marauigliose.

La terza delusoria vien dal Demone escreitata, col far parer vna cosa per l'altra, & ingannare il senso, quando non può con le sudette due ottenere l'intento suo: e la fa in tre modi, ò coll'alterar l'organo; ò'l mezzo, ò l'oggetto. Nel primo, com'è l'occhio, turba, e confondegli humori nella guisa, che pe'l vino succede à gli vbbriacchi, i del Demone quali si credono di veder le cose doppie, è se mouenti, benche tali non il senso fiano: può anco alterar l'imaginatione col compor li fantalmi à fegno tale, ch'alcun, che veggia apprenda le cose, come se sognasse, il che fare è suo familiar costume. Nel secondo può far' il Demone molte variationi, per le quali non arriuino le specie degli oggetti ad alcuno de' fensi, de i quali esse sono, ma mutate, cioè coll'inspessir l'aria, ò imprimergli alcun'estranea qualità, come fa l'arte con certe lucerne di tal mistura composte, che sa parer gli huomini col corpo d'animali; Alb. Marne ouero col mouer effa aria, & insieme le specie, che siannell'organo lib. de sevet. con tal moto riccuute; non oftante, che ftia fermo l'oggetto; com'è "atall'hora, che mouendosi la naue dal lido, pare à chi è sopra d'essa, che la terra si moua : ouero col far altre simili tramutationi pur nell'aria; che cagionino varie apparenze, la fallacia delle quali non fia da fenfi humani conosciuta. Nell'oggetto finalmete sa molte similialterationi, com habbiamo accennato di fopra, esfer anco fatto da circulatori Demoni far nel far diuerfi giuochi di mano con istupore de riguardanti, che non simili a chi s'accorgono,com'vna cofa,hor fia da lor afcofa,& hor mostrara,e co. fa giuochi di me tramutata d'una forma nell'altra, ò come fatta vícir da una parte, dou'entrata mai non sarebbe: per esempio dalla bocca gli oui intieri, ò dal naso gli ossi di persico ; com'io più volte hò veduto con mio;

particolar diletto; delle quali delufioni foni demoni altissimi; & ingegnosissimi maestri. Ma in oltre per la signoria, che tengono deglielementi,pon far d'essi vn corpo fantastico, & aereo; del quale, ò loro

del vero, e del reale: ouero pon anco seruirsi dell'arte della Perspettiua, à guifa de i pittori, ch'à gli occhi altrui, fan apparer ne tetti le figure picciole grandi, le curue rette, e le rette oblique, ò altrimenti; onde tanto più eccellentemente, pon con tai mezzi li Demoni ingannarci .

# Risolutione d'alcuni sopraposti quesiti.

#### CAPITOLO XII.

On lo stabilimento di queste massime, non è gran satto rispondere alli cinque sopracennati quesiti. Perche prima, come s'asconda il Demone fotto varij fimolacri, & assuma attualmente corpi mone si rras- diuersi d'animali, e d'huomini; s'intende dalla natura di lui, ch'essenmui in vary do intelligenza, fott'il Cielo destinata dominatrice de' parti di natura, corpi. può ad arbitrio suo seruirsene nelle maniere sudette; ò formandoli; ò infinuandofi ne i formati, ò viui, ò morti ; e con quelli comparendo, ò mentendo la lor fimilitudine, farli dalla vista estimar tali, quali egli. vuole. Così era di quel cane, che legato alla porta di Simon Mago, deuoraua qualunque entrato fosse senza sua saputa; ma vedendo S. Pietro, con voce humana l'inuitò ad entrare, Tal'anco era quel-Glyca p.3. lo, che continuamente seco teneua Cornelio Agrippa, il qual poi

Annal.

(com'afferma il Giouio) nel morir suo da se scacciandolo, gli disse . Nelli Elgen. V ade perdita bestia, que me totum perdidisti. E questo precipitando dalla fenestra nel fiume i ui contiguo, vi s'affogò, senz'esser più veduto. Di tale schiatta, son anco i lupi detti rapaci, ne quali il vulgo crede tramutarfi gli huomini,non essendo che questa, & altre Metamorfosi, larue fraudolente de' Demoni, i quali non ponno cosa alcuna, senza. i mezzi naturali; & alla natura vediamo ripugnar queste tramutatio-

ni, che di più supremo, e diuino agente son proprie.

Quanto al fecondo, del veder, & vdir, che fanno i Demoni le cofe moni vedino, nostre,e del parlar, ch'anco fanno co' fuoi collegati : diciamo, che effendo eglino di fostanza intellettuale; e questa essendo, ò speculatiua, sofe noftre. ò pratica; non si ferma l'esser loro nel puro atto speculatino, come gli Angeli; ma versando in questo mondo inferiore, vsan anco l'intelletto pratico, col quale dalle cofe vniuerfali, passano alle particolari; e fannogli sopra discorso, quasi come fan gli huomini. Però se questi particolari non si pon'intendere, senza il proprio fantasima, conforme la schola Peripatetica, che insegna . Necesse est intelligentem phantasmata speculari: adunque ne' Demoni parimente si trouerà la fantasia, è imaginatione . Ma effendo ella in sostanze spirituali, & immortali; per sentire le cose esterne, non hà bisogno de gli organi de sensi,

com'hà

Come li De-

om hà nelle materiali, e mortali, come fon gli huomini, e gli animaisma con modo più eminente, & all'effer loro proportionato, le fene;altrimenti non vi farebbe differenza trà quelle,e gl'istessi huomini, Stal modo, è appunto simile al modo di sentire, che sa l'imaginatione ne i fogni ; ne i quali, fi come ella vede, oue per la distanza de luoghi, ò altro impedimento, non mai puote la vista, ne l'humana. orudenza arrivare ; così fan li Demoni nel vedere , ò ascoltar le. ofe nostre, fenza il ministerio dell'occhio, ò dell'orrecchio : che. percio Aristotele chiamò i fogni , Demonici ; forse per cotal simiglianza.

Del parlar poi,che fanno,ò nelle statue,com'eran gl'idoli,ò in aftri corpi visibili, & invisibili, non è difficile la determinatione; perche le Come i Deon han corpo, in cui possano esercitar l'attioni della vita; ne segue, moni parli-:he ne anco possano parlare, come sà l'huomo; ma che le voci loro iano folamente fuoni, ad imitatione della voce humana intronati rell'aria, à guila dell'Echo, che riuerbera dalla concauità de' monti; d'altri stromenti, ch'artificiosamente paiono sarvoce d'huomo, Exedic-7. q. come dicono fu il capo di bronzo d'Alberto Magno:) poiche il De-15. none collo spirto suo inuisibile, e con corpi visibili, può formar organi tali, che suppliscano, di lingua, musculi, nerui, e polmoni, per render aratteri articolati,e fonori, che raffomigliano il parlar nostro: se benvero, che mai farà così perfetto, spiccato, e chiaro; ma stridulo, rauo, debole, & onufo, come fon le cole artificiole, rispetto alle proprie,

enaturali.

Circa il terzo del moto locale, che può dar il Demone a' corpi raui, col trasportarli à modo di volo velocissimamente, vi son mag- Come il Dejori difficoltà, che ne i sudetti, per li dispareri de gli scrittori: volen- mone posalo alcuni, che se bene ciò vien creduto dalle streghe, che siano por-far volare ate da luoghi lontanissimi, in breuissimo tempo, aloro ridotti soeuui stuttauia tal cofa in verità non fia : ma folamente fegua per ato dell'imaginatione, che apprenda di far fimili viaggi ad effi ridotti n compagnia d'altri, col goder conuiti, e diletti; come tal'hora ci ar fognando di fare, e pare anco a'deliranti: opinione tra gli altri enuta dall' Alciato ne i suoi parerghi, e dal Porta nel libro secon- Lib.s. c.22. lo della sua natural Magia, per molte ragioni, ch'appoloro si pon Disa. Mag. edere ; ma consutare da Martino Delrio pienamente , dal cui lib.2 9.16. entimento non stimo, ch' alcuno rettamente possa scostarsi; ome fondato in autentiche historie, & in occulate proue i dette asportationi , seguite in molti luoghi , etempi; e periò con publiche scritture più volte rileuate nelli fori, e conjuridiche famose sentenze, castigate . Doue il senso conuince, non

v'è luogo

v'èluogo di dubitatione. E però rispondendo al principal quesito: diciamo, che come l'anima muone à suo cenno lo spirito animale, che diffuso ne membri del corpo, li gira poi quà, e là: così il Demone con l'angelica fua potenza, domina l'aria in modo, che può portar vn corpo da luogo à luogo; come fà la violenza del vento nel leuar una pie-S. Asoft lib, tra,ò altro corpo grave da terra, e trasportarlo per l'aria : perche ciò de Dininua, che ne gli altri corpi fa la natura : ne Demoni fa la volontà : quella. Demon. c.3. moue co'lor proprij stromenti:questa col mezzo de gli altri corpi naturali, de quali per diuina permissione, liberamente dispone: e da tal principio,nascono tant'opre stupende del Demone, ch'all'humana.

debolezza riescono incredibili.

re cationa in fermua.

Quindi si raccoglie anco la risolutione del quarto questo: com'il Demone sia cagione d'infermità diuerse nell'huomo; ciò che può egli fare in tre maniere; ò coll'introdur nel corpo materie velenose, seruendosi della parte loro più sottile, e spiritosa; come fanno li chimici, che tali spiriti da varie materie medicinali cauando, le applicano poi à corpi humani, per fanarli da varie forti di mali; & il Demone dotato di eminentissimo sapere,e di natura tutta spirituale, con molto maggior ifquisitezza, så de'sottilissimi spiriti velenosi seruirsi, per indur nell'huomo repentine alterationi, nel modo, che da spiriti contagiofi,quafi in momenti fuccede nel tempo della pestilenza. Ouero fenza tali veleni, può esso Demone gli escrementi, ch'in alcuna parte dal corpo stan ascosi, commouere, & agitare, & al core, al ceruello, allo stomaco, al fegato, ò altra più nobil parte rispingere, che stemperataje guasta, produchi nel corpo varie infermità, il che può far anco de gli humori stessi vtili,e de gli spiriti nel sangue contenuti ; percheturbati, e mossi, ne segua la rinolutione della sanità il che sorse volle significar Hippocrate nel libro de Prognostici, oue dice; che deue il medico auuertire, se ne i morbi v'è non sò che di diuino, per poter-Hippocrate gli rimediare; non potendo probabilmente, per tal divino intender, ne i morbi, e' ch'il Demone, benche Galeno fenta altrimenti.

demone.

Ouero finalmente, fenza questi mezzi naturalientrol'huomo,può con altri mezzi esterni à lui noti, à noi occulti, e non veduti offenderlo; come gerrandolo à terra, à facendolo da alcun luogo precipitare, ò dandogli alcun colpo, ò in altra fimil maniera danneggiandolo; del che non mancan l'historie di verità. Ma si come il Demone può infermar i corpiscosì può anco rifanarli, col rimouer le caufe morbofe, & applicar le cose attiue, alle passiue; essendo peritissimo tanto delle nociue,quanto delle falubri, e d'ogni loro natural fimpatia, antipatia; onde com'habbiamo mostro di sopra seguon col di lui mezzo sanationi marauigliose ; il procurar le quali, deue però ester à noi to-

Daniel Sen. ner. libro 6. pract. par.9. 6.5.

talmente

talmente illecito, che dobbiamo de rimedij così varij, e tanti, e di tanta virtù dal diuin medico creati nell'uniuerfo, feruirsi, perottennerle: ouero dalla pietofa di lui sempre prodiga mano, humilmente

impetrarle.

locale.

il quinto, & vltimo quesito : del modo, con cui il Demone entra, e possiede li corpi humanit diciamo con li stessi dogmi di sopra, ch'es- Come il Desendo egli sostanza immateriale, & angelica, padrona de gli altri cor- mone emri pi naturali tutti, di lei men perfetti; può nell'huomo per diuina per- ne' corpi. missione introdursi, per alcuna delle aperture del suo corpo; ma pripcipalmente per la bocca, d'onde anco è folito per il più d'vscire; & alcofo ne gli spacij vacui, che soggiaciono alla cute muouer à piacer fuo gli spiriti in quelli esistenti, e con esti, hor al ceruello, hor à nerui; hor à gli articoli, hor al ventre, & all'altre parti rispinti, sar li moti tutti, chene mileri vellati dal Demone, ben spello vediamo . E se adalcuno verrà dubbio; come nello stesso corpo possan esfere più demoni; anzi innumerabili, com'habbiamo in quello dell'Euangelo, da cui vsciron molte legioni di Demoni, rispondiamo: che il Demone non dà alcun effer al corpo humano, come fa l'anima fua propria; ma folamente gli assiste, come sostanza totalmente da quella separata, e che si serue di esso per accidente, come d'instromento, il qual può fenza punto distruggerlo abbandonare; onde non è inconveniente; ch'in tal modo possa nel corpo, con l'anima ragioneuole congiungersi, e star connesso nell'operare; massime non occupando egli il feggio proprio di lei, che conforme Aristotele è il core; e conforme Galeno il ceruello; ma folamente gli spacij succutanei sudetti, come destinato suo posto, per affligger, e tribular gli huomini; nel quale però non è assurdo, ch'anco possano star ascose le sudette legioni de gli spirti, che per effer incorporei, non fanno iui alcun' impedimento

Tofat.7. Exed.9.16.

Se conceder si debbano i Demoni trà le cose naturali .

# CAPITOLO XIII.

Dicesi, che per l'autorità de gran saus di tutte l'età passate, così Greci, come Latini si concedono; e trà quelli Mercurio Trismegisto nel suo Pimandro ne sa spesso mentione, ne Platone contuttala sua schola gli discente. E la dottrina Euangelica, che sola basta per conuincerci, li propone in tanti luoghi, ch'è fouuerchio il riferirli. Solo Aristotele tien la credenza de i dotti sospesa, non si hauendo lasciato pur yscir di bocca vna parola in materia di Demoni, che veramente non può che apportar grandissima marauiglia; perche se gli approunua, doueua pur in qualche luogo parlarne; se si disapprounua, non doueua certo tralasciare di consutati, com'è suo costu-

me fare di tante altre opinioni de gli antichi.

Ma firiponde, che tutte le qualità, e la forza, che noi fiamo foliti alli Demonitattibuire, pare chi egli alla virtà del folo humor melanconico riferifca nel primo problema della 30. fettione: e dalla finadottrina in molt'altri Juoghi fi raccoglie, non gli hauer fiimati necefarii alla perfettione dell'ivinierios perfehal cielo fiimò bafare la prefenza del fommo motore: al mondoinferiore la natura dell'huomo, chia fecontiene tutte quelle doti, che per eccellenze fon fitmate proprie dei Demoni. Se non glià mò confutati, ciò fece pertema d'offender la publica religione, de gli Athenichi, appo quali eraplopino dei Demoni riccutta. Del che hauend'o trattato più à lungo nel primo libro al capo festo nel mio Museo fisico, pecciò à quello rimetto il curiolo lettore.

Esame dell'immortalità dell'anima humana : burn

# CAPITOLOXIV.

Ratutti d'quefit; chin Filosofia sifanno, ò da Peripateiro le più sublime, a pobile si sima ester quello dell'immortalità dell'anima intellettiua, per confermar la quale, è è in tutti li scoli afaticato ogni più sottile, a ceminente ingegno contro alcuni, che l'han negata... Perciò non sarà noioso, ne instruttuoso l'intendere, quali siano le più viute, e sona che considera propieta de pre silipatoni che si noto sian state addotte, de scogiate, per estipatone de gli errori, e per flabilimento della vérità.

Dicafia dunque, che queste ragioni, ò si deuon prendere dalla Filossifia d'Aristotele, da tutti simato vnico maestro delle cose naturali, ò da altra più vera, e scura Filosofia. Di quello il punto stà sin hor ag grandemente incerto, & o scuro, à qual parre vadi la sua decisione;
perch'altri vanno interpretando la di lui opinione essere della mortalità, altri affeueramente e iò negano, e lo sanno assentire della mortalità. Il princrpale dei primi su Alessandro Astodisco, che hebbe di
pois (eguaci il Pomponatio, il Cardinal Gaetano, Simon Portio, il
Zabarella, il Cremonino, & auanti d'esi lo Scoto, il quale però senti,
ch' Anstotele sosse dubbio, se ben maggiormente inclinante à questa
parte. De secondi su l'iscret, gil Arabi, & i Latini più conspicuie.
Simplici, Themistio, Gio: Grammatico, Ammonio, Olimpiodoro,

Aucr-

Auerroe, Auicenna, S. Tomafo, Alberto Magno, Egidio, e gli scolasticirutti, e de'più moderni il Mercenario, il Toleto, il Piccolomini, & altri famoli. In tanta diuerlità de pareri così autoreuoli qual ragione fi può appoggiare à i fondamenti Aristotelici, che possa stimarsi calzante,e sicura più per l'vna, che per l'akra parte? l'uttauia perche nelle cole difficili, e grandi, ogn'vno inuestigando ritrova pur i motiui della propria perfuafione, dirò quello, ch'à me pare breuemente potersinel presente questo determinare. Ma ènecessario prima esser

ben capace de' pensieri di queste sette.

· Li sudetti comunemente nomati Alessandrei, dicono ch'Aristote. Opinione de le, doppo l'hauer nel primo, e nel secondo de i libri da lui composti di Alesan dell'anima, efattamente trattato della vegetativa, e della fensitiva, ridusses nell'vltimo,e terzo libro à trattar anco dell'intellettiua, nella cui profonda speculatione ritrouò necessariamente nell'huomo.esserui due intelletti. Vno patiente, e l'altro agente. Quello così nomato, perche da fantalmi, come da oggetti suoi proprij riceuendo l'imagini di tutte l'intelligibili cose, vien à patire vna tal spiritale alteratione,per cui si desta la di lui virtù al conoscere, & all'intendere . L'altro così detto, perche con la fua energia, quasi che con lume rischiarando cotali fantafmi, li depura, e raffina in modo, che di materiali, e particolari, che sono, e perciò atti solamente ad ester conosciuti dal senfo, diuengono vniuerfali, & astratti, e perciò habili ad esser solamente conosciuti dall'intelletto. Il patiente affermano effer stato da Aristotele riputato mortale. L'agente incorrottibile, & immortale. Ma. quello esser l'anima intellettiua propria forma, & essenza dell'huomo:questo esser anima, od'essenza celeste, totalmente disferente dall' humana, anzi l'istesso Dio, che nell'huomo produca l'accennata operatione, Ecco le parole di esso Filosofo, mentre ragiona dell'agente. Es hic intellectus separabilis est & immistus & impassibilis, substantia Lib-zdo aniattio existens. Da queste raccogliono, che voglia intendere, tal'intel-matel. 19. letto effer Dio, come che l'esser una cosa stessa, la sostanza, e l'attione. fia qualità, ch'à folo Dio fi conuenga. E quando foggiunge. Separatus Tel 20. autemest folum hos, quod quidem est, & hos folum immortale est & perpetuum, Applicano tal concetto al folo intelletto agente; perche del patiente parlando iui immediate con diuería, ma chiarissima propositione, dice Non reminiscimur autem, quia boc quidem impassibile est, pasfinus verò intellectus corruptibilis est, & line hoc nibil intelligit. Non pare che possa con più aperte, e significanti parole, esprimer il suo sentimento circa la corrottione dell'anima intellettiua. Ma lo confermano di più con massime dell'istesso Aristotele de quali formano argométo da loro stimato inuincibile, & è tale. Se l'anima no può intédere

fenza.

Argomento fenza l'imaginatione, non lipuò feparare dal corpo, e perifee confimato in esto. Ma niente può ella intender senza l'imaginatione, Adunque nincibile da col corpo ella perifce. La maggior è chiara per la dottrina del c.lib. dell'anima al telto 1 2. Si intelligere of imaginatio quadam, ant non fine imaginatione, non consinget veig bac fine corpore offe. Perche l'imaginatione dipende da organo corporco, il qual corrotto, fisanifce anch'effa. La minore è del tefto 39. nel lib.3. oue parlando dell' intelletto speculativo, afferisce. Et cum speculetur, necesse oft fimal fantafina aliqued speculari. Che più chiaro può da lui dirli per l'opinion fua della mortalità? Et aggiungali altra importante ragione.

li fteffi .

Seconda en causta dalle viscere della sua Filosofia. L'infinito in atto dare nattigomento del- ralmente non si può com'abbondantemente mostra nel 2. lib. della Fisica. Adunque non può l'anima effere immortale. Prouasi tal consequenza, perch'essendo il mondo eterno di parer di lui, vi sariano attualmente pel mondo anime infinite,e così ne' fuoi dogmi s'introdurebbe vn'euidentiffima contradittione, ch'imponer à tant huomo non fi deue. Ma dall'altro canto li fautori dell'immortalità, si come concorda-

Opinione co-Jandrei .

no con li predetti nella sopraccennata distintione dell'intelletto in. opinione to. che l'agente conforme il Filosofo sia Dio, e poi, ch'il patiente sia da esso prononciato mortale. Et insistono pure ne' vestigij dell'istesse parole di lui, là doue discorrendo di tali differenze d'intelletto termina che queste si ritrouino nell'istessa anima intellettina, dal che ci dà manifestamente ad intendere, che son parti, ò potenze di lei, ne già è alcuna d'esse fostanza separata, e diuina. Le parole son queste. Lib.340f.17 Neceffe eft in anima bas existere differentius. E ciò è molto ragiono. nole, perche come potria dirfi, che l'huomo fosse dalla natura perset-

del t:f.17.1.

Nel Comm. tamentee formato (dice S. Tomalo,) le in le ftesso non hauesse li sondamenti di poter compir la sua principalissima operatione, ch'è l'intendere? E questa certo compire non potendo senza l'intelletto patiente, & agente, non fi deue in alcun modo, constituire quello, dentro di ello huomo, e quello fuori, e dinerfi totalmente infra loro di natura, e di fostanza; perche la natura niente generando imperfetto, oue fà la materia, v'aggiunge anco l'agente à quella proportionato ; onde per total perfettione dell'anima humana, deue l'vn, e l'altro elfer nella sostanza dell'istessa anima. Ne vale il dire, perche si verifichi il detto d'Aristotele, che basta l'operation dell'intendere si termini nell'istessa anima, cioè nell'intelletto patiente benche sia promosa da dinino, & esterno agente, perch'il Filosofo non parla dell'operationi, che nell'anima fi ritrouano, ma delle differenze in effo efiftentis& auuenga che l'attion del Sole si termini nel vedere, che sa l'occhio, non perciò si chiama differenza, che sia nell'istesso occhio. Per la sodezza del qual discorso, veramente non possono gli Alessandrei sostentare, che Ariftotelene suosidetti voglia, che l'intelletto agente sia Dio, Intellato perche se benpone, che l'istesia sua artione sia besser suo, come s'è pai, sistre suo. detto di fopra, ) tantania non perciò vuol'inferire l'effer fuo dinino, Dir. ma solo comparatiuamente insegnare, che si come la condition, & essenza del patiente è patir, ericeuere, così la condition, e natura dell'

agente, in quanto è tale, nella fola fua attione confifte.

Ciò stante, e ribattuta questa prima loro conclusione, affermano detti fautori, che tutte le qualità di separabile, d'immortale, e di perpetuo, ch' Aristotele dà ne gli allegati luoghi all'intelletto, si deuono intendere al folo patiente attribuite, ò sia all'anima humana tutta, ne v'esser alcuna dissicoltà; perche non parlando e gli infallibilmente iui di Dio,ne seguita necessariamente, che al solo intelletto humano affegni cotali prerogative. Et in quanto, ch'egli dica, che passant intellectus corruptibilis eft, interpreta Themistio,e tutti con ello, che conqueste parole vuol denotare, che la fantasia, od'imaginatione, ch'altre volte è solito nominare intelletto passino, la quale come corporea foggiaccia alla corrottione.

Io non m'interno più à dentro per anatomizare l'intelligenza. delle parole d'Aristotele in questi difficillimi testi, come fan tanti acutissimi Commentatori, per non comporre quitrattato di tal materia,ma folo compendio delle cose più notabili, ond'io possa scieglie-

re ciò, che faccia al proposito mio nel proposto questo. Dico bene che fono sempre statosforzato inclinar à questa. parte, perch'hauendo esso Aristorele in altri luoghi del sudetto, e d'altri suoi libri parlato fenza hesitanza dell'eternità dell'

anima humana, non m'ha dato il cuore, che

quì s'habvoluto contrariare, done, com'in proprio luogo s'hà riferuato con particolare determinatione di-

fcorrerne.

Ma in vero trà l'altre autorità singolari, che ponno far rauueder i eguaci d'Alessandro della loro mal fondata opinione, di voler far da Arittorele prononciarla mortale, due hò sempre stimato pellegrine, Se irrefutabili. Vna si prende dal testo 6.del lib. 3. dell'anima. L'altra Due autoridal capo 3.del lib.2. della Generatione de gli animali dello stesso Ari-da rocabili Rotele . Parlifi della prima, che stà intal detto . V nde rationabile eft ip pri l'immorfum non effe corpori mixeum, effet enim quales, caledus, aut frigidus, & or- talità dell'aganum haberet, nune autem nullum est. Qui si vede, che' interisce egli nima vna conclusione dalle cose dette per auanti, quai'è, che l'intelletto no è misto col corpo, in cui si troua. E poi n'apporta di essa due ragioni. Vna che esso Intelletto sarebbe quale, cioè caldo, ò freddo. L'altra, che hauerebbe organo, che no può in alcun modo cocederfi, hauend'egli altroue detto che neg, imaginabile est, quam partem corporis occupet intellettus. Per auanti-haucua fondato questo assioma, che l'intelletto intende turte le cofe,& haueua da esso raccolto, che non può esser egli omnia, inielcommisto con alcun oggetto de' suoi, se li deue intender tutti, concio- bgu. fiache quel che riceue, deue effer denudato dalla natura della cofa riceuuta, perche intus existens, prohibet extraneum: quello ch'è dentro, prohibifce quello, ch'è di fuori. Hora dallo stesso assioma raccoglie, &c inferifce, che l'intelletto con l'effer suo non può esser misto col corpo, in cui stà, come in soggetto, benche sia forma sua propria, & donategli la perfettione, perch'altrimenti sarebbe quale, che vuol dire, dipenderebbe dalle qualità del suo soggetto, ne star seza elso potrebbe, come fa anche il senso, & in tale stato, non potrebbe intender tutte le cose; il che si prouta : perche si come il senso, ch'è immerso nelle qualità del corpo, dal vehemente sensibile, come la vista dalla vehemente luce resta offesa, ne può vedere, così l'intelletto immerso nell'istesse, non potrebbe intender il vehemente intelligibile, il che pur esso persettamen'e intende. Adunque se deue egli intender tutte le cose, come sa, no può esser quale, ne può hauer'organo. Adunque ne anco può esser commisto con la natura del suo corpo, ch'è la sopradetta conclusione. Ciò che voglia mò fignificar esso Filosofo per tal commissione, ageuolmente dalle stesse sue parole si coprendes perche mentre dice, che l'intelletto non è quale, e l'esser quale, cioè caldo, ò freddo; è proprio. delle forme naturali, come quelle ch'infeguitano il temperamento delle qualità del corpo, e però forgono, e nascono dal seno della matetia, che da' Filosofi vien detto educi de potentia materia. Adunque non esser misto l'intelletto col corpo, vuol Aristotele intendere, che non sianato, ne cauato dal seno della materia, e che perciò habbiaaltro principio fuori d'essa differente dal principio, e dali'esser dell'altre forme; onde fia ef o intelletto divino, & immortale.

terua.

Per la qual'opinione, questo luogo d'Arist. è così segnalato, & espresfo, che non può effer da gli aduerfari, che con violente interpretationi confutate.

Il secondo altrettanto illustre tolto da libri della generatione de gl'animali, Ità iti . Reft at igstur ve fola mens extrinfeons accedat, folaq, dinina fit, nibil enim cum eine actione, communicat actio corporalis. Quefto è lo scoglio, doue naufragano gli Aleffandrei. Il concetto è chigro, fi confonde, che la mente non nasse dalla materia, ma vien di fuori nel corpo huda quell'au- mano; & è divina, e perciò incorrottibile. Alesandro perschivarlo, s'ingegnò di dire, che Aristotele parla ini dell'intelletto agente, ch'è:

Dio, e non dell'intelletto humano. Ma ingannarsi lui apertamente, lo dimostra la lettura di que gli antecedenti periodi, ne' quali proponendo esso Aristotele vn dubbio: se tutte l'anime nascano dal seme, ò tutte vengano di fuori, ò pure se alcune solamente da esso nascano, & alcune no: non può forro tal dubbio cadere l'intelletto agente, ch'è Dio, perche nissuno dubira, se Dio nasca, è non nasca dalla materia. feminale, onde non può la rifolutione d'esso dubbio in alcun modo à quest'intelletto agente addattarsi. In oltre dato anco, che parli di quell'intelierro agente, la ragion, ch'iui apporta per prouare, che questo vien di fuori,& è diuino, serue anco per prouar lo stesso dell'intelletto humano. Tal ragione è, ch'in tanto la mente vien di fuori, e non nasce dalla virtu seminale, in quanto non si preuale d'organo corporale, come fan l'anime sensitius, e vegetatiua. Ma l'intelletto humano non prevalersi di tal'organo,l'ha gia fermato nel 6.e 7.testo dillib. 3.

dicchiari per l'immortalità dell'anima. Resta risponder al celebre, & inculcato argomento da lui,e da' suoi feguaci, tolto dalla neceffità , ch'effo Ariftotele dice hauer l'anima. intellettina della fartafia , senza la quale non può intender, ne conseguentemente restar dopò di essa, perche reste rebbe otiofa, il che dare in alcan modo non si può. Ma non è difficile la risolutione, perche si concede, che le cofe sensibili, e cotporee non possano esfer dall'anima intele lenza fantalma rappresentatagli dalla fantasia; onde morto il corpo muore anco l'anima in quanto à tal'operatione, ma non in quanto alla fostanza; cio che apertamente dice il l'ilosofo in quelle parole del tefto 20. fopracitato: feparatus autem eft folum hoc qued quid est, & hoc folum immortale eft, & perpesuum, cioè l'intelletto, à l'anima separara, che è dal corpo nell'estere suo è immortale, e dipos dice morire solamente nell'operatione dependente dalla fantalia,

dell'anima. Adunque lo fteffo intelletto vien di fuori, e dalla virtù del seme nonè prodottto. Di modo che ouunque si riuo ga Ales. fandro, non può sfuggire, che Ariftotele iui manifestamente non si

che col corpo fi corrompe. Ma dirai: adunque l'anima refterà otiofa, mancando del suo proprio oggetto, ch'è lo fantasma, senza il quale non può operare, come tante fiate intona lo stello Filosofo. Responde fi, che nò; perche s'egli dice, che resta viua con l'esser, e sostanza sua Separata dal corpo, suppone anco, che habbia operatione à tal'effer suo corrispondente, e dall'esser suo corporale, ò (come chiamano li Filosofi)congiunto diuerla, la qual circa le cose immateriali, & astratre senza tal'oggetto si fa, se ben da lui qual'ella sia espresso non su che folamente dell'operatione dell'anima, mentre nel corpo alla fantalia congiunta parlò, fenza più auanti con la speculatione sua inoltrarsi. Eda ciò nafec, ch'il Pomponatio non si potendo persuadere, ch'Aristorele voglia, che l'anima senza l'oggetto fantastico possa intender cofa alcuna, fia più de gli altri preteruo, e pertinace nel fostentare la di lei mortalità, e pure (il che fà stupire) concede, che ella dalla natura del corpo, come da foggetto non dependa, nè d'alcun' organo corporco nell'operare si preuaglia; fondamento, che hauendo vnicaméte mosso Aristotele à prononciare, che la mente venga di fuori, ne dalla virtu della materia sia prodotta, come s'è detto di sopra, dourebbe debellar, e conuincer totalmente anch'esso. Mà quel che da Aristorele dichiarito non si troua, dell'operatione dell'anima qual sia dopò l'estintione del corpo, vien da nostri Theologhi sottilmente dilucidato, mentre dicono: che si come l'intelligenze, che sono immateriali, senza l'aiuto de sensi intendono le cose corporali, cioè il proprio Cielo, che mouono, così l'anime separate pon far il medessimo, senza gli stessi sensi, e fantasia: apprendendo cioè l'intelletto agente immediatamente gli oggetti fingolari, con cognitione da lo-To nomata intuitiua, e coll'astraher da essi le specie intelligibili, sormandone la cognitione nell'intelletto patiente, come c'infegna lo m 4 dift. 45 Scoto, & altri, che nel presente luogo non sa di mestieri apportare. q.i.

Hora vengo all'altra ragione d'egli auucrfarij tolta dall'eternità del mondo, e dall'impofibilità dell'infinito in atto, le quali due propofitioni concesse (come nella Filosofia d'Aristotele negare non si ponno) stabiliscono per certa la mortalità dell'anima, come al suo luogosopra dicemmo, perche essano morendo, vi farebbero in-

eempo eterno attualmente anime infinite.

Pettid dicono, ch'Arifotche à bella posta ha focurissimamente parla- Perche Arive di El mmortalità, se ben da lui creduta, perche nel progresso del situate beitrattate la sur Fiolossa, s'era auueduto, che quella repugnante, ne. bia sissuacompatibile era con le sudette due propossitioni, da esso per auanti in sult imsondate. Pensiero sosse non disprezzable, mas fitmo in filosoficamen, mortalui; a

gueft.z. cap.81.

Li.a. de ani, te parlando (fentano altri-ciò che voglino,) cli'anco risponder si possa col Cardinal Toleto indirizzato da San Tomaso, che la dottrina 2. con geniil, dell'infinito da esso Filosofo terminata non esclude l'esser attuale di qual si voglia infinito, ma di quel solo, che si può considerare ne' corpi, ch'occupan naturalmente luogo, li quali veramente non si può dare, ch'in atto siano infiniti, si come alle sostanze incorporee, che non occupan luogo, quali fon l'anime, niente ripugna, ch'infinite fiano.

Adunque riducendo noi horamai le cose sudette alla dicchiaratione del sopraposto principale questro, diciamo le più valide ragioni, con le quali Aristotele hà conclusa l'immortalità esser state, l'yna, per-Epilogo delle che l'intelletto non si preuale d'organo, cioè di parte alcuna propria ragioni per nel suo operare, & intendere, come la vista fà dell'occhio, e l'vdito l'immertalidell'orecchio, e cosi gli altri fensi nel far l'attioni loro. L'altra, perche l'intelletto intende tutte le cose, onde non può esser in alcun mo lo materiale, che tal'essendo non le potrebbe intendertutte, come suuiene del fenfo, ch'estendo tale, solamente alla cognitione d'oggetti determinati è habile senza potersi ad altri applicare. E questa esser l'espressa méte di lui mostrato habbiamo, prima,nella lettera de' suoi

discorsi, dalla qual semplice, e puramente presa, non si può che comprendere, lui viuamente volere l'immortalità, della quale se ben tal volta hà parfo, che parli con dubbio, tuttauia niente hà mai detto della mortalità. Secondo, lo stesso ci confermano l'estorte interpretationi de gli Alessandrei, com'è, che l'intelletto agente sia Dio, e l'intelletto humano non sia, che il solo intelletto patiente, il che da Aristotele non è fognato. Terzo, la facilità delle rifolutioni de gli argomenti da essi in contrario apportati. Per i quali trè capi certo non resta che dubitare dell'opinion di lui à fauore della diuinità della nostr'anima. Hora si deue considerare, se fuori della dottrina dital'huomo col

Regionicitre folo lume, e scienza di natura si possano addur altre ragioni conuinquelled' Ari- centi l'istessa perpetuità. Molti n'hanno pensato molte, e varie, e trà gli flot, per l'im- altri abbodante, e dottiffimamente il Cardinal Toleto ne suoi Commenti sopra i libri dell'anima, al quale rimettendo il curioso lettore, stimo che il principale motiuo di comprendere, che l'huomo sia per trafmigrar ad altra vita, sia l'infatiabilità, ch'hà il nostro appetito, dell' Coneccellen-Ta degna di hauer bene, del durar eternamète, del saper sempre cose noue, e d'acsefteffo, Cice- quistar anco dopò morte honor, e gloria, in alcun de' quali oggetti rone tratta, giamai si riposa, ne satollo si rende, ma benche à tal'vno in sommo verseil fine grado arriui; tuttauia sempre più ansioso desidera, ricerca, s'affatidel libreno ca , s'affanna , per ottener pure quel fine vltimo , in cui s'appaghi, e

de Senetine. s'acquieti. Ma quelto non si vedendo mai in questa vita dall'huomo

con-

confeguire, refta che ciò gli adiuenga nell'altra,in cui,e fommamente beato, e perfettamente intelligente, e d'eterna, e gloriosa vita dotato rimanga, non effendo ragioneuole, che la natura niente in darno operante, gli habbia anco tal'appetito in darno inferito: di più, fe la natura delle cofe si conosce dalle proprie loro operationi, come diremo, ch'effendo l'operationi dell'anima intellettiua, tutte immateriali, astratte, e purissime, com'è il discorrere, il giudicare, e l'esercitare i puri atti della volontà, che in fe stessi, fenz'alcun fenso, ò concorfo di materia fannoli, non fia anche l'istessa anima di fimil'atti producitrice, immateriale, spirituale, ne ad alcun contagio corporeo foggiacente? E le la perfettione di essa consiste nel conoscer gl'oggetti suoi separati,& astratti da ogni materialità, come dirassi mai rettamente; che la separatione di poi dal corpo sia la di lei rouina, e corrottione? E fe l'attione di lei è simillima à quella dell'intelligenze, od 1. 2. 6. genti-Angeli, che nient'altro fanno, ch'intendere, come ella fa, come potrà les, c.79. negarfi lei anco effer immortale, & incorruttibile al pari di quelle? E fe li corpi misti si risoluono ne gli elementi puri, e li compositi si risoluono, e guastano per la separatione della forma dalla materia, in qual cola concepiremo noi rifoluersi l'anima constituita mortale, quando per l'assertione di tutte le schole de' Filosofi, è sostanza semplicissima, senz'alcuna compositione, ò missione di cose, nelle quali possa risoluers come li corpi sudettie perche se ben ancol'altre forme naturali fono di tal conditione, semplici, & immiste; tuttauia nascon elle dal feno della materia, e dipendon dalle fue dispositioni, al macar delle quali mancan anch'effe: ciò ch'all'intelletto nostro non accade, che di fuori originato, nella materia (come detto habbiamo) vien intruso fenza dipendeza da quella. In oltre chi no sà, che tutti gli eff. tri naturali toccano vn tal termine, & acquistano vn particolar stato di ripofo, nel quale si ferma senz'altro instinto di mutatione? Ma l'huomo cobattuto dall'interna guerra del fenfo con la ragione, pur troppo foccombe ad inceffanti perturbationi, che lo rendon priuo d'ogni tranquillità, e ripofo, il qual però certo dobbiamo perfuaderfi, che fia per ottennere in altro stato di vita. Et aggiungesi altra euidentissima ragione, che li buoni essedo qui sepre abbattuti da calamità, e da sciagure innumerabili, e li cattiui vededo noi co auuenturofi, e grati fuccessi del continuo prosperare, non si può, ne si deue credere, se giusto è Dio, com'egli è, che non si dia altra vita, in cui le pene à questi, e li premij à quelli siano giustamente riseruati. Ma à che admetter la virtù, e tanto celebrarla nel mondo? à che biasmartanto la vita de gli Epicurei, e de' Sardanapali, se per acquistar quella con tanti sudori, e disagi, e patimenti, niente in fine s'acquista, che con breuissimo . 518 . paffar

paffar de gjorni, vn'impronifa perdita del corpo, edell'anima à quifa di bestie? La done mangiando, beuendo, folazzando, e godendo si comparton pure al corpo, & all'animo i beneficii della natura in modo, che al giunger l'estintione dell'uno, e dell'altro à pena si sente dolorceMa chi oferà introdur quell'inconuenienti nel mondo, e con la morte dell'anima toglier alla virtù la vita & al vitio aflegnarli?

## Se l'anima humana doppa la morte del corpo è mai comparfa. Last to B. ad alcine . 1 9 - Man . . . .

#### CAPITOLO XVI.

C E l'anima doppo la morte del corpo resta viua, & occupa luogo à D guila de gli Angeli, ò de' Demoni, può alcuno deftarfi à voler fapere, le come quelli son visibilmente compantà molti, del che ne son varie irrefragabili historie, cosi anco si ritroui, ch'ad alcuno giamai sia coparfa l'anima, cotritornar à lui dall'altra vita, perche ciò effendo, testerebbe ogn'intelletto all'hora totalmète couinto dall'esperieza dell' immortalità di essa più che da ragioni, o da altri Filosofici documeri. Dicefi cotali apparitioni effer più volte in diverfe nationi, & in di-

Historied apparitions d'anime.

uersi fecoli accadute, come fen'hanno pienistimi testimonij. E per tralasciare le comparitioni della gran madre di Dio,e de Santi,che sono così autentiche, prouate, e notorie, che non refin alcun angulo da du. bitarne, è chiaro appresso Suctonio, che l'anima della madre di Nerone da lui fatta vecidere, con frequenti notturne apparitioni l'atterriua. E' chiaro appresso Valerio Massimo, che Simonide Poera farro fepelir vn cadauero, ch'à caso ritrouò esposto nellido del mare, fu la notte da quello auuertito in sogno à desister dal viaggio, ch'all'hora intendeua fare con la sua naue, per la terribil,e pericolosa tempestache soprastaua. Al che egli obedendo, nerestò saluo, col veder molti dal lido sciolti, miseramente poi naufragati perire. E ne' tempi

lunno (ect. 1. più vicini s'hà, che lo spirito di Galeazzo Sforza in forma d'huomo hift. di Mil. di gran statura comparso à due mercanti, che viaggiauano per l'Alpi di Piemonte, lor diede vna lettera da portar à Lodouico Sforza fuo fratello, nella quale auuisandolo di prouedere all'imminente rouina del suo stato, machinatagli da Francesi, e da' Veneti, ne fatone di tal auifo conto, fu dall'effetto poi pur troppo realmente feguito, comprefa la non vana;ma vera apparitione di chi tal lettera inuiana. Riferisce anco il Sabellico, che morto il Padre di Lodonico Alidosio Si-

gnor d'Imola, comparle in sembianza d'occellatore con un sparuiere in mano, ad vn fuo fecretario, ch'à Ferrara mandaua, e fattigli inftanza.

flanza, ch'auifasse suo figliuolo à trasserirsi là, doue gli voleua riuelar cola di gran momento, mandò, non venne quegli ad intender cotali riuelationi, che furno di guardarfi nel tal anno, e nel tal giorno, ch'acconnaua la perdita del fuo dominio, la qual d'indi pontualmente lucceffegli,per la forpresa fatta di notte tempo di quella Città da' foldal ti di Filippo Duca di Mitano ; Lo fpirito fimilmene di Ferdinando Gineciardia Rè di Napolitre fiate apparue à lacopo Cerufico d'Alfonso Re 145 . . 6 /2. figlinolo, incitandolo prima piacenolimente, e poscia minatelerolmente ad auffar effo Alfonfo, che con vane speranze nea a wantaffe di fostentar la guerra contro Francesi, e fibatterli dal suo regno, perch'era ne' gli annali fatali disposto, che la tirpe Atagonese doppo molte vicifitudini di fortuna, del regno prina finalmente s'estinguelle. E anco famolo ciò che narra il Baronio eller occorlo à Marfilio Ficino, e Michiel Mercato strettistimi, e virtuolissimi amici, che discorrendo vn giorno trà loro di ciò, che resti dell'huomo doppo la morte sua, conforme l'opinion di Platone, del quale erano partialissimi seguaci, patteggiarono con giuramento, ch'il primo di loro, morto che fosse, doucsie ragguagliar lo stato dell'altra vita all'amico superstite; & hauendo prima toccato il mancar da questa à Marsilio, si fece quasi nello stesso punto del suo passaggio, nell'aurora fopra vn veloce,e corrente destriero fentire, che fermato alla porta del sudetto Michiele, ch'in quell'hora à gli studij Filosofici attendeua,con alta voce gridò. O'Michiele,ò Michiele vere,e più che vere son quelle cose. A qual rimbombo affacciarosi alla fenestra, e tutt'attonito vide nella schiena in bianche vesti vn caualier portato da veloce corfo, fortrarsi à gli occhi suoi, e suanire. Souuienmi d'hauer vdito Filippo Fabro de' Franciscani Lettor in Padoua di Theologia molto celebre, raccontare, (è ciò publicò anco alle stampe) ch'vn tal fog-no abile d'agetto nobilissimo, gli venne vna volta à scoprire, ch'in certo giorno, nima apparstand'egli à tauola doppo pranso, come si suole, licentiati li serui, solo, sa al mario. e tacito, vide la già morta fua moglie, venir à fe, che fedutagli à canto nel modo, e nel luogo che foleua, mentr'era in vita, e con l'istessa forma di vesti, di gesto, e di volto; si mise à curare li denti, quasi ch'anch' ella pransato di fresco hauesse. Nissuno parlaua. Staua l'vn l'altro come stupido à mirarsi; d'indi à poco, ella dal seggio leuandosi, nel modo, che già viua soleua, partì dal marito, inuiandosi alla stanza d'ond' era vícita, e dou entrata più veduta non fu. Sopratal'euento interrogaua il detto Signore con eccesso di curiosità quel grand'huomo, se quella veramente poreua effer stata l'anima di sua moglie, no sapend' intendere come l'anime de desonti, potessero lasciarsi vedere da loprauiuenti. Era egli, e dotto, e fauio, e verfato in grand'affari d'amba-

ò d'altri,ne alterato d'alcuna passione di melanconia; ma in purità di fpiriti, & in fe fteffo raccolto, del fuo natural ftato pienamente godeua. Hebberisposta, che non poteua dubitare dell'esser stata quell'anima di lua moglie, apparlagli per diuina permissione, à qualche buon fine, del che fù con molte, e viue ragioni relo capace, & indotto anco

apparire do

à porgere à Dio preghiere per lei, delle quali forse doucua hauer bifogno; e di più à prepararfianch'egli stesso al ben morire, come di li à pochi giorni gli auuenne. Non passo più auanti al far mentione d'altri simiglianti successi, perche sen'empirebbono li fogli. Basti, ch'in tutti li secoli, nelle scritture sacre, e profane, da' Padri Greci, e Latini, e da Concilij, e dall'Vniuersità de Theologhi, e de Giurisconsulti, e da tutte le geti di qualfinoglia religione del mondo, è tenuto per fermo, e rato, che l'anime comparono dopò la morte de gli huomini, come diffusamente, e con sodissima eruditione dimostra Martino Delrio L'anima nelle sue Magiche Disquisitioni. E se alcun oricercherà, con qual vircome posta tù,e modo postano este anime ritornar à noi,e rendersi a gli occhi nostri visibili, si dirà, ch'essendo l'anime ragione uo li separate che sono ta dal corpo, dal corpo,nature per se sussistenti al pari de gli Angeli, e de i Demoni; & essendo esse causa del moto progressivo allo stesso corpo, mentre l'auuiuano; per tanto si come di quelli si sà, ch'hanno fatto diuerfe apparitioni in tutti li tempi, coli potran farle anco l'anime, e maggiormente che si possono muouere con quel moto locale, che nel suo corpo cagionano, di parer de Theologhi. Il modo poi di ciò fare, è ò imaginario,ò corporale. Muoue l'anima gli spiriti, e li fantasmi nell' imaginatione collocati, e d'essi sormandone imagine di se congiunta col corpo, e collocandola à piacer suo, ne fà risultare vn composto fantastico, che nel sonno principalmente rappresentato, dà significatione del dolore, ò dell'allegrezza, che fentono. Della qual forte d'apparitione diuersi esempi n'hanno gli annali tutti, quale fù di S. Pietro, e Paolo à Costantino Imperatore, ch'in sogno veduti, riconobbe solamente doppo dall'imagini à lui portate da S. Siluestro: e qual fu ad Alessandro Magno d'vn Pontefice Hebreo, che comparsogli in sogno dell'infegne facerdotali vestito,nell'inuiarsi poi quel Monarca à Gerufalemme per defolarla,e distruggerla, & incontratofi nel Pontefice all'hora d'effa città, ch'à se di simili addobbameti ornato per placarlo veniua; e riconosciutili quasi che di celeste nume, se gl'inchinò à terra coll'adorarlo,e col rimetter l'impeto d'ogni commofia fua indegnatione. Ma pon anco à vigilanti succedere cotali vedute, formado l'anima le specie ad arbitrio suo, e quelle negli organi de' sense efteresterni imprimendo, e mutando, nel modo che fan le specie prodotte da gli oggetti veri, e reali, modo ch'è facilissimo, ne punto dalla filosofia dissonante. L'apparitione poi corporale vien satta solamente à vigilanti da essa anima, ch'ouero assume alcun corpo formato d'e. F. Fabro nel lementi, à alcun cadauere d'altri, in cui à gli occhi nostri si sa vedere; dift. 11. e poter esta fartuen ciò, come fan anco li Demoni, e gl'Angeli, ce l'infegna la fehola de' Theologhi, alla quale sitiporriamo.

Adunque talo effendo, e cotanta la certezza di queste apparitioni, che può restar di torbido, e d'ambiguo nell'aftermar col senso stesso, che l'anima nostra sopraulue dopò la morte del corpo in altro stato a fecoli fempiternid Alam de idem de coma I, in on recorn

# and a more since and a contract of the state Quanti siano stimati esser gli errori d'Aristotele como a

## CAPITOLO CXVIII same of an

M Elchior Cano, e Pietro Ramo Francese, tentosono già d'im-pugnar la dottrina d'Aristotele, con molte oppositioni sattegli, in tutte l'opere fue . Ma è riuscito così vano il tentatiuo, ch'à pena di quelli s'hà rifaputo il nome non che li pentieri. Anco il Telefio Napolitano, s'andò raggirando intorno l'istesso, qual vespa per pungerlo; ma ne trouò così faldo il cuoio, ch'à pena v'è restato vestigio gerio; mane trouo cost satoon equipped a penind Genio della natu- vell'infi, dell'offesa. Godonuel gran Filosofo l'encomio di Genio della natu- vell'infi, ra, e fauoreuoli possede li voti di tutte l'università, ou'è notitia di scienze; che pergiò Dante il Poeta raccogliendo in breue compendio le fue gran, lodi, cantò, pero parte la fire, e per de la calla ma anes a

Tuttauia, com'huomo, puote anch'egli errare, & errò in alcuni punti ; acciò che s'auuerasse ; che non s'apprende l'infallibile in terra, mainel ciclo. on the control of the

Nello specchiarsi, ch'ei fece in questo misterioso thearro della natura, offeruò, che tutte le cofe foggiacenano al moto; dal che non altro ella natura determinò ellere; che principio, & origine di tal moto, col quale tutte le cose naturali prendessero, e conservassero l'esser loro; com à punto vediamo ch'esse stano in perpetuo giro di generarsi, corromperfi, variarficon vicendeuole, & inceffantetrasmutatione, Questo moto stimò egli esser eterno, e che non habbia matincominciato, ne habbia già mai à finire ; dal che raccolle, ch'anco il mondo Primo, e fecitofic sterno, come foggetto proprio, circa il quale fi va esso motorete di informati fercitando. Le ragioni da lui addotte perprouarne l'eternità, fitmo pare il moncosì eminenti, & acute, che fon riuscite sin'hora nell'humana Filosofia do eterno .

rrefolubili; ne per quanto s'hà poruto estendere la fottigliezza dell'humano ingegno, s'hà trouato mezzo basteuole per confutarle; fe non con l'appoggio, & indrizzo della nostra religione, che col suo diuinolume, ha supplito, dou'è mancatoil naturale. Veggasene di ciò l'essempio in vna sola ragione tra l'altre profondissima. Il moto è eterno, adunque anco il mondo è eterno. La confequenza è chiara perch'il moto è vn'atto di cofa mobile;e questa ò è celeste, ò sublunare,ò composta dell'una, e dell'altra, ch'è l'Vniuerfo, da noi chiamato mondo i ottimamente dunque ne legue, ch'il mondo è eterno. Lib.8. Fific. Proua egli l'antecedente in tal modo. Se'l moto haueste hauuto primo principio,il motor,e'l mobile de' quali fosse tal primo moto,ò sarian vna volta nati, ò fariano stati eterni. Se nati, adunque coll'interuento d'alcun moto, e perciò quel moto, che si diceua primo non farà primo. Se eterni, adunque vn mobil'eterno faria in tempo infinito stato senza moro, & otioso, cosa da dirsi assur dissima . Prima perche non si può render la ragione, per cui habbia il motor più tosto cominciato mouer hora, che per auanti. Poi perche se non haueste. fempre mollo, non potria ciò effer stato che per qualche hauuto impedimento, à leuar il quale, non potrià alcun accingersi che conà qualche moto, e perciò auantiquel primo moto, vene farebbe stato vn'altro; di modo che ouunque fi riuogliamo, sempre, & eternamen-

te trouiamo, che v'è stato il moto.

Dicchiarasi Verror d' Ari Storele dell'-

. F. 1570 m.

tex.5.

"Non ha faputo alcuno sciogliere cotal nodo, che col negare l'antecedente, che il moto sia eterno: & alle proue poi rispondendo, concedere; ch'il mobile, & il motore di quel primo moto, son nati senz'eternità del alcun moto; ma per virtù della fola creatione, nella quale non fi ricerca, ne moto, ne mobile alcuno; ma diniente riforge l'effetto; com'è stato il mondo per opra della mano di Dio. Ecco il ricorso del nostro intelletto alla fede Cattolica, auttrice della verità insegnata da quello, ch'è via, verità, e vita. Ecco dou'inciampò Aristotele, contrariando à questa infallibile verità della creatione; mentr'altroue stabilisce quel suo celebre dogma; che di niente si sa niente. E se dirà alcuno, che naturalmente non errò; perche non hà potuto, con fondamenti naturali effer conuinto . Si rifponde, ch'altro è, che vi fia l'errore, altro è, che si possa conuincere: che vi sia, si comprende dall'opposito afferito dalla nostra fede : che si possa conuincere , dipende dalla fieuolezza del nostro ingegno, che non è dotato dital fublimità, che superi quella del detto Filosofo; onde fia d'vopo seruirsi del fourano lume della nostra religione, che fondata su dogmi dal somo fattor riuelati,e fenza proua infegnati; ci fà intender,che gli atgometi di lui fia fallaci le be alla noftra capacità riefcono validiffimi. L'eternità

L'eternità dunque del moto, e del mondo è il primo, e più fegnalato errore di così gran maestro di sapienza dal qual errore, come da feconda, & infetta radice, ne son germogliati altri suoi non men graui: com'è il negare la fudetta creatione, volendo lui, che nlente poffa produrfi fenza la materia, ch'auanti tal produttione ab eterno haueua l'essere; e da questo ne dipende vn'altro, che Dio non possa far cosa di nouo senza tale materia, onde ne segue, che Dio non potrebbe far va altro mondo simile à questo, per contenersi in esso, tutta la materia, della predetta sua eternità. Soggiungosi, che caddè nello sti Quinto erromar il cielo ingenito, e sempre durabile per l'istella ragione del moto, qual'in effo è continuo, per effer circolare; de il continuo è più chiaramente eterno d'alcun'altro moto. Euidente anco e l'ertore, che dalli steffi deriua, della non ben'espressa, ma oscurata immortalità Sesto errore. dell'anima humana, (come s'è tocco di fopra) per altro nel fecreto dell'animo fuo apprountiffima: perch'hauendo eg li prima helle fue fisiche contemplationi concluso : che l'infinito attualmente non si può dare nella natura ; e dipoi hauendo fermato, ch'il mondo è eterno; peruenuto doppo tali fondamenti là, doue discorrer doueua dell'- Pereb' Ariesser, e conditione della nostr'anima, s'auuide, che se la determina habbia poua immortale, veniua à conceder ciò, che haueua regietto dell'infi- fio in chiaro nito attuale;perche s'haueriano trouate, in tempo eterno attualment ia della anite infinite anime; cofa totalmente à fuoi detti, & alla verità ripugnan- ma da laisete; onde per non contradirfi , era sforzato , ò di constituir l'anima, tita. mortale, (con che haurebbe sfuggito l'infinito attuale di else, ) 8 conoscendo non esser leitale, doueua con tale ambiguità parlarneschil posteri non bene comprendendo la mente sua non lo potessero condennare di contradittione; come veramente è successo; poiche sin' al presente, son tanto varie l'interpretationi de suoi sensi, che con gran difficoltà fen'apprende l'intelligenza; fe ben pure alla fine da fuoi detti; quali cheda profondo pozzo fi caua la verità nel modo. che poco fà mostrato habbiamo.

Quanto ad altre materie da esso essaminate, s'ingannò parimenti nell'affegnar la caufa del calore in questo mondo sublunaresperche rore. dice, che il corpo del Sole posto nella seconda sfera, sopra quella della Luna, è sufficiente causa con la velocità del suo moto, di produril calor nell'aria, che alla Luna immediate foggiace; per non effer ad cap.4. effa aria,ne troppo vicino,ne troppo luntano, per fargli l'attritione, per cui sola s'accende, & infiamma. Ciò che la Luna non può fare. per eller nella prima sfera, troppo all'iltella aria vicina, e contigua; però tardi se mouente;onde non può destar in essa la debita attritione;si come Mercurio posto nella terza sfera, e Venere posta nella

quarta,

quarta sfera, Storele.

quarta, per effer troppoduntani, dice effer inhabili à poter far l'istella, e riscaldarlo. Ma da gli Astrologhi è stato poi osseruato, che il Sole non fitrouanella feconda sfera, ma nella quarta da lui affegnata à Veneenon nella re, e questa nella seconda da lui assegnata al Sole; onde per la stessa seconda con-ragione, ch'egli à questa nega il poter generare calore in questo modo, si deue negar al Sole, come veramente posto nel luogo di Venere. De cal.cales. Così resta la causa del calore da lui non ben'appresa, di parer del dottissimo Zabarella; la quale piùtosto deue stabiliusi, che sia il moto del corpo della Luna, checó la velocità fua non così picciola, (fe ben più vicina de gli altri pianeti) possa d'auuantaggio attrir, estenuar l'aria contigua,e generar l'elemento del fuoco,ò sia il calore dell'uniperso; poiche scorrendo lei nello spacio di 24. hore rutto il globo celeste, chiara cola è, che non può far questo, che con grandissima velocità; basteuole in vero ad incalor ir qualsiuoglia corpo à se soggetto; e vieino;il che fe ben Aristorele hà negato, tuttauia no hauedone addotta la prouanó fi dene ameporre all'euidenza del fatto la di lui autorità. Negò in oltre la ressurettione de' morti, nel primo sibro dell'ani-

Dan.c.7.

ma; volendo che non si dia regresso dalla prinatione all'habito. Trascorle nel creder, che dou'hora è stagno, e mare, sosse vna volta terra, Po: Me eor, e per lo contrario: pensiero reprobonelle facre carre, oue Dio creò Nono errore: ne' fuoi luoghi, & acqua, e terra, & ogn'altro de gli elementi. Peccò rore : nel terminar il numero de gli Angeli; poiche tanti li fece, quante fo-Lib. 2. Me- no le sfere, alle quali douessero assistere ; e pure il Profeta Daniele in quella fua visione del trono divino, raccora che v'erano intorno mille migliaia,e dieci centinaia di millioni de' ministri; per significar l'innumerabile quantità de gli Angeli, sopra esse sfere dimoranti. In somma tanti s'hanno estimati da dotti, estere li principali errori d'Aristotele, che son dieci. Moto eterno. Mondo eterno. Creatione non conosciuta. Potenza di Dio assoluta non concessa. Ciclo creduto senza principio. Immortalità dell'anima imbrigata. Causa del calore mal'intela. Ressurettion non admessa: Luogo della terra,e dell'acqua alterato. Numero de gli Angeli non ben capito. Merita però egh d'efser in alcun di questi scusato; perche non vide i libri de gli Hebrei contenenti l'opre marauigliose de' sei giorni nella creatione del mondo, & altre diuine relationi, che forse hauerebbe alla profondità del suo sapere, posto alcuna regola. Platone li vide, e perciò con maggior confaccuolezza con la nostra fede parlò, e scrifse; come và rimostrando Marsilio Ficino nell'operetta da lui lasciata della concordia di Platone con Mosè. Il nostro intelletto stà racchiuso, qual' vccello in quest'angusta gabbia,dellamassa corporale:si raggira qua; elà, ne può fermarfi nella bramata cognitione del vero: vorria tro-

Scula di Aristorele.

uarla coll'vicir al cielo, & immergerfi ne gli arcani fuoi; ma refta inipedito, e frenato dal fragile della fua carcere: vaneggia però tal volta; perch'apprenda, non pofar lui nel feggio dell'angelo, ma nel nido dell'huamo. Se Aristotele non hauesse errato, potriasi dire, ch' - le bauesse se. hauesse più goduto lo stato di quello, che di questo : dono mai con- puto di put ceffo ad alcuno in quelta vita. Et errò ; e non feppe le fcienze tutte, farebbe flato come egli disestesso attesta, che poco era perito dell'Astrologia, Angelo. nelle cui propositioni dice ; che si rimetteua alli professori di quella . tafc.4. E la fua morte anco palesò, che non puote arrivar alla notitia di tut- Morte di A te le cagioni delle cose naturali ; se è vero ,che mentre egli staua lun-rificele. tan d'Athene, ritirato in Negroponte, non potendo intender la natu- rip.li.1. ra, ò cagion di quello stretto, oue per molte volte tra'l giorno, ela. notte, fi fa il fluffo, e refluffo del mare, arroffitofi di tal fua ignoranza, morisse accorrato. Ecco il testimonio di Giustino apportato dal Patritio . Cum neque Euripi Chalcidici naturam cognoscere posses, propter ingens probrum, o pudorem, in marorem coniectus, morte vitam commntanit . Altri dicono che si precipitalle in quell'acqua col dire: già ch'io non possa comprender te, prendi tu me. Vorrei sapere qual fede vi sia d'antico scrittore, ch'attesti tal fatto; e se vi fu, che vdisse di presenza cotai parole, non hauend'io per anco ciò letto appresso alcuno di effi . . . caolemant min

Perche tutte le legna tagliate in Luna crescente si tarlino , e non in Luna calante .

## CAPITOLO XVIIL

R Ifpondesi ausenir ciò, perche nella Luna crescente gli albeit abbondano d'humidità, ch'è somire della putredine, e della corrottione; e al'abbondanza vien cagionata dal molto lume d'esta Luna, che con vigoroso inssusso promoue all'hora i succhi nelle legnasciò che nella calante non signer ester egli all'hora describetto cerestando quelle più dissecate, sono anco men atte alla putre fatione. Il che vien accennato da Plinio nellib. 16. al capo 3 g. Inser omnes verò conuenti vilissimmoni o citis e sivs semi entre insura per menera ponte na comenta del propositione del control del propositione del propositione del propositione del porte del propositione del propo

A' questo consente Constantino Cesare di tal materia parlando. Lib.3. cap.:
I anuario mense ingna ad adsicandam, & operas cadenda sun, Luna di agricultiinvoitu existente, & fub terra, Luna enim lumen ligna melliana sasis qua verò sune cesa sun ligna, à patredure involumia permanens.

All'incontro s'in cambio di tagliar alberi, vogliamo piantame, dice Recola dipia ini l'istesso, che se cerchiamo che più selicemente vadino augmentando, dobbiamo ciò fare in Luna crescente, perche nella batta, e calante, l'albero che si pianta, resta ben più robusto, ma assai più ristretto, e picciolo, come per isperienza si vede. E per tale robustezza aggiange anco, che meglio di gran lunga fia il piantar nell'autunno, che nella primauera, come dalla maggior partes offerua, per octima ragione, che adduce ; perch'in essa pri mauera, la natura stà più occupata nel nodrire la parte alta d'essi alberi, col far loro germogliar, e fiori, e frondi ; la doue nell'autunno stà più applicara al nodrimento della parte baffa, che son le radici delli stessi, dal che maggior fermezza, e fortezza nel tronco riceuendo, acquistan anco più ficuro accrescimento, e più stabile conservatione.



Che si possa viuer lungamente senza mangiare. Esemptises opinioni diuerse della cagione .

### CAPITOLO XIX.

Are ad alcuni tanto mostruoso, e traboccheuole effetto il viucre fenza mangiare, che l'han stimato sauoloso, & inuentato à t dera, vill in avil. Com. fola delutione del volgo, trà i quali il Brafauola Ferrarefe illustre trà grandi della schola medica: E Plinio scrittore per altro credulo d'-Pl. Lib. 7.ca. ogn'eftrauaganza, non fi ponno perfuadere, come l'humido nostro radicale, che dal calor naturale:e da altre caule viene inceffantemente confunto,possa fostentarsi,non à mesi, ma ne anco à giorni senza. l'aggiunta d'alimento, che lo rifarcifea : e riftori : che tale à punto è il concetto vniuerfale, che fenza mangiare l'huomo, & ogn'altro animale incuitabilmente si muoia. Onde li Santi stessi se ben anuezzi ne gli heremi, à cibarfi della manna delle celefti contemplationi, è perciò fauoriti da Dio di far vita sopra la conditione humana,s'hà niente di meno veduto non poter durare fenza l'esca almeno diradici, od'herbe. Verità, che conosciuta etiandio da tutta l'antichità, cagioquesto questo nò, che non mai facelle mentione, ò di hnomini, che fossero per lungo tempo vissutifenza mangiare, e bere: ò pensando, che talcosa potette succedere, s'applicaté à renderne alcuna imaginabil ragione,

Gl'antichi no penferen' à

pere non sarebbe stara ommessa, quando non l'hauessero stimata vanità e menzogna . Tratavia nel mondo, ch'è theatro di Metamorfoli, e fondaco di nouità,s'han offeruati ne'fecoli andati fimili spettacoli di persone, che fenz'al-

che pure dall'eminenza di quegli antichi ingegni, fonti d'in l'austo sa-

ferre'alcuna vinanda, viffero lunghiffimo tempo; & al prefente anco fitrouano popoli intieri, che con autentico fuccesso ci porgono que-fta marauigsta. Percioche natta Francesco Citesso medico France lo de Abstimfe, ciò auuenire ai popoli Lucamori, ch'habitano la Sarmatia di là Confolent. d'illa Mosconia: quando alli 27. di Nouembre per l'eccesso della f eddezza brumale, cadendo come morti, giacciono per tutto l'inuerno fin'al fine d'Aprile, e così per lo spacio di cinque mesi conge. Papali Lucalati, e dormenti, con pituita stillatagli dalla testa, & agghiacciatagli mori dormofort'il nafo,e così d'ogni cibo digiuni, fin che disciotto il gelo dell'aria, " cinque ch'occupa li lor membri, e riaperte le porofità del corpo, che chiufe il nativo calore tengono nelle viscere concentrato, ritornano à i soliti vfficij della vita, coll'alzare quasi resuscitando il capo, e col riassumer le pristine vianze loro, tanto del cibare, quanto d'ogn'altra facenda. Per sede del qual fatto porta egli non solo la relatione d'Alessandro Guagnino Veronese, che Capitano in vna fortezza della. Molcouia, l'hà compitamente rappresentata in iscritto; ma l'attestatione anco fatta ad Herrico Terzo Rè di Polonia, (che su poi Rè di Francia) da molti Prencipi alla presenza de' primi personaggi della Corre, e de' Senatori, e de' suoi medici, da i quali afferma il sudetto, hauer ritratto poi, & vdito cotal historia.

Ma passando à particolari persone: ne gli anni addictro, mentr'ero Rudente in Padoa, sentei dire dal Signor Alessandro Viggorza iui lettor infigne, e maestro mio nella Medicina, che dell'anno 1 598. visitò vna giouine d'anni diciotto, inferma di sebre nel mese di Settembre, la qu'ile doppo molti accidenti patiti, cadde in tal'abborrimento de' cioi, che neanco le li potena lenza naulea imaginare ; onde per Alinite Palo spacio d'otto mesi sen'astenne del tutto : e con tal'ammirabil ag- donana per giunta, che facilmente prendeua, e riteneua ogni medicamento, & il oto meli dal debito beneficio per l'aluo ne riceucua; ma dal prender benche pochissimo cibo, tanta ne sentiua molestia, che nell'atto à pena dell'inghiottirlo, era sforzata con estrema violenza di rigiettarlo per la bocca, e per il nato. Al quale spettacolo concorsi tutti li dottissimi, e chiariffimi huomini di quella città, con lo stuolo pienissimo di scholari, attoniti della nouità, e del non più veduto eccetto, stupetatti par- L. de abstin. riuano. Così nella Città di Pifa afferma il Liceti d'hauer veduto, e cap. 8. Afri. configliato per vna giouinetta d'anni quattordeci, che per il corfo in- nenie Pijana tiero di meli fedeci, non mai fi nutri d'altro, che di pura acqua, col per mefi fenon vicirle altr'elcremento dal corpo, che pura orina: del che nell'anno 1603, la Gran Duchessa Christina vaga d'intender la verità, e le cagioni, oltre il riporla fotto fidatifi ma cultodia, fece radunar tutti li medici, e Filosofi, e Theologhi di quello studio, che trà se notabil-

mente discordi, non seppero per all'hora stabilirne alcuna ben'adequata risposta.

Famoso ancora è il caso della fanciulla Tedesca nata in Rodi villa: poco luntana da Spira città posta sù le ripe del Rheno"; e la descriue Giouanni Langio medico preclaro nelle sue epistole medicinali, che hauendo quella patito prima dolori nelle braccia, nelle gambe, e nel ventre, de quali rifanò, fù poi da tanta naufea di mangiar, e di bere. Tedesca per sourapresa, che quattr'anni rimase totalmente digiuna: del qual stianni 4. dal mato portento sopra le leggi di natura, sparsa la fama per tutta la: Germania, volle il Rè Ferdinando fratello di Carlo V. Imperatore, capitato in Spira per occasione della dieta generale iui intimata . hauerne piena contezza, non folo col veder detta fanciulla, ma col le-

ubo.

uarla à suoi genitori, e consegnarla à Gherardo Bocoldeano medico, che condiligentissima cura custodendola, s'accertasse, se tal'astinenza fosse,ò reale,ò finta. Fù il comune concetto comprobato dalla verità in modo, ch'esso Rè accarrezzatala, e regalatala con doni, la seco nella paterna cafa rimettere, doue poi detto Langio la vide d'età d'anni dodeci affai ben complessionata, e di faccia venusta, ma fosca, e di piacenoli costumi, & obbediente al Padre, e Madre sua; taciturna però, & alquanto debole per il digiuno, e fonnacchiofa; ma fenz'alcun diffetto, ch'al tatto se gli comprendesse nelle viscere, fuor che di certe pultule esterne, che gli era sparse per il corpo da pituita nascenti. V'è in oltre appresso lo Schenchio vna tal Caterina nata in certo luogo del Palatinato, che sett'anni, e più visse senza mangiar, ò bere; 1.6. 3. dell' la quale per testimonio anco del Citelio, fù d'ordine del Conte Palao fern. med. tino posta in mano di quattro matrone, che con isquisito risguardo Alineme di l'offeruassero, se arte, ò fraude alcuna vsasse in così prodigiolo digiuno. Ma certificate del fatto corrispoudente alla fama, restò con le

Aftineme di stampe d'Hidelberga, e Francoforte testificato di poi al mondo tutto. an. annim Roma.

Ma chi non inhorridirà nell'vdire cofa dai degnissimi, & segnalatissimi huomini, Rondeletio, Iouberto, & Hermolao Barbaco affermata: che nel Ponteficato di Leon Decimo, durò vn Sacerdote per lo spacio di quarant'anni senza alimento di sorte alcuna per esattissime, e certifsime proue fattene dallo stesso Pontefice ? Che però non tanto strana ci parerà quella donna di Normandia riferita da Pietro Nella differ. d'Abano nel suo Conciliatore, oue scriue hauer inteso da fidissimi amici, ella esser vissuta senza prender mai niente perbocca trentasei anni, con vna dote di farsi vscir sangue dal naso, e dalla bocca, quan-Normandia, do volcua. E se chi dorme non mangia, potriasi qui anco portare. l'historia sacra di quei sette, che per autorità de gli scrittori essendo ri-

concrati in vna grotta appresso Efelo, per schernirsi dalla tirranide.

dell'Imperador Decio, s'addormentorono iui, ne fi fuegliorono, che nel tempo di Theodofio fecondo, che su doppo il corso di quasi ducent'anni, nel qual però stettero anco digiuni d'ognicibo, con istupo-mien i per re della nostra religione, à cui è venerabile hora la lor memoria, sott'il anni 200. nome delli fette dormienti. Ma per effer cofa, che formontando le forze di natura vsci dalla sapienza dell'onnipotente mano non tocca à noi l'estenderne più oltre la speculatione.

Li sudetti dunque; & altri simili naturali euenti, che contenuti Opinioni dine' libri de' Filosofi, e de' medici, noi per breuità tralasciamo, han urfe della sempre faticato ligrand'ingegni, per intenderne le cagioni. Però lunga afische altri fentirono, che filunga aftinenza procedesse dal nodrirsi quei nenza. corpi d'aria, come fà il Camaleonte, per autorità di Plinio seguitato aphor.c.2. dalla maggior parte ; ò come fà l'vecello nell'Ifole Molucche noma, I.Cef. Scalig. to Manucodiata, ouero vecello del Paradifo, che sempre viuendo de subrexerin aria, non mai à terra discende, che morto. Altri tennero, che gli stessi Plin. 1.5. c. 2. astinenti si nodrissero dell'esalationi, & odori, che vagan per l'aria, Cic. de Din. nella guifa, che fanno li popoli Attomi habitatori dell'India presso la fønte del Gange, che de' soli haliti spiranti da' fiori de' pomi seluaggi sostentan la vita; ò come fanno l'api, che della rugiada cadente. topra altri fiori si nodriscono. Ne esser assurdo, che si come dall'esalationi si generano nell'aria animali; ò masse di carne, & anco sanque, ogn'vn de' quali s'hà veduto tal volta effer pionuto; come vide il Nipho il fangue in Sessa sua patria, il che conferma anco il Magno Alberto; così dell'istessa inspirata ne' corpi si posta dal calor Comm. in r. proportionato del core, generar fangue proprio per la nutritione. Meteor. Ar. humana; come fu parere del Manardo, e dell'Augenio. Altri crederno, cheli fudetti s'habbiano potuti nutrir di fola acqua, come fan alcune piante, & i pesci; ouero di sola terra, come san'ilupi crucciati dalla fame , apprello Aristotele nella sua historia de gli Ani- L 8.cap. 5. mali, e fan anco le ferpi, che nel tempo del verno stanno sotterra, trà li cespiti ascosi; e fantal'hor anco li fanciulli, e le grauide, che mangian carboni, e calcina, e terra. Altri pensorono, che in certi fuggetti, nascendo per qualche accidente l'odio del cibo, possa per

lungo tempo, feruir loro d'alimento la colliquatione delle pingue-

dini del corpo, e le portioni roride sparse infrà le parti carnose di esto, fondati sopra il celebre detto d'Hippocrate. Ventriculum vbi vacuns est, corpore frui colliquescente. Sottoscristero ancor' altri all' morb.

opinion del Cardano, che trà le cause del lungo digiunare, prin- riet. cap. 13. cipale stimò esfere l'humor melanconico da materie crasse, e viscose prodotto, e nel ventricolo, e nelle parti à lui foggiacenti, e vicine raccolto; essendo che quasi ogn' vno di questi digiunanti,

s'hà offeruato effere magro, fosco, taciturno, alleuato con poco cibo, stittico d'aluo, e con altre simili conditioni proprie de corpi di melanconica complessione dotati. V'è stato etiandio chi acutamente stimò, che si come li corpinostri, secondo la comune de' medici, portano dall'vtero materno certa parte fecciofa del fangue menstruo, ch'in certo tempo vien poi dalla natura scacciato fuori, fotto formadivaruole, e disturoli; così anco alcuno portar possa, e serbare vna portion migliore dello stesso, la quale in alcun tempo sia atta à servir per nodrimento, senza ch'egli mangi, ò beua. Non mancorono in oltre di quei che riferirono la caufa di tale estrauaganza nella particolar antipatia, che qualcheduno può acquistar nel corso dell'età sua con tutti li cibi, e la fimpatia, ch'egli per il temperamento fuo hauer può con l'aria,in modo, che gli riefca d'alimento; come à punto hanno gli storni, e le coturnici col napello, e con la cicuta, che se ben piante velenofe gli feruono d'alimento; onde tanto meglio può far quefto l'aria, per forza di tal dote della simpatia. Età tal parere s'accostorono moto quelli, che l'astenersi così longamente dal mangiare, ascrisero ad vna qualità occulta, la qual chiamano individuale, e propria d'vn folo particolar' huomo, ò donna; perche fi come delle specie de semi,e de gli oui,e de gli animali, che stan ascosi nel verno, è proprio viuere fenza cibo: piente ofta: ch'ancor alcun'huomo, non polla in se hauer innata simile proprietà: e si come si vede per esperienza, ch'ad alcuni piace vn cibo, ad altri nò; così che vieta, che non possa hauer alcuno tal proprietà di non piacergli alcun cibo, à certi termini dell'età : anzi per così dire in vita fua ?

Ma certi altri di niuno de tali pensieri appagandoss, fermamente flimoropo,che tale aftinenza; ò fofse fimulara, e fraudolenta; ò d 1 tutto miracolofa, come fu del fudetto Sacerdore Romano, e di molt' altri à Dio carissimi, de' quali se ne potrebbe fare lungo cathalogo; e così di molti ingannatori, che son mentouati nell'historie, particolar-Lib. 2. de mente di quell'Antonio Marchiano, che fingendo d'hauer digiunato quaranta giorni, e di parlar co gli Angeli, fu tronavo alla fine (dice loviano Pontano) che fotto specie di seruirsi di lume per la notte, si no-Frandi per driva di candelle formate con pasta di petti di galline, e condita col

ferm. finger la lunga afineza. zucchero, e con la canella, ricoprendo la fuperficie di quelle co tal'ar-

tificio di seuo, ch'alcuno non sen'accorgena. Vien anco fatta mentione d'vn'astura donna, che prosessando di star digiuna per molte settimane d'ogni materia cibale, hior che d'acqua; & essedo da ingegnosi offernatori procurato di vedere, le nelle sue vesti, hanesse forle qualche carra con caratteri magici, per la cui virtù tanta astinenza toleraffe,trouorono che nelle filze d'efse vesti, haueua cuciti piccioli scar-

tozzi ripieni di poluer fatta di carne difseccata, di cui s'andava occultamente nodrendo. Arti che ponno esfer di quando in quando in casi fimili esercitate. Perche vaglia il vero, par questo fatto di viner senza cibo così straordinario, e prodigioso, che non possa in modo alcuno effer registrato trà gli arcani della natura. Onde gl'idioti, e più semplici del volgo, han tal'hor estimato, che questi corpi così digiunanti, fiano più tollo cadaueri assunti dal demonio, per ingannar, e confonder le menti humane, che corpi reali, e fifici ; al che quafi inclinò tamblico nobil Platonico, col dire, che gli huomini tal'hora inaffiati di spirito diuino, non viuono vita d'animali, ma di Demoni, & Angeli, che non mangiano. E ciò diede poi occasione ad alcuni di credere, che chi viue non magiando, habbia in fe vn Demone, pet la cui virtù faccia vita dallo stile ordinario de gli huomini disterente, alli quali per natural decreto, è stabilito l'alimento, come necessario per l'efser loro vitale. Ma parendo à più dotti duro, il porger orecchie à tali concetti, quado per altro di tal fatto, non è impossibile rendere la natural ragione, sentirono che posti da parte gli accennati pareri, più concludente sosse quello di Pietro d'Abano detto Conciliatore, seguendo sorse il Lati Comm. fett. no Hippocrate Cornelio Cello: che si come tutti gli effetti marani. Lib.3.cap.4gliofi di questo mondo inferiore, son parti della porenza di quel superiore; così le sudette supende astinenze non succedano, che per opra delle particolari occulte virtù del Cielo, che chiaman influssi, li quali perche trouano vn corpo più disposto dell'altro, perciò con maggior efficacia, gl'imprimono la forza loro, da cui ne scaturiscono poi stupori, & eccessi, oltre il costume solito della natura. Tal pensiero, per constituir causa tropo generale e remota del presente questo, non hà parso così proprio à chi ne vorrebbe la più particolare, e prossima; onde tra tanta varietà d'opinioni, ricorfe à trouarne vna molto pellegrina. dell'Estasi, la quale per esser un legame dell'anima ragioneuole, ò sia vn'impedimento d'ogni sua operatione, suor che della contemplatio- quest. 400. ne: & à questo feguendo necessariamente quello dell'anima sensitiua, Estas propo e della nutritiua, l'operationi delle quali dalla prima, come regina, e moderatrice loro dipendono; tiene che possa esser vera cagione del tanto durar li corpi fenza cibo. Penfiero che non farebbe da rifiutare, quando non si vedessero tali astinenti liberamente discorrere, parlare con tutti, mouerfi da luogo à luogo, negotiare, fcherzare, tidere, piangere, sdegnarsi, e sar ogni altra operatione à lor solita, e comune ad ogn'altro, fuor che à gli estatici, li quali per l'esperienza s'osferua, che ne restano totalmente prini. Per tanto souenne al Montuo, 6.Par. lest. & al Mercuriale, ch'essendo à gli animali principalmente destinato il nodrimento, per rifarcire quella fostanza, che continuamente và tra-

Toftat. Genef. cap. 13. sta cansa del l'astinenza.

spirando, & vscendo da i corpi loro; se auuerrà, che per alcuna caufa, ò di freddezza esterna, ò di secchezza, ò fimile sian otturati li pori; sì che resti tal'vscita impedita, non sarà certo bisogneuole ad essi il folito rifarcimento ; ne per confeguenza farà necessario alcun cibo

per conservarli in vita.

Lo chiudimento dunque della pelle, ò fia delli pori del corpo effer l'vnica e vera causa del poter al sudetto esorbitante digiuno resistere. Ma perch'à molti hà parso impossibile, ch'in vn'animal viuente possa succedere così gran chiudimento, che niente possa dal corpo traspirare, essendoui se non altri li buchi dell'orrecchie, del naso, e della bocca, per la quale le fuligini dell'aria lauorata nella fucina del core, col respirare si smaltiscono,e con esse per l'attion del calore, può vscir anco in haliti mutata quella fostanza, che per la pelle racchiusa nonpuò passare: però non han stimato, che tal causa sia sufficiente à gli astinenti, per viuer lungamente senza cibo.

. Onde più tosto han inclinato à dire, che lo chiudimento non della pelle, ma delle viscere dedicate alla nutritione del corpo, che son lo ftomaco, il fegato, e gl'intestini, possa esser di tal'astinenza cagione; perche racchiuse non possano riceuer alcun'alimento, che mantenga la vita, che fu sentimento dell'accennato Citcsio. Ma neanco que-Ro può forse piacere, per non ricercarsi da noi al presente la causa del non poter li sudetti mangiare, ma del viuer lungamente senza mangiare, al che la fudetta caufa non fodisfa; perche il non poter mangiare per il detto racchiudimento cagiona il morire, e non il viucre; e pur s'hà veduto, che li fudetti, fe ben stati lungamente fenza cibo, han poi col riassumerlo, lungamente vissuto.

Non si potendo adunque acquietar in alcuna delle sudette ragioni l'animo, per la discordia di così celebri ingegni, qual'altra si può inuestigare, che più s'accosti al punto della verità, che si cerca? Diremo forse col Langio sudetto, che tal'effetto nasce da mera infermità, che fi può chiamar stupore dello stomaco, qual si riduce in cotale stato di non appetere ne cococere ne nutrire: infermità, che fogliono effer da medici co' proprij rimedij riparate? Ma il così dire, è lo stesso, che sopra; cioè portar la causa del lungamente digiunare; e qui si cerca la causa del lungamente viuere in tal digiuno, cosa, che non può capirsi in qual modo possa nascer da infermità. Diremo forse, che per virtù Marthiol, d'alcun medicamento, ò d'herba, ò radice,ò fimile (trà le quali vien.

1. 1. Diofe. celebrata l'halimo herba da Solimo, ch'in Candia nafce in copia, con cap.103. virtù mirabile di fermar la fame masticata leggiermete che sia,)possa li sudetti per mesi, & anni sostentarsi? Ma diasi, che con tali mezzi s'e-

stingua la fame, e s'impedisca il prender del cibo, non perciò appare,

che con l'vio d'essi possan gli huomini lungamente viuer digiuni; perche può ben alcuno perder la fame, e non cibarfi, ma ben anco in pochi giorni morire. Diremo forse, che si come s'han trouato alcuni, che si son vsati mangiar, e nodrirsi di veleni (come la putta d'Auuicena; che col suo concubito attossicaua li Regi,) così per l'vso di Lib.4 sen.6. non mangiar, e bere possino altri tollerar lungamente la fame, e la 17.1.6.2. fete? del che varij son gli esempi presso Atheneo nel suo libretto dell' ebrietà? Concedasi pure, che così sia: ma se la forza dell'vso può sar alcuno star lungamente digiuno, non è, che l'istessa possa farlo in tal modo lungamente viuere, hauendo ben l'vso potere sopra l'attioni, che son di nostro arbitrio com'è la presa del cibo; ma non sopra le neceffarie, com'è la nutritione del corpo, che non si può con l'vso impedire, senza l'estintione di esso.

Potrebbesi sorse apportar qui l'ingegnosa trouata de' Chimici, li quali vollero, che si come s'è già notoriamente veduto vn'infante nell'vtero materno esser tramutato di carne in pietra; così tal'astinenza penda dalla petrificatione delle viscere naturali, stomaco, segato, milza, intestini, le quali però siano come morte, & inette à più nutritsi in conto alcuno: onde lor non sia più bisogno di cibo: ma il viuer del corpo sussista, per la conditione dell'altre parti più nobili. core, petto, e capo, le quali più fottile, e spiritoso alimento di quelle ricercando, auuiene, che con l'ispiratione dell'aria, e de grati odori si conseruino, e così tengano in vita gli altri membri. Ma non oc- Dieret, paly corre per hora fare à tal opinione maggior riflesso, quando che

l'autor d'essa, sopra vna tal fanciulla d'vn'anno di-

giuna, discorre, in cui offeruò dette viscere sopra modo indurite; la doue delle afti-

nenti da

moi allegate, nissuna hebbe cotal disfetto; ma più tosto l'hebbe molli, flaccide,e gracili, dal che resta convinto il senso,

non v'effer in effe

pctrificatione cagionante il digiuno .

# Vera eagione det whier tunguinente fent a mangiare .

# CAPITOLO XX. hormai tempo, che più mon ondeggi la mente nell'incerto delle L speculationi, ma fivirir nel porto di manco dubbij, è più sicu-

ripenfieri. Duelopinioni fempre mi parlero preualer ad ogn'altra; nel rendimento della propria causa del sudetto maraniglioso digiu-Due opinions più celebri. 7. de ammal.

1ratt.3.6.3.

no : antica l'ona , mode na l'altra : quella d'Alberto Magno abbracciara quasi dal comune trolo de' dorri: questa di Fortunio Liceti Filofofo infigne, commendate da molti o Vuole Alberto, che li corpi di temperamento freddo, come le donne, & i me lanconici, essendo di fua natura voraci, e perciò auuezzi mangiare più di quello, che poffono digerire, raccolgano col tratto del tempo molti fucchi pitaitofi, e crudi, la porzion de quali fermatanello fromaco, e nelle circonuicine parti, stempri il calor naturale di esse, e per conseguenza rolga la virtu dell'appetenza, ò fia la fame, one da quello dipende: l'altra parte poi sparsa per lo sangue, e per li membri serva per nodrimento di efsi; non essendo la pirtina dolce, che fangue femicono, che dal calore può facilmente efsertramutato in fangue perfetto, & alimentare. Dal che nasce l'astenersi, che molti fantio dal cibo; perche di tali humori fon ripieni, e d'essisi pascono; e ciò segue per norabil lunghezza di tempo, per esser il calor loro debole, e li fudetti fucchi vilcofi; onde l'attion di quello vien à riutoire molto lenta, e la refiftenza di questi molto forre, e così tardane succede la consumione, la qual fuccessa, vedesi poscia tornar ad essi la fame, el apprendimento de cibi. Mas'aggiunge, the latardanza dital confuntione, s'accresce oltre modo, per la condition della pelle, che per la frigidità di costo. ro è molto riftretta, e denfa, onde non potendo bene per essa gli escrementi fuliginosi da detra nurritione viscosa risultanti suaporare, si condenfano forto lei, e diuenuti grofsi, e pituitofi al modo, che vediamo farfi fott'il coperctio dell'acqua bollente; ricorrono di nouo nelle parti interne, alle quali feruono di nouo per nodri mento, il qual continuando con questo circolo, vien lungamente à conservarsi, e così anco à ri ardachi il bifagno di prender cibo. Che mò gli aftinenti dell'historie sopranarrate, fossero con humori viscosi, con temperamento freddo, e calor debole, epelle ristretta, si raccoglie da ciò, che quali tutti fur femine, la cui natura è fredda, & humida, e vorace di cibi, di herbaggi, frutti, latticini, paste, e simili: e gli huomini sur pigri, melenli, fonnacchioli, & ambi in paeli freddi, che fogliono far i corpi delle conditioni fudette.

Il fecondo moderno parere è, che cotanta aftinenza nasca, perch'il Lik. de afticorpo di corali non fi nodrifca; onde mancando il fine, per il quale nene. la nattura hà destinato all'huomo il cibo, non è lor di bisogno il pren-Opinione del derlo. Non finodrifee, perch'in quelli fi troua tal proportione tra il calor naturale, e l'humido radicale, che ne quello confuma, e lagora, fe non poco, à niente di quelto; ne quelto fufloca, & infinge, che insensibil portione di quello. Restando dunque ambidue per tal proportionata virtù in reciproca conseruatione, non v'è bisogno di nodrimento, che ripari, com'è l'ozgetto dell'istessa natura l'humido, che per altro fi và fempre dal calor confumando; e per confequenza fuperfluo riesce ogni sorte di cibi, mentre in rale stato li sudetti si trouano. Che l'huomo possa viuere, e non nodrirsi lo conferma per il detto, delli maggior fapienti del mondo, Aristotele, Galeno, Cello, Auuicena, & altri, che non fi pon metter in dubbio, & appresso d'esso allegati fi pon leggere: ma ciò vien manifestamente approuato dall'esperienza negl'infermi del male, che li medici chiamano Atrofia, oucro estinta nutritione, nella quale il corpo smagrisce, e si sà tabido, e dilsecato, in modo, che la pelle si và à poco, à poco riducendo sù le ossa; e tuttauia dura lungamente. Che poi molto ragioneuole, e vera causa del non nodrirli gli stessi astinenti, sia la sudetta proportione, s'argomenta dall'euidenza di notorio effetto, il qual'è ne' lumi eterni de gli antichi, li quali fi come s'han trouati, e veduti oltre mille, e centinara d'anni esser accesi,e viui, senz'hauer mai riceuuto l'aggiunta d'alcun'esterno fomite, che li mantenga; il che certo da alcun'altra i maginabil caufa. non può dirfi procedere, che da tal milura, e confacimento del calor con l'humido, che l'yn l'altro soprafare non possa che tardissimamente; così niente ofta, che la natura molto più eccellente dell'arte, non possa incontrare concordia, è proportione si fatta dell'vn, e l'altro elemento in tal'vno, che non ne segua la necessità d'aggiunger alcun'esterno sussidio per conservarlo. E tal proportione consistere in vn calor mite alquanto debole, e declinante al mediocre, fondato in humido radicale molto grosso, e viscolo; perch'essendo l'attion del calor vigorofa, el'attion dell'humido debole, se la mole di questo non superasse la forza di quello, ne rimarebbe facilmente spento; onde per far la detta durabil mediocrità, deue il calor effer picciolo, e l'humido grande, e di sostanza resistente, com'è la viscosa, e grossa. Ma che sia ral'effetto di difficillima, per non dir impossibile riuscita, lo confess, perch'altrimenti non sarebbe marauiglioso: basta che possa fortire, fe ben rariffimo, com'à punto fuccede, e che le fue caufe, all'eminente vigor della natura repugnanti non fiano.

L'yn, e l'altra di queste opinioni può tener sospeso quasivoglia

Opinione sublime intelletto, per esser munite di molto sode, e rilevanti ragioni; dell' autore, ma per verità doppo accurrato esame, hò inclinato più alla prima, ch'alla seconda, mosso principalmente da quello, che non habbino potnto li fudetti digiunanti viuere fenza nodrirfi, perch'altrimenti farian andati scemando della persona, per la consuntion, che continuamente si sa dell'humido dal calor natiuo, che quantunque in alcuni fia infensibile, e minima, se non è però col debito alimento risarcita. si spolpa col corso del tempo il corpo, e si diminuisce. Ma non in tutti li sudetti è successa cotale diminutione; perch'alcuni si son mantenuti senza smagrire, & altri più tosto cresciuti à proportion dell'età. come le sopradette fanciulle Tedesca, e Tosca. Adunque è segno enidente, che si nodriuano, per lo documento del Filosofo ne' sibri della Generation che il crescere, & il nodrire, per istile di natura van-L.1. 11x.34 fempre insieme. Ma se così era, dobbiamo necessariamente dire, che fi consumaua tant'humido radicale, quanto doueua esser risarcito col debito nodrimento. Non era dunque ello humido in tal proportione col calor naturale, che restando nelli sudetti il nodrir sospeso, cagionasse l'astinenza da ogni sorte di cibo. Ma ben siamo sforzati conchiudere, che tal nodrimento era fuggerito ò al di fuori, ò al di dentro de' corpi loro. Se il primo si nega col conceder il secondo, ne segue infallibilmente, che nel corpo non si trouando altr'humor habile à eramutarfi in fangue, che la pituita dolce, debba questo hauer feruito loro per sostemamento del tanto eccessivo digiuno. Persuade tal verità grandemente la pituita, ch'à i popoli Lucamori, s'è detta stillar dal nalo, che si come coll'irrigar il ceruello, è loro cagion certa del fonno di cinque mesi, cosi sparfa per il corpo , può in vece di cibo mantenerli per tal tempo in vita : L'ifteffo vedeuafi nella fanciulla. Tedesca, ch'oltre l'esser sonnacchiosa, haueua per la pelle sparse pustule pituitose, segni dell'esuberanza in essa di tal'humore, ilqual' etiandio non poteua ch'esser accumulato nella fanciulla Tosca, che beueua folamente acqua, da cui lo stesso prouiene: Ci addiran'anco ciò gli orsi, li tassi, li rizzi, le vipere, le lumache, ch'essendo animali di freddo, & humido temperamento, per cui si generan succhi lenti, viscosi, e crudi, ponno per ciò nel verno ascosi, lungamente durar digiuni d'esterno cibo, per hauer il sufficiente nodrimento ne corpi

2. Aphr. 14. Conformafi con quefta la dottrina d'Hippocrate, oue dice, che li vecchi per effer di calor debole, & abbondanti perciò di tali fuperfluità lon molto tolleranti del digiuno: così gli aftinenti, che fon quafi vecchi per la fomiglianza del temperamento, fi rendon molto habili aldigiuno, fe ben per la differenza del grado affai più lungo.

loro ripieni di fimili fucchi.

Dal

Dal che si raccoglie, che se la proportione nominata di sopra, de i gradi del calor nativo con l'humido fadicale, cagiona la lunga aftinenza dal cibo; perche il corpo non fi nodrifce : è molto più facile, e ficuro il dire, che la conueniente proportione trà gli fteffi, fa ch'il corpo si conserva lungamente senza cibo + perche internamente si noally also u.g. drifce, selfal 3 3

"Ne le cole che vengon addotte in contrario, son bastanti per smo- Risolutione uerci da tal parere. Dicono non esser credibile, ch'in vn corpo viuente, fi possa radunar tanta quantità di pituita, che possa feruir à suo nodrimento di molti anni, fenz altro cibo; perch'in qualunque patte generata ella fi fia,ò nello flomaco,ò nel ceruello,e da quelle poi diffusa per le vene, e per i membri, non fi può concepire, come ouero per la copia non generi diuerse infermità frigide, com'ella è, di tumori, d'hidropifie, d'arthritidi, di podagre, d'enfiaggioni, e febri lunghe, e fimili (come per esperienza vediamo succeder ne' corpi, ne qualital humor fourabbonda, ch'il volgo chiama catarro, e ftima effer genitor d'ogni mal: :)ouero non fia in certo congruo tempo confumata dal calor naturale, come già s'è detto delli Lucomori, ne quali per lo spacio di cinque mesi si dilegua à fatto : e come s'osserua ne gli altri fopradetti animali nel verno latenti, che dello fteffo humore, per tre,ò quattro mefi pafeiuti, ne restano poi esinaniti in modo, che più oltre non ponno refister all'inedia. Ma il serbarsi raccolta non per mesi,ma per molt'anni tanta copia d'humor crudo,e freddo à conferuatione, non ad oppreffione del corpo humano, è cosa certo difficilhima da comprenderfi, non che da concederfi. Tuttauia non è difficile la risolutione di tal dubbio collo stesso fondamento assunto dall'. se cilette opinione auuerfaria della fudetta proportione ; perche questa ètale tra l'humor pituitofo, el calor naturale ne digiunanti, che quello nontranscende i limiti per distrugger questo con infermità, ma si troua in misura solamente idonea, per soccorrerlo com'alimento. E come tale fortifee tal proportione con esso calore, che tardissima ne fegue la di lui confuntione, e confeguentemente l'aftinenza da ogni cibo, per redintegrarlo; dal che nillun inconveniente ne segue delli proposti, ò di non poter lungamente tal'alimento durare, ò di non. poter durare, senza offendere la fanità. Et à punto la proua tolta dalli lumi eterni ferue anco per noi, che ficome quelli ardono tanto tempo, conferuati dalla proportionata virtù del calore con l'humido; così per la stessa proportione del calore conl'humido acquistato per auanti ne corpi per li cibi, ponno di quello nodriti, lungamente durar fenza cibo.

Ma contradicendo à questo foggiungono, che il nodrimento hà in fe

in fe la parte vtile, & inutile: fe quella fi ritiene nel corpo: questa vien scacciata fuori di esso. Mane gli astinenti sopranominari, nissuna seccia vícire, ò per l'orina, ò per l'aluo s'osseruaua: adunque non si nodriuano, Diciamo, che quando il nodrimento folse di cibo, ch'hà in se le due parti sudette, potrebbe forse valer l'obiettione, ma il succo pituitolo, ch'è fatto, e lasciato nel corpo dal precedente cibo, e rerciò feparato da qualfiuoglia escremento, viene à riulcir anco solo, & vtile nodrimento, fenza vícita di feccie, per fingolar providenza della natura, che sà con modinon ben intesi mantenere li partisuoi.

Quanto all'oppositione, che dipoi fanno alla circolar nodritione, ch'habbiamo proposta qual causa,che somenta la sudetta longhissima astinenza, la fondano sù'l dire, che non può l'escremento halituoso, che dalla pelle conftipata vien trattenuto nel corpo, tramutarfi di nouo in alimento per fostentarlo; perch'essendo escremento, ch'hà perfo la qualità, e la temperie dell'alimento, com'è anco lo sterco, e l'orina,non può ricuperarla di nuouo, con metamorfoli così strana contro lo stile della natura. Ma si risponde, ciò esser vero delle cose, che con modo ordinario fono elequite da essa natura, non di quelle, che fa con modo estraordinario, & arcano, com'è la detta nodritione cagione dell'aftinenza mostruola predetta, la quale perciò in qualche secolo solamente succeder si vede, con istupore del mondo; onde non deue esser misurata con le regole familiari, e comuni à gli altri effetti fisici : osservandosi anco, che suor del costume ordinario tal'vno finodrifce di calce, di carboni; anzi tal'hor di veleni, che fe ben nisuna confaceuolezza hanno col corpo dell'huomo, tuttauia con modo incognito vengon per alimento da quello riceuuti. Con-

Conclusione del vero pa rere .

chiudesi per tanto, che il viuer lungo tempo senza mangiare da altro nascer non possa , che dal nodrirsi il corpo d'humori pituitofi, e crudi, che tal proportione hanno col calor naturale, che non li può che tardamente confumare, malsime per elser fomentari da' vapori, che non potendo per la pelle vícire fi

condenfano, e con incefsante circulo fi tramutano in effi per mantener l'iftessanodritione.

# Se fi possa vinere senzarespirare.

## CAPITOLO XXL

Orge à noi occasione dital questro la dottrina del Filosofo , nel primo libro dell'historia de gli animali, al capo vndecimo; oue dice; che si dà la facoltà di vinere, benche manchi la respiratione. Dasar vimendi facult as eriamfi defit refpiratio. Il che pare totalmente contro il fenfo, non vedendoli effer alcun viuente nel mondo, che non respiri: & etiandio contro la ragione; perche essendo data à gli Larespiraanimali la respiratione, non solo per attraher con la dilatation del tione ha due pettol'aria, che temperi il calor del core, che per altro s'abbruccie rebbe; ma per scacciar fuori con la costrictione le fuligini da esto calor elenare, che lo suffocherebbero; non ben s'intende, come senza quefi due così necessarij giouamenti possa il core per momenti durar in vita ; onde così refti violata l'antica massima de Filosofi : che la vita de gli animali confifte nella respiratione, la qual massima confermò anco in più luoghi Galeno con la schola de' medici; anzi lo 4. de loc. aff. stello Aristotele apertamente l'autenticò nella sua diuina Filosofia, col cap. 8. dire : che due cofe son necessarie all'huomo ; il nutrimento, e la respiratione, fenza le quali è impoffibile, che fusfifta . Refpirare, de alimen. Lib.s.cap. 5. sum animaloneceffarium eft , impoffibile enim e H abfg, his animal effe. O'che dunque egli contradice à se stesso, ch'insegnò ad altri le regole del non contradirli : ò che fi deue ritrarre la verità, con miglior intelligenza de fuoi detti. Ma fe bene s'ofseruerà, è vero l'vn, e l'altro concerro. Dannosi molti de' pesci, che per natura sua non respirano; e così anco fanno molti de gli animali, che ferpono, che nel verno inchi fi perfemimorri giacciono afcofi. Nelle donne che patifcono il male da da fentamemedici nomato fuffocatione dell'vtero, niffuna respiratione si può rire. comprendere, la quale perciò manischamente resta sospesa. Gli asfaliti dall'apoplessa, (ch'è volgarmente il mal della goccia,) perduno il respirare, come s'accorgon si medici dall'apponer alla for bocca vno specchio, che da nissin vapore del fiaro s'oscuri. E poi chiaro l'affetto, ch'alcuni patiscono dell'Estafi, nel quale l'anima intellettiua refta così gagliardamente occupara, circa la speculatione d'alcun'oggetto, che come padrona sospende ogn'operatione sensitina, vegeta. le, e moriua dipendenti da esta, onde ne senso, ne moto, in alcuna parre del corpo, ne per confeguenza nel petto, per cui fi fa il respiro, ve- Valer. Max. deGeferenare. Per la qual cagione,quell'Auiola Senator Romano, lib.t.cap.8. essendo reputato da suoi dome Rici morto, su posto sul rogo, dalle cui fiamme rifuegliandoli, e gridando aiuto, non puote à tempo rice-

Celf.1.2. c.5.

uerlo, preuentto dal furore diesse. Furale ancora quegli, che portato nel feretro alla tomba, hebbe l'incontro di Asclepiade samoso medico, il quale con gran perspicacia accorgendosi, che viucua, losè risorger da' morti. D'Ero Pamphylio racconta Platone, che stato L.10.de Rep. dieci giorni trà vecifi nella battaglia, mentre con gli altri venne poscia imposto nel rogo, tornò in vita, da cui per l'Estasi forte da gran paura cagionata, s'era paritto.

Elog.

A' tempi de' nostri auoli, è celebre il caso del Dotter sottile Gionanni Scoto, che per la vehemente sua applicatione à gli stu dijessendo solito patir fortissima Estasi, su vna volta da alcuni confratelli fuoi religiofi, non instrutti del suo costume, trouato intale stato, e tenuto per morto, e d'indi à due giorni anco sepolto; ma con sussequente lor accorgimento, ch'era viuo dall'hauer fentito nel fepolero rimbombi d'humana voce, e percosse nella pietra di esso, che di poi aperto, videsi egli mosso dalluogo, diuenuto cadauero, col capo

tutto sconcio, & infranto, che per auanti non haueua.

Può dunque l'huomo per qualche spacio di tempo viuer senza. respirare: egli animali tanto quelli, che non hanno respiratione, quanto quelli, che ne son dotati, ponno con la cessatione di essa videre, come s'è tocco. Onde resta anuerato il primo detto del Filososo senza hesitatione. Perche come possa il core mantenersi, restando prino dell'aiuto di essa respiratione, vien da Galeno insegnato nel Commento del libro d'Hippocrate della dieta falubre, que due fa le è di due forti. sorti di respiratione: Vna che si sa dell'aria, ch'entra per la bocca, e per le narici: l'altra dell'aria, ch'entra per i pori di tutto il corpo, e per virtù dell'arterie pulsanti, da gli stessi sen'esce, che con altro nome chiama traspiratione. Ne gli animali, che di complessione son fredda naturalmente, come gli clangui, e li ludetti, che serpono; ò che fon di tal complessione per accidente, come le sufforate dall'ytero, ò gli apoplettici (nell'vno, e l'altro de' quali il calor naturale parifce gran detrimento, per la contaminatione de gli spiriti, e per l'impedito lor influsso alli membri del corpo, come succede anco ne gli Estatici) si mantiene il core, con sola traspitazione dalli porri senza il respirare dalla bocca, come volse intendere nell'accennato luogo esso Filosofo; perche non v'è bisogno in quello di grand'aria per suo retrigerio. Ma negli animali perfetti, e fani, che di viuace, e copioso calore fon pregni, non basta il solo retrigerio dell'aria con la traspiratione; ma vi fi ricerca necessariamente quello dalla bocca, à narici con la respiratione, senza la quale di repente il core s'estinguerebbe a il che nel lecondo luogo volle il medefimo fignificare.

Se alcuni animali habbian l'ofo della ragione al pari dell'huomo

#### CAPITOLO XXII.

Ve fon l'eccellenze, che s'offeruano ne gli animali. Vna intrinfeca, che con loro nasce, l'altra estrinseca, che da loro con l'educatione. & ammaestramento s'acquista. L'yna, el'altra ci può dare facilmente ad intendere, che possedono tratti di ragione pari all'humana,e quali superiore, facendo essi opre, alle quali l'huomo stesso non può arriuare. Mirifi con qual'arte faccia la fua rete l'aragna,per far preda della mosca, di cui si nodrisce. Mirisi la fabrica delle caselle dell'api, e si consideri il modo del gouerno loro, con forma di regno fotto vn Rè, che dalle più vecchie vien affistito, quasi che da consi. Elian de aglieri, e dalle più gioueni attorniato, come da ministre de' suoi cen- nim.lib.5.c.." ni esccutrici, nell'andar da' fiori succhiando il melle:clie in vero più 11. industre magistero di Geometria, ò di politica non si può ritrouare. La memoria poi incredibile de'cani, e la mirabil fagacità loro nel cacciare, e l'artificiose fatture de gli vecelli nel prepararsi li nidi, chi fopra gli alberi, chi trà le spinne, chi trà cespugli, per porui in sicuro le lor oua à conservation della prole : son cose ogn'hora, che s'offrono à gli occhi d'ogn'vno, per atteffato della lor prouida, e ragioneuol' indole. Ma per toccar alcuna delle ammirande fingolarità, chenelle specie loro finotano, scriue Eliano, che la simia è animal così docile, che tutto ciò, che gli vien infegnato stupendamente imita, Lib.5. de acome il faltare, il cantare, il fonare, & hauerne lui veduto vna à far nim.c.54. l'vificio dell'auriga, nel maneggiar le redini, e regolar i caualli. coll'indrizzarli tanto per via diritta, quanto col riuolgerli per obliqua, e sferzandoli anco conforme il bilogno, quanto fe huomo stata fosse. E nella Mauritania dice, ch'essendo tali animali perseguitati dal pardo, il cui incontro però à suo potere van fuggendo, col Sagacità mi rampicar nel vederlo da lunghi fopra gli alberi, doue dalla ferocia. rabile del di lui restan sicuri ; quegli per farne pur la preda, vsa tal ingegnosa Pardo per sor infidia, che profitato à terra fotto l'albero, à guifa di morto, immobile mia. e senza respirar punto, gli alletta à mandar vno de più arditi dalla cima al basso, per spiare se veramente tal morte sia reale, ò finta : il che fatto, à poco, à poco se gli auuicina, e l'osserua : & hor'auanzando, hor ritrahendo il piede, fospettoso ricorre di nouo sù l'albero, doue alquanto fermato, ritorna dipoi à far nello stesso modo la seconda seoperta, e così anco la terza, nella quale s'inoltra ad offeruare del prostrato fissamète gli occhi,& il fiato, che da quello có mirabil fortezza

vien rirenuro; così che con tal proua afficurate l'altre fimie dall'alto spettatrici, descendono à terra vnite, e sesto se saltando, e con grigni all'intorno beffeggiandolo, godono della lor propitia, e dell'auuerfa forte di lui. Quando di repente il morto ritornando viuo, impetuofo fi scaglia lor addosso, e con l'ynghie, e denti lacerandole, sa che la lor festa sitramuti in istrida funcite, restandone molte cadaucri, per esca dell'abborrito, e fraudolente nemico. Non potrebbe maggior aquedutezza dell'vne, e più fottil fratagema dell'altro vfare. qual fi fia de' più fagaci trà gli huomini.

Industria de Cerus nel paf far il mare.

Narra in oltre lo stesso scrittore de' cerui, che nascon nel monte. Amano, Libano, e Carmelo della Soria, che volendo à certi rempi far passaggio nell'Isola di Cipro per andar à pascersi nelle fercilissime campagne di effa,fi radunano in gran copia ne' lidi del mare, que afpettando l'opportunità de' venti fauoreuoli per il viaggio, subito che li fentono, gettansi in forma di squadra ben'ordinata nell'once, e riftrenti posando il capo dell'vno sopra le natiche dell'altro, solcano il mare, mutandosi alternamente il Duce, ch'à tutti precede, e ponen. doss'vkimo, per riposar appoggiato à gli altri della sostenuta fatica. Col qual'industriolo concerto, per così lungo tratto sicuri, & intrepidi caminano per l'acqua, come nel cangiar paele fan le cicogne, & altri vecelli per l'aria.

Doti ftupen-de dell'elefan Lib 9. de hilt anim. ca.46.

Ma l'intendimento, e di questi, e d'ogn'altro animale vien superato da quello dell'elefante; come li supera di mole, e di grandezza de membridicendo Aristotele, ch'è sommamente piaceuole, intendente, docile, ingegnolo, e lagace, contali parole. Omnium ferarum misiffmus, & placidiffmus eft, quippe qui per mulea officia, & erudiatur, & inselligat : quando etiam Regem adorare condifeit:valet fenfu, o retiqua fagacitate ingenij excellis . Poco vi manca, che non lo chiamianimal ragioneuole; del che in vero n'è legno grande,& efficace quello , di

Aromati.

Nel lib.delli cui fa mentione Christosoro Acosta Spagnuolo; ch'essendo tal volta quell'animale fottopolto à furori venerei, per i quali diuenta sfrenato .e baccante.non fi riduce con altro mezo à moderatione, che con rimproueri,e riprensioni fattegli dal suo custode, col dirgli : ch'è vergogna, ch'vna fiera, com'ella è, regina dell'altre, cada in così abbomineuol eccesso d'impazzir per amore : non douer ella degenerare dall'eccellenza de' fuoi naturali doni, e dalla nobiltà della fua ftirpe: ne douer con tal'obscenità dinentar fauola d'ogni vno; con altre sì fatte correttioni, che fogliono anco ridur à buona mente gli huomini in fimili cafi, e per le quali effo animale rauueduto, e perfuafo torna in fe fteffo. Cofa da far ftupire, anzi arroffire, chi nel lezzo de vicij immerfo, riesce bene spesso incorrigibile da i parenti,e da gli amici.

Ne qui si formano le sue prerogatiue, che tant'alto ascendono, ch'emulo dell'huomo, e ferine, e parla, e balla non folo in terra, ma fopra le funi nell'aria, egli, ch'è così fmifurato di corpo, che deue parer ad ogn'vno attione più tosto fauolosa, che historica. Ma odasi lo ftesso Eliano testimonio di veduta. Vidi ego infe quemdam in tabula. Lib.11. var. promofeide feribentem, rette, & non contorte. E Plinio afferma, che lett. cap. 11. vno d'essi imparò à formar lettere Greche, nelle quali scrisse alcune parole. Quemdam Gracas literas pingere didicifse, eag, lingua fcriplif. fe: Iffe ego hac feripfi, & folia celtica dicani. Nel fecolo à noi più vicino di Leone Decimo Pontefice, fil condotto in Roma vn'Elefante da Tristano Acugno ambasciator d'Emmanuele Rè di Portugallo, che sù'l dorso portando vna torre, con dentroui huomini Indiani, che Eleci. fonauano, veniua con trionfal spettacolo, & inustrato piacere del popolo Romano ballando per la città, coll'honorar in passando al cenno de' maestri con gesto di riuerenza, ogni più degna persona, ch'incontrana; e coll'accarrezzar con indicibil piacenolezza li fanciulli, che foltissimi lo seguiuano; & al fin anco inchinandosi, & adorando lo ftelso Pontefice, con così acconcia maniera, che sembrana d'hauer in se transfusa l'anima d'un cortegiano. Onde morto iui dopò certo tempo di fiusso di corpo, ò per la diversità del cibo, ò per la mutatione dell'aria, meritò non solo d'esser vniuersalmente compianto, ma d'esser immortalato con elogio scolpito in marmo presso il Vaticano, con questi versi.

Monte sub hoc Elephas ingent's contegor ingens, Quem Rex Emmanuel devicto Oriente Leoni Captinum misis decimo: quem Romula pubes Mirata eft, animal non longo tempore visum, Vidit, & humanos in bruto pettore fenfus. Inuidit Laty fedem mihi Parca beati. Nec passa est ternos Domino famularier annos. At qua fors rapuit natura debita nostra,

Tempora vos superi magno occumulate Leoni.

Ma che gli Elefanti parlino trà se, v'è il testimonio del sudetto Acosta, ch'asserma esser di ciò ne i popoli dell'India fermissima opinione: anzi quel che rende horrore, che sappiano parlare con voce humana: dicendo egli, che nella Città di Cochino, fi trouò vn'Elefante, ch'instigato dal Prefetto di essa à tirar vna naue nel mare, & egli non volendo obbedire, fi pose quegli à persuaderlo, e pregarlo con piaceuoli parole, che lo facesse, se non in gratia sua, almeno in gratia del Rè di Portugallo suo Signore; il che sentito quell'animale, prontamenterispose in idioma Indiano, Hoò. Hoò. che nel nostro signisi-

ca , voglio, voglio, e subito tirò la naue nel mare. Qual'altro più vigoroso atto di ragione può in vna fiera defiderarsi ? E qual poi maggior docilità, che co' precetti, & esercitio de maestri riuscir habile à caminar per le funi in aria? Il che non vna fiata fu veduto in Roma, come da Suetonio vien attestato dicente, che per vna fune estesa nel Elefanti ca. mezzo del theatro, caminò va Elefante con sopravi va cavalliero. minano per Notifimus eques Romanus elephante infidens per catadromum (ch'èla. le funi in fune eftefa nel theatro ) decueurris. Elo ftefforiferifce, che Galba fu il primo,, che facelle veder questa sorte di spettacoli, di caminar gli Elefanti per le funi. Et anco Seneca induce à creder ciò, mentre dice . Elephantem minimus Aethiops inbet subsidere in genna d'ambu-

Ep.ft. 86. lare per funem.

aria.

in Nerone .

Molt'altre cose potrian narrarsi dell'ingegno di quest'animale, che Plin.1.8. c.s. per breuità fi tralasciano, com'anco d'altri, per proua della ragione-O seq. uolezza loro garreggiante con l'humana. E vi farebbe che dir affais anco de' pefci, e de gli vccelli, come fon le gazze, merli, papagalli,

Vecelli par. corui, e fimili, ch'instrutti à guila de' fanciulli da' maestri loro, ap-Lanti. prendono yezzi, voci, e concetti, che rendono ammiratione à chi gli ode, com'auuenne ad Augusto, che ritornando dopò la battaglia. Attiaca vittoriolo in Roma, hebbe incontro vn coruo, il qual'instrutto

Macrob. lib. à congratularfi feco, con tali voci Ane Cafar, villor Imperator, lo re-2. Sat. cap. 4. fe così marauigliato, che lo comperò fubito per vinti mila festertii: così fece d'un papagallo, e d'una gazza, che con fimil forma lo falutorno. Da' quali premij allettato vn fartore, si mise anch'esso ad instruir yn coruo dell'istesse parole; ma trouandolo rozzo,e difficile ad apprenderle, stanco d'infegnarlo, soleua bene spesso lagnarsi d'hauer gettata la fatica, e la spesa, dicendo. Opera, de impensa perit. Tut. tania il coruo tal volta pure proferendole, passò per di là vu giorno à caso Augusto, e prontamente con esse lo salutò. Ma non tenendone egli più conto, rispose d'hauer à bastanza in casa di tali salutatori: all'hora vícirno dal coruo le sudette voci più volte sentite. Opera, & impensa perije. Della quali inuaghitosi conrisol'Imperatore, lo compero à prezzo affai più caro de gl'altri.

Di questi, e simili esempi potriansi riempire li fogli. Onde pare non restar che si dubiti dell'opinione di coloro, che tennero ne gli animali ritrouarfi la ragione, in chi più, in chi meno, differente non ad bon. ar. per altro da quella de gli huomini, che per il parlare, del quale quefti fon dotati, e non quelli: come tenne Galeno, e come và con lungo L'b. de faifa discorfo dimostrando Plutarcho nel dialogo intitolato. Della ra-1. Metaf gione, che competifce a' bruti: e nell'altro, in cui ricerca. Se habbian più di ragione gli animali terrestri, ò gli acquatici. Anco Lattan-

Lib. exhort. cap. I.

mo stia solamente sopra esti per l'intelligenza delle cose celesti, e per l'vso della religione. Quindi è, ch'Aristotele chiama le api prudenti: ne può la prudenza esser senza ragione, come non è la disciplina, ch'in tanti animali risplende, come s'è detto, con la quale tante, e sì varie cole apprendono dal cenno dell'huomo; il che lenza ragioneuol vigore non potriano in alcun modo. Tuttauia in contrario v'è il consenso di tutti li sapienti, che gli animali bruti non possedano prerogatiue, oltre le proprie dell'anima fenfitiua, che forma l'effer loro, e niéte ottengano dell'anima ragioneuole, che nella fola specie humana si ritroua. Vaglia per tutti l'oracolo d'Aristotele, ch'espressamete ciò sta. Lib. a.de on. bilifce ne'fuoi libri dell'anima, col dire: che niente fi può perfuader al- 12x.157. le bestie, perche mancano di ragione:e nel libro suo della memoria al capo quarto conferma, elie nissuna delle bestie può esser dotata di reminiscenza, perche non si può questa esercitar senza sillogismo, ch'è vn vero atto di ragione: ne il fillogismo può esser fatto da esse, perche non ponno apprender li principij vniuerfali, senza li quali è impossibile sillogizzare, e discorrere; ma solamente con l'imagination loro apprendono li fingolari, ne trapassano ad altra cognitione sopra essi. Di poi se hauessero la ragione, hauerebbero anco l'appetito ragioneuole, ch'è la volontà, e così anco il libero arbitrio nelle cose, che discorressero, e deliberassero; onde potrian anco meritare,ò demeritare,peccando,ò non peccando,e perciò hauer la religione, e la fede: cose più da delirante, che da saggio. Manon Bestie non gione, e la rede: cote piu da demante, cote da 165800 enidente. hanno ani di operar else con atti di volontà, e libera elettione, fi fcopre cuidente. hanno ani di mente da quello, che sempre, & in ogni luogo, quelle che son dell'. istessaspecie oprano ad vn modo,ciò che non seguirebbe, quando l'operar loro fosse, com'è de gli huomini libero, & electiuo; li quali però quanto sempre siano varij nell'opre loro, quotidiana mente si vede. S'aggiunge, che se per alcuni atti, ch'hanno del ragioneuole, si douelfe dire, che possedessero vera ragione, come s'è detto dell'aragna, per rifar la rete, dell'api per fare le lor caselle, e de' cani per la lor sagacità, & altri simili: l'istesso douerebbesi anco dire delle piante, che fanno tant'opre marauigliose nel produrre, formare, e colorire con tanto magillero li fiori, e li fruttise del calore, che con sì e minente virtù fepara l'oro dall'argento, e dal piombo, e dal ferro: e della facoltà nutritiua, che con tanta prouidenza comparte gli alimenti à tanta diuerlità di parti, per conseruar loro la vita. Ne tuttauia per tali attioni, alcuna di queste è dotata di ragione; onde ne anco per opre fimili, deuesi l'istessa attribuir alle bestie.

Per saper dunque da qual forza, prouengan in esso li sudetti flupen-

fia.

in loro vn'appetito particolare, da cui l'imagination loro fi riftringe ad operare più in questo, che in quel modo, il qual appetico fi chia-Inflinto nelle ma inflinto, genitor d'opre, che paiono prodotte da ragione, e regoheffieció che late con discorso, ma per verità niente participanti di essose ben tal volta superano l'attioni stesse dell'huomo, il che pare molto difficile da capirsi. Ma se verrà satto rissesso alla sopraeminenza di chi tal instinto,ò virtu di così operare impresse nelle specie de gli animali, cefferà la marauiglia ; però che ftimò così egli, ch'è il supremo auttor della natura, di douer fare, perche fossero dall'humana specie differentiad ornamento, e perfettione dell'universo.Oltre cotal talento del natural inftinto, hanno anco quello della memoria, per cui affuefacendoli ad alcuni atti, vengono ad acquiltar habilità d'operare, moke cofe fimili à gli habiti stessi dell'huomo, come ballare, vezzeggiare, armeggiare, cacciate, e quasi parlare. Se dunque sembrano d'-Infire o negli hauer prudenza, e ragioneuole industria, non è ciò, che per virtù dell'animal ferus inclinatione, & instinto, che ferue in loro, per far quello, che fanno gli

per ragions.

huomini per la ragioneme fi può altrimenti dire che oprino con prudenza le ben l'opre son emule di essa; quando che questa è vn'habito, col quale si preconosce il fine, e si scielgon li mezzi proprii per ottenerlo la doue gli animali, ne conoscono il fine dell'operar loro, ne Fracaft lib. 2 li mezzi, che guidano à quello, se ben per l'innato instinto gli alsumono, senza però sapere, che ad esso siano ordinati; onde quasi per accidente e fortuitamente l'incontrano: come gli vecelli mentre fentono maturi l'oua, appetiscono destati dal peso soro di deporti, & in luogo ficuro; ma non fanno, che il fine di quelli fia la confernation della prole, fine noto al folo Dio, ma che da quelli vien folamente colpito

de intellec. P.12.191.

"kriong

per accidente. Dalle quali cose restain chiaro, come si debba rispondere all'autorità, che motteggiano il sudetto contrario fentimento, non douendosi quelle intende-

re, fe non di certa imagine di ragione, che possedono gli anima-

li, non della ra-

gione vera, ch'è dono particolare dell'huomo.

# Cagioni d'alcuni effetti strauaganti .

## CAPITOLO XXIII.

CH'vn picciol pesce detto Echneide, ò Remora fermi il corso d'vna grandissima naue, è cosa, che da naturali tutti vien concessa, & ogn'vno che solca il mare, n'attesta il successo.

Che nel mezzo de' marmi spezzeti, s'habbin anco trouati animali viui, come vipere, e rospi, co marauiglia dell'eucro, non v'hà dubbio.

Ch'vn tale andaise mostrando vn dente d'oro natogli, & insertogli à pari de gli altri nelle gengiue, se ne hà la relatione autentica da sértit oti sedeli.

"Ch'vn gionine dormendo lettafse di letto,e di tutto punto veflito, e calzarifi gli fitualli col porfi gli fiproni, afcendefse fopra vn'alta feneftra della cafa, &à catallo della foglia die fas, còme fe fofse fopra vn deftriero, co gli fproni, e con la voce l'incitafse al caminate, ne in tale fiaro di fonno precipitafse al bafso, farà creduto da chi hà noitità d'altri fimili accidenti.

Ch'un Siciliano dopo hauer beuuro diuerfi bicchieri d'acqua; la regurgitafse poi impetuofamente inalto à modo di fonte,tramutata, ò in fembianza di vino bianco, ò nero, ò di latte, ò in acqua di diuerfi odori,ò in acqua vite, e fimili, s'hà veduto in publico spettacolo pet le citrà d'Italia;come hò veduto anch'io.

Ma se tai fatti son chiari, ben altrettanto son oscure le lor cagion?, Chi vuole nelle cose fisiche darsi l'occulte proprietà, prodotte da particolari secrete influenze de cieli, è facile lo sciogliere il primo, col dire, che la Remora per tal celefte comunicatione, hà forza di fermar la naue, com'hà la calamita di tiraril ferro, e l'ambra la paglia, e li medicamenti li proprij humori nel corpo humano. Chi vuole ne gl'indiuidui,ò corpi particolari trouarfi la fimpatia,e l'antipatia,pendente dall'unico, e particolar loro temperamento, per cui nasca la contrarietà, ò l'amicitia infrà di effi : dirà forfe, che la Remora contraria per fua natura al moto, possa per accidente contrariare quel della natie,e con modo da noi non inteso, e trà misterii della natura ascoso, fermarla. Mane gli vni,ne gli altritoccano il vero. Li primi, perche doue si può render la ragion cuidente, com'è nella Remora, non occorrericorrer all'occulta. Li secondi, perche non si dà antipatia, che trà corpi naturali qual non è la naue, ch'è artificiale, e'l moto fuo è qualità, non corpo. Dicefi dunque, che la facoltà ditirare, ch'ènella calamita, nell'ambra, e ne' medicamenti, può nascer da certa proportione, ch'hà il temperamento d'ogn'vn di questi con quello del ferro, della paglia,

mora fermi la naue .

han forza di tirare: ma il tirar questa determinata materia, & in tal modo, nol fanno, se non perche son dotati di tal siccità, e di tal modo di fostanza non comune ad altri corpi: ch'essendo causa mera ordinatia,e dalla forza delle prime qualità de gli elementi prodotta; non è Perche la Re necessario servirsi d'occulta proprietà impressa dal ciclo. L'istesso di casi della Remora,la cui virtù può da due verisimili cause prouenire. Vna è, che stagnando ella in tal sito di marc, oue ò per alcun gurgite, ò per alcun incontro di vento l'acqua si ritardi, può restar anco la nauc, che di là passi tardata, così che sen'attribuisca poi la causa, non al sito, ma al pesce iui stagnante. L'altra è, ch'esso tal'hora in tanta copia si raccolga, che con vn moto vehementissi mo vrtando l'acqua nella.

America .

parte opposita, porti alcuna tardanza alla naue, quasi à punto, come Nelle tausle | riferiscono succeder nello stretto chiamato Maire, trouato da gli Ollandesi l'anno 1616, che sbocca nell'Oceano Australe, nel quale Olland mell'- ftretto dalla gran copia de' pesci, risospinte le naui, con difficoltà posfono andar auanti. L'altr'euento de gli animali, che viui si trouano incorporati ne

marmi,& in pietre sodissime, vien da Ambrosio Parco medico eru-L# 24.6.20. ditiffimo claminato, con occasione, che vide vn rospo viuo in mezo di groffissime pietre ritrouato dal tagliapietra, che per lui in vna vigna fua lauoraua, del che mentre prendeua grand'ammiratione, vdi dallo stesso esfer tali ritrouate frequenti,e quasi quotidiane, onde piena fede credette anco di poter dare à Battilta Leoni, che scriue, effersi fort'il Pontificato di Martino Quinto Sommo Pontefice, trouato vn ferpente viuo nel centro d'vn fodo, e gran marmo, fenza che pure vna minima fessura vi si vedesse, per cui hauesse potuto, ò quello entrare, Cagione di od'vn minimo spiraglio d'aria, che lo nodrisse. Stima egli, che la ca-

mali visii trà marmi.

arouarli ani- gione di tal cola sia, che dalle pietre stanti ne' luoghi sotterranci, & humidi transudando certa putrida humidità, possa questa dal calor celeste estere preparata, e disfusa per la mole della pietra in modo, che riforga alcuno de gli animali predetti. Ma non vedo, comeciò concedere si possa; perche non sono gli animali dalla natura. tutti ad vn tratto formati, nella perfetta misura, come eran quelli, ma prima piccioli, e poi per gradi dell'età crescer si veggono, conforme il congruo nodrimento de' corpi loro. Ma qui niffunavisibile sostanza, ne di terra, ne d'aria,ne d'acqua s'osseruò,che nodriti gli hauesse; perche immediate contigua al corpo d'essi animali era la fostanza della sodissima pietra, che gl'includeua: di maniera che non si può dire, che in essa pietra veramente fossero generati, e poi cresciuti, ne meno tutti ad vn tempo nella persetta lor moleprodotti, non si vedendo ciò mai succedere ne parti naturali; ond'altra causa cercare se ne deue, la quale credo io, che possa essere di due fotti. Vna che l'animale già nato, e cresciuto quanto deue, ricouerandosi trà sassi, oue per tutto il tempo del verno giace torpido, & immobile, auuenga che per la fessura d'alcuno entrato, vi resti chiuso dentro dall'otturamento, che à caso si faccia da terra in esta festura caduta, la qual terra si tramuti dall'agente petrifico in pietra, che diuenuta vna massa notabile, imprigionato tenga lo stesso animale lungamente viuo, per la dote del corpo suo sofferentissimo dell'astinenza. L'altra è, che nel tempo del verno riferrandosi le serpi in tane di terra sassosa, sia questa come disposta à farsi pietra, ridotta dallo stesso agente in pietra. perfetta, nel cui centro vi colga questi animali viui, che à lungo tempo per la dote fudetta si mantengono, sin che insrantane per alcun vio la massa, si vedano poi di repente vicirne pur viui.

Quanto all'historia del dente d'oro, la tralascierei, quando non seruisse à render cauti gl'ingegni, di non cercar la cagione di cole, del cui effere non son certi; perch' ad vn tal fanciulio d'anni sette nella Silelia dell'anno 15 93. effendo caduti, e rinati li denti, fu ofscruato trà questi vno delli molari esfer d'oro, il che hauendo riempito ogn'vno di grandiffima marauiglia, fu da molti acuti, e dotti huomini, con dispute, e discorsi ventilatane la cagione, come afferma Andrea Libanio nella parte seconda delle sue singolari discusfioni. E Martin Rolando ne publicò etiandio con le Itampe il parer suo, contro il quale s'opposero di poi altri, che lo sforzorono replicare le sue disese. Auuenne, che nella Città di Vratislauia, do ue su condotto detto fanciullo, concorsi molti per veder cotal mi- in un fanciul racolosa nouità, vi sutrà gl'altri Christosoro Rhumbaumio professor lo tronato di Medicina, che con l'affistenza d'vn'orefice, toccando, e fottilmen-frandoieme. te esaminando l'oro d'esso dente, auuerti certo picciol pestugio, e perforatura, che lo pose in sospetto della fraude, la quale veramente trouò: & era vna copertura di lametta d'oro, così eccellentemente al dente souraposta, che l'occhio ne restaua ingannato. Il che scoperto, sparue subito il custode con esso fanciullo, che con tal inuentione andaua raccogliendo denari, & infegnò a' curiofi foirti, non effer così creduli,e facili à contender di fatti, che non ben sappiano, se finti siano, ò reali.

Di quel giouine poi nottambulo, ò fonnambulo (che tali chiamansi quelli, che dormendo caminano, e fanno l'operationi de' vigilanti) ne fà mentione Pietro Salio medico celebre, che lo curò ; e

F d'altri L b. 3 de d'altri di tal forte ne son piene le carre de gli Scrittori : e Galeno narenui: muscul: radi se stello, che dormendo seuò di letto, e caminò quasi un stadio cop e intiero, sin che inciampò in una pierra, che lo destò. Effetto che su anco notato da Aristorete, ne suoi libri della Generatione de esi

I.b t. degerer. anim.

anco notato da Artitotere, in con tino en la Cenetatione de gli
animali, ou econidera, che gli huomini benche dormino, ponno
caminar, e vedere, come se vegghiastero: ch'elsendo cosa molto
fingolare, ci dà occasione d'iarenderne la cagione. Molti doppo
hauerla fortilmente considerata, concordano, che l'imaginationecon la forta sia, sia l'unica, e principal causa dicosì notabil' effetto,
nel modo quasi, che succede ne gli vibriacchi, e ne i frenetici, che
parlano, piangono, ridono, si scotono, caminano da vn luogo all'altro, ne sanno quel che si facciano. Tali, ò simili son li nottambuli,
li quali hero dedrimino, forgon diletro, fi sessono, vanno per la

souls à g

li quali benche dormino, forgon di letto, fi vestono, vanno per la. cala, apron vici, alcendon scale, tornano al basso, non cadono, pe errano in girando per le strade à loro cognite, ò incognite. Questo non può certo da altra virtù procedere, che da quella, chenel fonno non è sopita, ne legata, come son li sensi cherni; ma è desta, & opera circa l'imagini, che raccolte nella vigilia, le son da spiriti animali, come suoi proprij stromenti rappresentate: ch'è l'imaginatione, ò fantalia, la quale se è in mediocre dispositione, fa solamente sogni varii conforme la varietà d'else imagini; ma se è in dispositione vehemente, forte, & intenfa, non contenta de fogni fatti, và più oltre, e sueglia le facoltà del nostro corpo, ch'à lei son soggette, com'è la fensitiua, l'appetente, e la motrice ad esequire le cose sognate, once tà, che gli huomini forgano di letto, caminino, e vadino hor aperti, & hor chipfi, douc è come il sogno fà lor parere. A' far la sudena. dispositione tre cose concorrono. Vna è l'habito del corpo melanconico, che fa gli huomini di grand'impressione, e tenacità deli'opinioni loro, così che con niuna perfualione da gli appreli concetti finouer si ponno, ond'anco nel sonno con tant'esticacia stanno tissi nelle cose imaginate, che le credon vere al pari di que lle, ch'apprendono nella vigilia; e perciò l'anima in quelli s'inforza à far anco l'iltefse operationi de' vigilanti; massime aggiuntani la qualita de gli spiriti animali (ch'è la seconda conditione,) che sian puri, viuaci, e lucidi, per li quali può l'ifle!sa anima più eccellente mente, & efficacemente operare; e per confeguenza facendo più chiari, e perfetti fogni, con più potente vigore effettuarli, col moto, e col fenfo nel modo sudetto. Ciò che fare non può, quando incontra nel ministerio de gli fpiriti afcuri, torpidi, & impuri : perche fi come quefti ne' vigilanti cagionano groffi, & ottufi fenfi, e dozzinali ingegni; così fan'anco ne' dormienti col prinarli di quella forza, che per fare l'attioni

fudette firierea. Terza è, ch'il crutello, com'orgâno proprio della, fantafia deue effere d'una tal complefione dotato, eh'ottenebri, é cinto bidi queglindrizzi, che fuol dall'anima ragioneuole ficence effa fantafia nell'artioni fuere che di più voglia produrre, e confernare tal fonno, ch'in tali perfone, benche caminino, non fi feoiglia. quetto aucerrà, s'in effo ceruello abbonderanno vapori, e fumofità denfe, e fi-mili à quelle de gli vibriachi, come s'è detto; preche dal vapore fi fonno, e dalla denfità proviene la perfiftenza di effo; onde con affit maggior difficoltà, e tardanza fi weglano, chenon famo gli altri, nel cui ceruello minor copia di vapori, e manco pertinaci fi ritropa.

Quantoalle firanaganze, che faccua quel Siciliano di beuer l'acqua, e regertarla fubito fotto forme con varie di coloria d'odori, può dirfi che in ciò ocorreuano due cagioni. Vna era l'induffità dell'archalt tra il dono della natura: quella per ingamar gli occhi de riguardanti; quelta paliava l'ingamo. E noto à i pratici dell'arce chimica, che delle materie medicinali ridotte à pochifima mole fifanno eficatti, e tenure, che mife con acque discrite ort danno coloriza, odori, è an co fapori diuerfi, il che ognifica s'oficrua nell'efitatto dello curcui ma, che fi giallo, nell'efitatto del fandali, che fi roffo, in quello de co-ralli bianchi, ò del corro di ceruoche fi bianco, e così in idottatti; è

Di tali materie dunque fi come pochetto prefone in bocca, rende lo fiputo conforme al colore, & colore, e fapore di effe, così colui ciò facendo, poteua dopo il bere dell'acqua rigettarla di varij colori; poiche con l'agilità di mano propria di fimili professari, doueua fenzi-accorgerfene alcuno alternar la rimessi in bocca di effe materie, co-si a' spettatori render marauigliosa la mutatione della stessa quando di latte reguegiata; etal hor ancora con varietà d'odori, perche con muschio, o altra cola simile ascola risi densi, glieli compartisti, come au-uiene che per fari fi staro dorso facciano li medici portar in bocca, pilolette di gallia moscata, ò sole talici di modo che anco à quello riuscina con tali artificii introdur apparenze diuerfe.

Vero è ch'il refonder dallo ftomaco l'acqua con grand'impeto in altezza notabile, com'egli faceua, non fi può dire, che proueniffe da dote dell'arte, ma da forza di natural talento dell'efputirec fua vigorofi:fima, con cui faceua quel regierto; che fe ben pare cofa difficile da capirfatutauia fe faremo rifiello fopra le facoltà naturali de membri humani, alcuna delle quali arriua tal volta ad ecceffi futpendi nell'operar fuo, s'aggiustere mo alla douuta ragione. La mano con vn pugno può romper vn fasfo, com'hò veduto io farfi qui in Vicenza,

7 ---- The

del che rende la ragione il Cardano nel lib.18. de Subtil. Col piede s'è veduto alcuno infilar vn'ago seza l'vso delle mani,ciò ch'attesta Ambrofio Paxeo nell'opere fue. E del braccio s'è vdito chi con vn colpo di spada tagliana gli huomini à trauerso, come di Georgio Scanderbecco riferisce il Giouio nel suo elogio. E qualcheduno è di tanta. agilità di gamba, chenel corfo quasi pareggia il cauallo, il che pure hò veduto io in vn foldato Albanese, che corse poco meno, ch'à pari del fuo cauallo, mentre correua questo alla meta del pallio. Nel giuocar poi alla balla, ò ballone, quanto vediamo preualer vno all'altro,nel fpinger-quelli ad alto,ò da lontano? Il vigor adunque, che poffiede alcuno ne' membri particolari del corpo à questo, ò quell'officio destinati, non può negarsi, che nello membro, ò canale dell'inghiottire, detto effofago, e nel stomaco medesimo ritrouar non si posfa, in cui si come la facoltà concottrice può esser sortissima nel far l'yfficio suo di concocere cibi durissimi,e quasiinalterabili, come sa lo Struzzo nel concocer il ferro, così vi fia l'espultrice di tanta efficacia, che possa non solo regiettare, ma con impeto estraordinario le cofe potabili riceuute, come lubriche, e flusfibili, e di facile vscita. spinger fuori della bocca in alto. Prerogatiua in vero singolare, ma rariffima, quali fon tutte l'opre mirabili di natura.

Il Fine del Primo Libro.



## D E

# NOTTI BERICHE LIBRO SECONDO.

Se vn'huomo vecchio possa diuentar giouine .

#### CAPITOLO L



5 Gn'huomo, ch'inuecchia hà già passato gli anni giouenili, e virili; ne può il passato diuentar presente; ond'è impossibile, che l'huomo ritorni qual'era, d'anni, di vigore, di corpo, di fpirito, di fentimenti : per esser tutto in lui , per il cangiamento dell'età sconuolto, e tramutato: non è ciò, che da noi fi propone; non fi douendo per-

der in cofa, ch'all'euidenza del fenfo, e della ragione totalmente ripugna. Si ricerca, s'alcuno nella vecchiaia, poffa riaffumer nonla stessa, ma simile dispositione alla già passata sua nella giouinezza, col diuentar di canuto nero, di rugolo liscio, di gracile carnoso, di aspero molle, di squallido venusto, di pigro agile, di debole robusto; & in somma d'aspetto, e di persona veramente ringioucnito.

Pare che ciò non possa succedere, per non vedersene in fatti la proua, che fola deuc bastare, per conuincer la verità delle cole. Ragioni ne-Tutti coll'accrescer de gli anni, si vedono scemare del corpo suo, e garine. refinell'operar loro imperfetti, caminar fenz'indugio alla morte: ne per quanto seppe quel tal Sofista, al tempo di Galeno fantalti- core cap-acare, per infegnar modo d'impedire la vecchiezza, così che gli huomini perpetuamente duraffero: ne per quanto han faputo tant altri begl' ingegni speculare, e ricordare per l'istesso fine; sen' hà

bile dissuade ancora tal vanità; perche com'altroue mostrato habbia. mo, diffecandofi continuamente l'humido radicale, per il corfo dell' età; e non si potendo quest'humido rifarcire basteuolmente, dalla. fostanza ali mentare, la quale com'esterna, & aduentitia, e d'assai minor finezza di quello, ch'è ingenito, e naturale; ne fegue alla fine per necessità la sua consuntione; e così l'irreparabil vecchiezza, la quale fe fi trasformalse in giouentu, bilogneria, che tai humido fi regene-

rasse da nouo: cosa ne gli ordeni di natura non riuscibile. Perciò volendo i Greci, fotto i velami poetici esprimere questa verità, dissero che Medea bramando tinouare l'inuecchiato Giasone, con Esone 11 Mathiel suo padre, li pose à cuocere, che con ambi del tutto rifatti, ringiouefabul. lib.6. nirono; il che anco riferiscono delle nutrici di Baccho, le quali cotte, e ricotte dall'istessa insieme con li sudetti; perderono l'antico, e ricuperorono il nouello fiore di giouinezza. Et altroue, volendo gli Pier. Gieroglif. lib.14.

ftessi poeti rappresentare l'impossibile di tal rinouatione, finsero, che già tempo hauendo gli huomini supplicato Gioue, che volesse lor concedere dono di perpetuare la giouentù, senza diuenir mai vecchi, & impetratane la gratia; furono così sciocchi, & incauti, che la diedero da portarad vn'afino, il quale per fete grandiffima peruenu to ad vn fonce custodito da vn ferpente; non gli su da questo concesso il bere, fe no con vn patto, ch'à fe per mercede, cedeffe la carica, ch'egli portaua; il che seguito, restò il prinilegio di ringionenirsi proprio delli serpenti; e d'elso in perpetuo prinati gli huomini, in pena della loro pazzia, e del mal custodito dono celeste. Pare dunque inutil fantafima d'otiofo ingegno, l'inquirir effetti, che ne Dio,

ne la natura permettono.

Ragioni afterma:sue-

Ma tuttauia non manca da poterfi dir in contrario ; perche fe l'huomo non deue effere di peggior conditione delle piante, e de gl'irragioneuoli; deue anch'egli poter ringiouenire come quelli. Spunta nella primauera, da gli alberi il vigore della giouentù loro, co germi, e fiori alle diuerse lor specie conformi. Mostrano nella stagion estiua, vna sembianza d'età mezzana, col maturar de' varij frutti, che nell'autunno ancora, quasi in crà più prouetta, acquistano la lor perfettione. Nel verno poi, eccoli innecchiati, con le spoglie cadenti, aridi, deformi, & horridi; che non più sembrano di potersi rinou. llare, come lor succede nella primauera seguente; e così alternaramente ogn'anno.

L'huomo participa della condition loro, per la virtù, ch'in se ritie. ne dell'anima vegetabile; che viete dunque, ch'egli à modo loro non postatingiouenire. Trà gli animali, è già noto, che l'aquila quan-

tunque vecchia; riadumeil tenor fuo giouenile, come ci attefta il falmo . Renonabitur ve aquila innentus ena. L'aquita inuecchiando, resta obre modo grauara dalle penne già in esta fatte grosse, pendule, e lunghe : per fgrauarfene fuole immergerfi in alcun fonte, per la cui S. Gird. virtu ammollite possa scoterle, & alleggerirsene: il che fatto con attuffarfi più volte in elso fonte, raccolto, e concentrato in le più fortemente il calore, rinuigorisce con forma di giouentù. Di più, (e lo dice Sant'Agostino, / giunto tal'vecello alla vecchiezza, dal troppo crescergli l'adunco suo rostro, acquista tal difficoltà d'aprirlo, e di cibarfi, ch'à pena fi mantiene in vita; onde spinta dal natural instinto, che hà in se ogni animale di conservarsi, raspando esso rostro, e fregandolo à qualche pietra, lo sminuisce in modo, che può l'vsato suo cibo prendere, per cui ristorata, si rinforza, come se ritornasse gionine. Il medefimo succede a' serpenti, ò vipere, con l'habilità di scoter da se ognianno il giogo della vecchiezza; talento come sopra. rubato all'incautezza de gli huomini. Spogliano trà fassi, ò trà dumila rozza, e vecchia pelle, e restano con la noua più molle, liscia, e leggiera ringioueniti; onde prese occasione di cantar il Poeta Toscano.

Delteschio corrutor l'angue si spoglia. Così mio cor depon l'antico errore,

E di più degni affetti bormai s'innoglia.

Se à gli animali dunque, è donata cotal prerogatiua; perche l'huomo tanto più eccellente, e perfetto d'essi, non può goderla è il che à punto vien accennato da Tibullo.

Angusbus exuitur tenui cum pelle vetustas.
Cur nos angusta conditione sumus?

Dicali liberamente à lauor di questa parte, che niente osta, che l'huomo vecchio non posta, nella maniera detta di sopra, ringiouenire. Perche sè vero, scome sopra mostrato habbiamo, ) e com'afterma Galeno nel libro del Marasmo al capo 5, che la vecchieza si può riardare col soccosso della medicina; qual legge di natura vieta, che non si possa etiandio tramutare è Diceiui Galeno, che siritarda con humettare il core, e'l fegato, che come sondachi del calore, e dell'humido, in tanto mantengono la vita, ch'in questi constitte, in quaaro l'vn, e l'altro di efsi difsecato non resta; e tal'humettatione coll'autrorità d'Homero, accenna s'affi col baguo, col sonno, col tripolo nelle molli piume, e, principalmente col congruo alimento. Aggiungon altri, che l'iftessa firitarda, col prohibire la consuntionadell'humido dalle causse des castice cò farsi con medicamenti, ch'habbiano partitolar vitrù di far à quelle resistenza; trà quali vien pregia-

Destar Car

7a.

L'ere pera to l'oro, che col magisterio dell'arte chimica si fa potabile; perciobile ruarda che gran potenza fe gli attribuifce di fermar l'humido, e con la fua. la vecchiez- temperie alterarlo, e corroborarlo; si che mirabilmente resista ò al calore, ò ad altre cause, che pon consumare; conciosiache, si come non v'è metallo, che maggiormente refista all'attiuità, e violenza del fuoco, quanto l'oro, così può questi liquefatto, e preso per bocca, in modo di medicamento, viuificar si fattamente l'humido radicato ne' membri, che vie più difficilmente confunto, più tarda etian-

Theatr. dio renda l'età senile. Lullio vuole, che preso mez'oncia, mattina, Chim.tom.t. e sera per pochi giorni, col bere poco vino, riduca il corpo de' vecchi à tanto vigore, che sensibilmente s'accorgano di ringiouenire. Beati liricchi, che ciò far ponno.

Licer lib.s. alim.cap.5.

Ma che grande sia la sua virtù, lo mostrorono que' due chimici, de vict. sime ch'al tempo d'Ottauio Farnese Duca di Parma, padre d'Alessandro il guerriero, s'offerfero di viuer più giorni, fenza cibo, con poche goccie di quest'oro. Perche postili volontariamente prigioni, adempiron l'offerta, fin'alli dieci giorni, con marauiglie d'ogn'vno, e di quel Prencipe che grato li rimunerò poi, con doni non disuguali al loro merito. Non puote certo ciò succedere, perche tal metallo seruisse a' lor corpi di nodrimento, qual da' metalli di parer de' gran Filosofi non può darsi; ma solamente per la virtù sua, di render l'humido più resistente, e manco resolubile; e consequentemente habile à conseruar il corpo, nel fior, e stato, che lo ritroua, con tarda, e lenta sua diminutione. In quest'ordine di rimedij, che si chiaman vitali, s'annoueran anco

Pierre pretio- da' Medici Arabi le pietre pretiole, e le perle; come che in loro sia fe, e perlezi- certa virtù secreta, di fortificar il core, e di purificar gli spiriti, e'l calardano la lore, che dal seno di esso influisce alle parti tutte del corpo, per convecchiez (a · feruarle in vita. Per ciò ne gli anni addietro, s'vdì, ch'il Rè del Magornell'Indie, perfuafo da fuoi Sauij, che le perle ne' cibi vfate lo potessero mantener in lunga, e siorida età, se le mise à mangiare ; e perciò con tal'auidità à raccogliere d'ogn'intorno, che ne più famoli emporij dell'Europa fattane penuria, erano formontate ad altissimo prezzo. Anco la noce d'India, è comune opinione, che gioui al vigor del corpo con certa fua humidità ontuofa, che accrescendo l'humido radicale, rende li membri più carnosi, colorati, molli, e più fimili à quelli de' gioueni, che de' vecchi; il che noto alle donne, fogliono quella víare, per diuentar pingui, e venuste. Di più molti elissiri de' chimici, che sono spiriti cauati, ò da metalli, ò da altre materie vagliono per lo stesso effetto, tra' quali v'è il proposto dall'Allessio Piemontese nel principio dell'opera sua de varij secreti, oue attesta

Matthiol, cap. de nuce suglande.

per certiffime proue, poter quello conservare la giouentu, e rinouar quafi l'huomo, col tramutarlo di vecchio in giouine.

Stanti dunque questi aiuti dell'arte medica, di potetritardare la. vecchiezza, oltre gli altri che da noi fon ricordati nel libro terzo, qual'inconveniente ne segue, che non si possa etiandio alterare, e cangiare in migliore, e più fresca età? e se si dice, esser impossibile, che il radical humido si rinoui, si com'è possibile, (se bendifficillimo ) che si renda più resistente alla consuntione : rispondiamo, col negare cotale impossibilità; perche se vediamo, ch'ad alcuni in età prouetta rinascon li denti, per il calor in essi rinforzato; & ad altri firinoua la vista nella vecchiezza, col tralasciar gli occhiali, ch'auanti viauano, de' queli n'hò io offeruato alcuno; non v'è certamente diuieto nella natura, che anche l'humido non possa restaurarsi, con modo più eccellente, & arcano di ella; onde ne fegua certo ringiouenimento del corpo.

Così scriue con lungo racconto Pietro Maffei historico di pienissima fede nel libro vndecimo dell'historie dell'Indie che vn tal nobile Indiano, nello spacio, che visse d'anni trecento, e sessanta; fi rinouò, coltre volte innecchiare, etre volte ringiouenire. Ans perfore rinco il Torquemada, nel primo dialogo, del suo horto florido testisio gionenne. ca, ch'in Taranto dell'anno 1531. fi trouò vn vecchio d'anni cento, à cui mutatifili capelli di canuti inneri, e la cute d'aspera in molle, col suanirgli à fatto le rughe della faccia, e del corpo, & ogn'altro vestigio senile; su ammirato da tutti per giouine, sopraniuendo ancora cinquant'anni. E Valesco Tarantasio narra, ch'à suo tempo in vntalcastello del Regno di Valenza vi su vn'Abbadessa di mo- Li.6. Philon. nache, à cui soprauenuti con improuisa Metamorfosi li mestrui, rinati li denti, annegrite le chiome, ammorbidita la cute; indurate le mamelle per auanti floccie, e gracili, e rimostrando ogn'altro carattere di giouinezza; per modesto rossore non osaua lasciarsi da alcuno vedere, attonita in se stessa di tal nouità marauigliosa.

E s'è vero ciò che il Langio riferisce, d'vna tal'Isola del mondo nono, nomata Bonica; che habbia vna fonte, la cui acqua più Epismed.79 pregiata del vino, faccia, chi la beue diuentare di vecchio, giouine; il che vien anco affermato dal Cardano; non stimo che resti circa tal punto da dubitare; se non vogliamo con irragioneuole. pertinacia, vincer la fede dell' esperienza. Ciò che colà si troua, perche non può trouarsi anco in altre parti del mondo? Ma perche le cose migliori, & esquisite suole la natura gelosamente nascondere ; come le perle nel fondo del mare; e l'oro ne gli abissi de' monti, doue tal volta vien anco custodito da spiriti forter.

fotterranei, quali attesta Olao Magno troparsi in alcune minere del fettentrione; perciò quello, ch'è astruso, difficile, & incognito vien talhora stimato da noi per impossibile; ma con errore, perche molte cofe, ch'à noi son hora ignote, & occulte già furon patenti : e molt'altre vengon in luce, che già non furon sapute. Hebbero gli antichi la mistura di far i lumi eterni, ch'hora è smarrita, ne palese à noi. Praticò già quel Parmigiano la poluere da iscoppiar gli archibugi, senza far strepito, la qual poi (credo perbontà diuma,) non s'hà più porura trouare. Fecero Arnaldo Lullio, e Paracello, con l'arte chimica. l'oro; ne à quest'età s'hànotitia d'altri, che sian arrivati à tal segno. Può tuttauia riforger, chi ogn'vna di queste singolarità rinoni. Così forse succederà vna volta del secreto di ringiouenire, qual se stà nel grembo della natura ascoso, come gli altri più pretiosi suoi partis può certo spuntar yn giorno, com'auniene tal'hora d'alcuno di quefti. Sarà ciò, quando à Dio piaccia, il quale in tanto piamente pofsiamo credere ne permetta la suppressione; acciò che gli huomini, con ello troppo intenti al frutto di quella vita, non li vengano à scordar dell'eterna: fe ben voglio sperare, che stando le cose, per decreto dell'incomprentibil sua sapienza in tanta mutatione, e riducendosi ogn'vna d'esse à suoi principi per il moto circolare, con cui si raggira il mondo, non solamente possa venir tempo, che si scopra cotal secreto, ma che gli huomini ridotti alla prima perfettione de gli antichi padri, siano per arriuar à gli anni della vira, che per le sacre carte goderono già Adamo, Cain, Enoc, e Mattufalemme .

> Se possa nascer huomo, senza che sia generato da altr'huomo.

## CAPITOLO II.

Che le atteflationi de gli hisforici, e li pateri de Filosofi di non picciola autorità fon Ialfi, à bifogna dire, che gli huomini pon vícire à questa luce del mondo per altra forza, che del feme humano. A dicenna ingegno così sublime trà gli stabi sostenta, the nel modo, che fan le rane, & ti copi possa l'huomo nascer dalla materia. putrida, per viruì del cielo, nel che vien etiandio seguitato da Andrea Cesapino Filosofo, e medico celebre de suoi tempi. Altri dicono, che possa escretarato anco da fere, che è con donna, è con huomo habbiamo hauuto hisdinoso commercio, come riferisco Olao Magno, che successe de i Re Dani, il primo de'quali nacque da vergine rapita, suprata da vu'orso nelle campagne della Suetia. Così

Lit.5. queft.

Lib. 18.

ai-

alcune genti dell'India, riferifce Giouanni Barros, effer nate da donna di cane impregnata. Et altri non mancano d'affermare, ch'il demonio istesso può essercitar l'atto venereo con la donna, e farla concepir prole, ò dell'yno, ò dell'altro festo; com'affermano l'historie di Germania, chenacque Luthero, &il Molina Theologo della compagnia del Giesù, scriue che nacquero di tali a' suoi tempi. Strane Comm. in ! in vero, & horride opinioni, che per dignità dell'human genere me- par. D 71. ritano, che fia d'effe la verità ventilata, e decifa.

Que' primi fi fondano sopra vna massima, che si come gli animali imperfetti hanno il lor principio dal vigor del cielo, che dispone col moto, e calor suo la materia in modo, che tanto nella terra, quanto nell'acqua, e nell'aria pon quelli nascere senza precedenti genitori; quai fon l'ostriche, li vermi, le lumache, li topi, le vespe, le sormiche, le locuste, le cicade, e simili; così non riesce assurdo, che anco à gli animali più perfetti, ricercando materia preparata con certa proportione delle qualità elementari, per la loro generatione, sia tal proportione dall'influfso del ciclo impartita, nella guifa di quelli; ond'e leoni, e lupi, e caualli restino prodotti. Il che se può esser, niente osta, Che Thamas che anco ciò non possa succeder dell'huomo, il cui corpo sia dallo possa nascer stesso influsso, con tal temperie, & organizatione formato nel grado da altramaanimale, che poi con l'introduttione dell'anima sua propria da Dio seria, che dal creata, diuenii rationale. Adducono per confermatione di questo no. vna tal congiettura cauata dallo stato, in cui restò il mondo dopò il diluuio; che cioè pochi restorno gli animali nelle loro specie, ond'esfendo poitanto nell'vniuerfo tutti multiplicato, & anco nell'ifole remotissime da ogn'humana conuersatione, non si può dire, che colà fiano nuotando peruenuti, per il vastissimo internallo de mari; ma. ben sì per fola virtù del cielo in esse dispensati. Aggiungon l'esempio della Fenice, che non risulta dal seme d'altra sua simile, ma dalle fole ceneri della premorta, feguo ben chiaro, che l'origine sua è dal cielo autore di quelle materiali dispositioni, ond'ella si rinoua.

Ma con poca fatica fi distruggono li costoro paradosti, menti ogni vno della scienza di natura mediocremente instrutto sà, che si come v'è gran differenza trà gli mimali imperfetti, e perfetti, così molte. più conditioni fi ricercano per la generatione di questi, che di quelli, Balta d'auuantaggio à gl'imperfetti il calor celeste, per render la materia qualificata, accioche riforgan in essa le lor anime. A' perfetti, oltre la virtu di tal calore disponente la materia, vi si ricerca particolar, propria,e determinata virtu della facoltà formatrice, che nel feme consiste, ne già dal cielo deriua; onde non può semplicemente da. questo alcun perfetto animale, & in consequenza l'huomo esser prodotto:

dotto: il che venendo anco dali'esperienza confermato, ch'occulatamente ci fà vedere il natale del cane, del bue, dell'asino farsi, per la fola copula del maschio con la femina, non resta circa la vanità della

fouraposta massima, che dubitare.

Circa poi il ritrouarsi fiere nell'Isole-predette dopò il diluuio; Sant'Agostino tiene, che gli huomini possano hauerle condotte colà per vío di caccia; ouero che per cenno, e diuina dispositione, vi siano trasmigrate . Quod fe homines (dice lui) eas captas secum adnexerunt , & co modo vbi habit abant corum genera instituerunt, venandi studio fieri potuife incredibile non eft, quamvis influ Dei,fine permiffu, etiam opera

Della Fenice concedafiche non fia fauola, per non ir contro l'af-

angelorum negandum non fit potnifet transferri .

fertione de tanti, ch'attestan nascer nelle parti dell'Oriente, e vedersi tal volta nell'Egitto, come scriue Cornelio Tacito; ma è benimprobabile, ch'ellafi generi nel modo dall'historie accennato; perche raccontando Plinio, che nel Confolato di Quinto Plantio, e di Sesto Papinio fu dall'Egitto portata, & esposta ne' comitij di Roma, sarebbe la prole di lei à fatto estinta, quando la produttione non da altro fosse, che dalla sua cenere; perch'all'hora certo nontiferisce tal'autore ; ch' altre di quella sene vedessero nascere; ne pur hauerebbe ciò in alcun modo racciuto. Deue dunque la generatione di lei ester comune con quella de gli altri vecelli, se ben à noi incognita, per esser vnieanel mondo, e rinata folamente ogni cinquecent'anni, che tanta dicono li

fudetti historici estere l'età sua.

Resta vedere, se pon nascer huomini da fiere. Il commercio trà questi è chiaro, per esserne tal volta auuerati li successima non è chiara la qualità della prole. Concedefi, che si possa far la concettione per il miscuglio de semi loro, ma non di simile, ò all'vno, ò all'altro; ne da fiera, ch'habbia vsato con donna, ne da huomo, ch'habbia vsato con Jere huomi- fiera, può nascer ò huomo, ò fiera, simile à fatto al padre, ò alla mani da fiere ne dre. Reclama à ciò la ragion di natura, ch'hà stabilito nel suo seno altri apparati, per il foggiorno dell'anima dell'huo mo, altri per quel-

mini.

1.phytef.43.

la delle belue: non può l'yna star ne' chiostri dell'altra,ne pon trà loro vicendeuolmente produrf. Non quodlibes fit ex quolibet (intona il gran Filosofo,) neg pattur à quoliber. Ogn'agente hà il suo determinato patiente, e per lo contrario: come non attrahe la calamita il legno, ma il ferro:ne il diamante vien infranto dal ferro,ma dal fangue hyrcino, e così de gli altri. Non sarà dunque la prole, che nasca da tal mostruoso coito, se non mostro, che non sarà ne huomo, ne fiera, ma ch'hauerà parte dell'una, e dell'altro; à guifa del mulo, che nato del cauallo, & asino, non è ne l'yno, ne l'altro . Sia però con pace di quel buon Arci-

uc!co-

non puote quell'orfo effer genitore d'humana prole; ma ouero fu fa- Si confuta uola, che dalla credulità delle genti fu poi autenticata per historia; Olso Maouero fe fù verità, non puote nascer huomo, ma mostro; ouero fe non 5119. futale, non restò quella vergine di seme orsino pregna, ma d'humano, che dal demone incubo forto forma d'orfo, nell'yfar feco gli fu intruso nell'ytero, come poter fare di sotto vedrassi: ne altrimenti può dirli di quelle genti del Peru, appresso le quali, quante fiorir delusioni de'demoni, s'habbia trouato da nostri, che là nauigarono, appare dall'

estate relationi lasciareci, con stupor nostro, e compassione insieme. In fine, quanto al generar che possa far il demone dell'huomo, se ben vien ciò negato dal Cardano, e da Gio: Battifta Porta; tuttauia è così chiaro per l'historie, e per l'autorità de' padri, & ancor de' Filofofi, che non fi può in alcun modo contradire. Il Delrio della compagnia del Giesù, ne fa efatta mentione nel libro fecondo, alla questione decima delle sue magiche disquisitioni; ond'à me scema la fatica d'annouerarli. Ma è ben vero, ch'il demone, tuttoche possaessercitar l'atto carnale con la donna, (onde si chiama incubo) non può per questo generar l'huomo, per non esser egli corpo dotato d'anima vegetatiua, che possa infonder nell'ytero seine, il quale da. chi hà quella, folamente proviene. Ma per accidente (come dicono i Logici,) e non per se, sa la sudetta generatione; cioè col raccoglier il incubo, come feme d'altr'huomo, ò per pollutione notturna, ò per altro modo ca-possagenerar dutogli, & asportarlo con l'agilità, e velocità sua conseruato nel suo proprio calore, là doue col mezzo di corpo finto di carne, e palpabile l'intrometta nell'ytero feminile; ond'al modo humano poi ne nafca la prole: cose tutte à lui possibili per le doti, ch'in se ritiene della. natura angelica fopra le naturali, come fopra mostraro habbiamo nel 1.lib.e com'infegna etiandio S. Tomafo nel fuo quodibet, co tai paro. Quodi 6.q. lc. Demo incubus potest furari seme viri in somnis polluti, & trasfundere 10. art. 18. in matrice mulieris, ex quo quide femine potest cocipi proles, cuius pater no est Demon incubus, sed ille ex cuius semine generatur, quod agis in virtute eins, à quo est resolutu. No fia però marauiglia, se (come s'è accenato) su il maledetto Luthero cotal'arte, per secreto diuino giudicio dal Demone generato, per infettar có l'esecrabil suo veleno la chiesa di Dio; e ch'il medefimo fia fuccesso di Merlino gra mago della Brittania, ch' alcuni tégono fosse nato di monaca figliuola d'vn Rè, con laquale vn demone in forma di bellissimo giouine hebbe comercio, e la ingrauidò. Così dicono, che gl'Vnni popoli siano propagati da padri, che nac gimean, p.1. quero di donne meretrici sbandite da Filimeno Rè de' Gotti dal suo lib.3.cap. 3. efercito, che ridorte poi in certe folitudini, furono da questi demoni impregnate. Suida scriue d'Apollonio Tianco, ch'in tal modo fosse

aC.

con-

Di molti, che di donne diuentaron huomini. Se ciò credersi .

## CAPITOLO III.

D'Are douersi stimare tal questro, più fauoloso, ch'historico; e douersi più tosto riporretrà le Metamorfosi poetiche, chetrà le relationi filiche, veraci. E pure non ne mancan successi, & autoreuoli testimonij così antichi, come moderni. Plinio con la sua Lib.7.cap. + penna non mai scarsa di meraviglie, racconta d'yn figliuolo di Caio Afinio, che diuenne maschio di verginella, che nacque; onde su per comando de gli Aruspici, trasportato nel deserto d'vn'Isola. Et in Argo, essere stato veduto vn tal'huomo, nomato Aresconte, che pria d'altro sesso nomanasi Arescula, che se la barba, & anco si maritò. Anzi egli stesso attesta di veduta, mentr'era in Africa, che Lucio Cossicio, nello stesso giorno del suo sposalitio, sitramutò di donna in huomo, che ancor nel tempo, ch'egli scriueua tali cole,

viucua.

Auanti di lui poco vi manca, ch'anco il grand'Hippocrate non. affermi l'istelso; mentre nel fine del libro sesto de' mali epidemici, riferifce; ch'essendo à Fetusa moglie di Piteo, & à Namisia moglie di Gorgippo, trattenute le mestrue purgationi; e perciò soprauenutigli i dolori articulari; spuntò ad ambe la barba, col sassi il corpo loro hiríuto, la voce aípera, à fomiglianza d'huomini; che volendo egli à tal'accidente prouedere, con gli opportuni rimedij, non gli siusci; maconuenne all'vna, e l'altra di là à poco ceder alla vita.: Lo ficiso ne' tempi à noi più vicini, conferma Aleisandro Bene. Li.27. morl. detti essere, mentr'egli si trouaua in Grecia, successo ad vna vedo. particul. c.4. ua, à cui per la cessatione de' mestrui, nacque di repente la barba, con la voce, e lo habito della persona, di feminile in virile, totalmente mutato; sicome fa mentione Aristotele, cheper l'istelsa caufa, foglion alle donne nella regione di Caria, nascer i peli nel mento; Fen.21. ;. ne lo disdicono Auicenna, & Etio ne' scritti loro.

Scriuc Amario Lufrano medico illustre, ch'in Ezgueira castel- Serma.c.51lo di Portugallo, poche miglia distante da Conymbrica, trouossi Cemara cawna vergine nobile, nomata Maria Pacheca, che giunta all'età, in rat. 39cui fogliono alle donne comparire li mestrui, vscigli in vece d'essi il priapo; per cui diuenuta huomo, e cangiato il veltito donnesco invirile, prese il nome d'Emanuello, il qual passato poi nell'India; & alla patria d'indi, con ricchezze, e ripuratione tornato, s'ammo-

gliò; ma non sà l'autore, s'hauesse figliuoli, come sà, che visse sempre senza barba; inditio forse di faccia, che riteneua del feminile. Simile testimonianza sa Ambrosio Pareo medico, e cirugico Francese chiarissimo, d'vn tal Giouanni da Rems, ch'essendo stato femina fin'all'anno diciottesimo dell'età sua, poi sollazzandosi vn giorno con l'ancilla di casa nel letto, comparuegli fuori il membro virile; del che hauutane i suoi parenti notitia, lo secero con autorità della chiesa, chiamar di Giouanna Giouanni; e cambiargli l'vsate vestimenta in. altre da huomo. Così riferisce d'hauer veduto vno chiamato Germano Maria; perche già era stato femina, col nome di Maria, il quale sin al decimo quinto anno, non hauendo in se alcun carrattere di virilità; in vntal giorno, che volfe con impetuofo falto varcar vn. folso, rupperlegli i legami di natura, e sdruccirongli fuori, con vehemente dolore le parti virili ; del che fommamente gemendo, elagnandosi con la madre, credendo che gli fossero scoppiati gl'intestini; fece ella chiamar subito medici, e cirusici, ch'osseruaro, e videro esser quegli tramutato, di femina in huomo, che con licenza.

Lib.6. cap.2. del Vescouo, fu poi sempre tenuto, e trattato per tale. Anco nell' anno 1574, attesta Marcello Donato nella sua medica mirabile hiftoria: che in Spoleto, certa giouine d'anni diciotto, figliuola d'vn cognominato Totaccia, e forella di Gio: Francesco d'Anguillo Norsino, con improuisa Metamorfosi, si vide col spuntar del membro, trasformata in huomo: caso simile all'antico, ricordato da Tito Liuio, nel lib. 24. che nell'istessa città di Spoleto, vna donna pure dinentò huomo. Tanti, & altri successi di tal sorte, che si tacciono, ponno esser ba-

stanti per far diueder ad ogn'vno, che se ben'è singolar, e rarissima;

tuttauia non è à fatto impossibile sa sudetta tramutatione. Benè vero, che della natura di essa, non consentono trà se gli scrittori. Alcuni, come Lodouico Mercato, tengono, che sia vna spe-

mestatione fia infermità

cie d'infermità, che soprauien alle donne, nella parte inserta sopra la commissura della vulua, la qual parte si chiama da Latini, nympha, eda Greci, clytoris, di sostanza neruosa, e spongosa, e di forma simile ad vna ghiandetta; instromento principale del diletto venereo; che tal volta s'augmenta, ò per la retentione de mestrui, ò per altre cause si fattamente, ch'alcuni, come il Platero, &il Tulpio famosi medici, l'han veduta grande, e grossa, quanto vn collo d'anitra; che però hauendo sembianza di membro virile, fi creder sian le femine diuenute huomini, che con acuti stimoli eccitate in tal parte, all'vso del coito, si tingono d'vn' impatiente, e tormentoso rossore. Altripoi son di pensiero, che ne

predetti cafi non fi muti il feffo; ma per arcana virtu d'efficace calore, foprauenga l'yno all'altro; restando la donna nel proprio, conaggiunta del virile; come sono gli hermafroditi, che possedono l'vn, e l'altro festo: mostruosi effetti dell'errante natura, ne quali, fe preuale la parte della donna, fi chiaman donne, fe quella dell'huomo, si chiaman huomini, come li sopradetti. Altri per fine senza hesitatione, stimano realmente, e veramente mutarsi il sesso; così che si perda del tutto l'essere di donna, e s'acquisti quello dell'huomo; dal parer de'quali non mi scosto: rifiutando per hora li primi con l'esperienza, che mostra non esser tal'euento infermità, ma naturalezza; e li secondi, col testimonio de' sudetti scrittori, che se solsero stati li casi da essi portati, del genere d'hermafroditi, non gli hauerebbero tacciuti; come cosa non tanto rara, e mirabile, com'è la Metamorfosi accennata.

Mirabile in vero; ma non repugnante, ò destituta dalla ragion. di natura; perche se conforme la dottrina di Galeno, le parti geni. Lib.2. de tali, che son testicoli, e membro, nascono egualmente nel maschio, sem.cap.5. e nella femina; ne altra v'è differenza, fe non ch'in quello escono sia possibile fuori, & in questa restano dentro; in quello son di perfetta, e suffi- tal tramutaciente grandezza; in questa men perfetti, e minori per l'imbecillità tione. del calore, che non hà potuto fpingerli fuori, nella debita mole, come fà nel malchio; in cui più vigorolo si rittoua; qual'inconueniente ne segue, che nel progresso dell'età accresciuto nella donna, per qualchocaufa, effo calore, e così anco li genitali fudetti, non possino in va certo tempo spuntar fuori, e cagionar mutatione del sesso, per auanti quasi occultato? E' nota l'intentione, ch'hà la natura di 24 confeguir sempre il meglio, e'l più perfetto: la donna di mente. d'Aristotele, e quasi vn maschio offeso : vuol questo la natura. compito, pur che non sia impedita : se in alcun tempo, à lei ponno effer rimoffi gl'impedimenti; perche non farà pronta à pro-gener, animmouerlo? non comparono fubito nato, li denti nell'huomo; esco-cap.3. no à suoi tempi, anz'in tempi tal'hor fuori d'aspettatione; dico nel trigesimo, nel quadragesimo, & anco nel settuagesimo anno, del che non mancano esempij nell'historie de' medici : che vieta dunque, ch'anco tale in certi tempi non fia la comparsa de' genitali, già nel corpo muliebre, come s'è detto, formati, e folamente ritenuti, & ascosi? Non può forse la donna hauer vna proprietà, così fingolare di complessione, e così vicina alla natura dell'huomo, ch'ageuolmente degeneri in esso ? oculata pare tal'hora la proua, di donne tali dotate dell'eccellenza 11fchile.

Donne fa. Furonui già le donne Spartane, di granvalure, e Regià appo : i Siri la fua Zenobia, ch'armata ardina combatter con i Leoni di cui canmose . ta il Pontano.

Lib. de stell.

Se fe armat, & andet. Sola pedes, fe fe mifto obiett are leani. Infigniá, arca, & duplici Zenobia tela.

Q. Curt. 1.5. Fù apprello gli Affirij la fua Semiramide, gean guerriera , e celebro per la flupenda fabrica delle mura di Babilonia. Furonni le Amazo zoni habitatrici di Scithia , appo : il fiume Tanai , di tanto spirito, che da fe formarono vna República di dóne; che sprezzate le conocchie, e gli aghi, con l'arco, e le faette, fi fecero padrone de paefi, e de popoli. Vi fon state anco in altri tempi altre simili: ma per breunà; Gual.p.1.1.7. fupplifca la vissuta nell'anno 1640, che di natione Tedesca, & alle-

Donna Te ce/ca dine; de canalli.

uata trà le donne, che per vso di quella natione sogliono seguitar gli " capitano eferciti, diuenne à tale; che finrafi hunmo, e maritatali per meglio celar il festo, in altra donna; si fe soldato à piedi nella guerra di Mantoa, e poi à cauallo, & in fine, riuscì capitano d'vna truppa di caualli, facendofi chiamare Guielmo Sufucinel. In tal mentita fembianza . valorosa in ogn'occasione col senno, con le maniere del trattare, e con la spada più volte anco in duello, co soldati fatta vincitrice; acquistò riputatione, e facoltà di più di dicei mille scudi; fin che nell'asfedio di Turino, tropatafi col Reggimento del Marchefe Villa, in. certa zuffa contro Francesi, rento morta ; e nello spoglio poi d'essa fatto, riconosciuta per donna, con supore d'ogn'vno. Horache hauerebbe mancato à costei, per esser totalmente huomo, se non hauer. di fuori appefi li genitali? Ma fi come la natura, con estrauagante. forza, la creò vicina in ogn'altra circonstanza al festo dell'huomo; così potena etiandio, con l'aftessa farle dono di quelli; perch'era staro maggiore storzo, e fatica di lei, conferirgli le fudette tutte fingolarità di corpo, e d'animo virile; che non farebbe stato, il perfertionargli il viril membro folo. Manon può la mente nostra, di rali suoi arcani configli, comprenderla cagione. Baffici intendere, che non gli era impoffibile, se ben era straordinatio, il fatlo.

ne d'huomo i 1 don 14.

Dico bene, che la cofa non andate bbe così del tramutar l'huomo in femina; perche non vi concorre motivo di ragione, ch'egualmente lo possa persuadere; e perciò non sen'hà sin'hora esempio alcuno: registrato sù le carte de' dotti. V'è solo del vate Tirefia, che proua. to l'vno, e l'altro sesso, elesse in fine di restar donna: e v'è di Netone. che recise le parti virili al fanciullo Sporo, come dice Suetonio, & ornatolo di tutte l'infegne feminili, se l'accoppiò per moglie; com' egli stesso anco trassiguratosi in donna, s'ammogliò con il liberto Do-

riphoro.

riphoro. Ma il primo è fauola: l'altro effetto di pazza bestialità. Se Robert. Ga. alcuno forfe addurrà il notabil' euento, riferito ne gl'annali di Fran-gnino. lib. 10. cia, ch'al tempo del Rè Ludonico vndecimo, certo Monaco nel fuo monasterio s'ingravidò; e fù con gran premura custodito sin che parrori ; onde può dirfi , che chi era huomo diuentalse femina ; riloondiamo, ch'in quello non fegui mutatione alcuna; perch'era hermafrodito in cui fe ben vierano euidenti caratteri d'huomo; in fatti po rò predominava il festo donnesco, pe'l quale su habile alla concere di sone; percioche quattro son le soni di tali mostruosi parti. Il primo sorti. è l'hermafrodito mafchio, che fà l'operationi del fello malchile com. Muic. fin so pire; fe ben hà nel fuo luogo certa forma di vulua, (inutile però alla, 3ara 643) generatione) che rappresenta il feminile. Il secondo è l'hermafrodito femina, ch'hà la vulua ben disposta, com'han tutte l'altre, per l'uso della prole; ma al di sopra d'essa hà certa portione carnosa, e ne uola, in forma di priapo; inetto però all'vio del coito. Terzo è di quelti, ch'hanno l'vno, e l'altro membro vigorofo, e ben compoto; e tale, che d'effo ponno alternatamente feruirfi. (fe ben di parer d'Aristotele, vn solo può solamente esser prolifico, altro inhabile.) I eleggi però con pena capitale gliel prohibifcono, col conceder l'yfo d'vn folo à lor elettione. Quarto è di quelli, ch'han le parti dell'vno e'l'altro fesso imperfette, ne basteuoli all'opre del maschio, ò della. femina. Pù quel Monaco della terza specie. Delle prime due, ne nafcon tal volta, per decader poco dal festo principale. Della quartermefrota, rarissime, per esser più mostruosa, e miserabile dell'altro; il no homenin, e perciò dalla natura stessa, cred'io compatite; troppo el-

L'b. 15 . 4.

- ta Realdo Colombo, che hauendo la parte virile, così picciola, c'as fi. o : pra . ... che non poteua con.

fendo l'infelicità loro, di patir gl'impulsi di concu-. out. ob: pifcenza, ne la poter essercitare; com'era di - organist quella hermafrodita cingara, che raccon-

. S. 1 a Back donne fufficicientemente

congiungersi; e la vulua così angusta, che non poseua il membro d'alcun'huomo riceuere; con affettuofe instanze non cessaua di pregarlo, che per solfieuo di tanta calamità, ò gli recidesse l'vna, ò gli dilatasse l'altra. Ma egli per tema d'yceiderla, con parole l'an-dò nurrendo di fperanza, es'aftenne da faui.

Di warij modi dell' indouinare .

# CAPITOLO IV. Vello che da Latini vien detto Vaticinio, diuinatione, e pro-

nolítico, da nofiri volgari vien detto, Indouinare, ch'altro non è, che peruenire alla notiti delle cose occulte, ò situte, per vn tal natiuo instinto da tutti bramata; e perciò con molti mezzi in ogni secolo da gl'huomini ricercata. Quindi è, che li Demonii seuvronsi di dital'esa, per allettar gli antichi à farsi adorare per Dei, riuclan Dimoni per do loro nelle statue secreti, e predicendo particolari autenticatità esfi adderate volta da gl'euenti. Ma prostrate quelle poscia, & ammutolite per la venuta del vero Gioue, restò il mondo sgannato, & instrutto de' leciti, e sicuri mezzi d'intendere la verità del tutto, col conseguirla da lui, che n'e l'arbitro, e'ilonte. Non esseno distintanta que rici rispiriti, già mai cessa di semplici, ò à cattiui diuerse maniere per sodissarla; col parlar anco à loro sensibilmente, e proponer loto partiti, artificii, & inuentioni, per le quali restassero persuasi, di poter conseguir l'intento d'indouinare.

Ma per accreditar queste fallaci proposte, e palliare la bugia con la vetirà, consondendo essi questa con quella, e mischiando il biono col cartino, e'llecito con l'illecito; non sarà ne spiacente, ne inutile, l'accennarne la distintione, e spianarne la distintica, accioche ò non si perda vanamente il tempo nel cercar l'impossibile, ò indiretta;

mente si camini ad ottenner il possibile.

Per due firade adunque principali, alcuno può effer indouino.

Due firade Vna è fopranaturale, l'altra naturale. La prima, ouero è diuina, propro indujo: pria de profeti, che per celefle infpiratione informati delle cofe fumari.

financia de profeti, che per celefle infpiratione informati delle cofe fumari.

financia de l'altra della come de la presenta della come privilegiate persone, ch'hebbero se ben gentili il dono daDio di profetizare, come le fibille: e daltre christiane, e fame, come
l'Abbate Gioachino, la Beata Brigida, e Santa Caterina da Siena,
ch'hebbero molte riuelationi da Dio delle cose venture. Oueroè
demonica, che vien per patro espressamente col Demone fabilito
viata, che si chiama, Negromantia, ò per patro tacito, cioè non stabilito, ma dependente, & originato da quello, e poi da altri, con cette
superstitos ferormule osservato, delle quali partermo di fotto.

La seconda si prattica con mezzi solamente naturali, come sa la medicina, che da gl'accidenti del corpo insermo, và pronosticando

la riuscita prospera a d'smistra del male : el'agricoltura, che du certe Arti; chy . qualità delle stagioni, và predicendo la sterilità, ò secondità de ricol-dominano zi : e la Fisonomia, che dasegni del volto, & altri del corpo, và giudi-turalmen . .. cando l'inclinationi dell'huomo : el'Astrologia, che dall'osseruationi delle stelle, và prenonciando gl'anuenimenti della vita : e la nautica , che da particolari esperimenti de' venti del mare, và additando li futuri turbini, e tempeste di esso. E così dicasi d'altre scienze, & arri, che con gl'indrizzi loro vanno presentendo li successi venturi. Alle quali fi pon anco per certa concomitanza ridurre, la prudenza morale, e politica : quella, che con gl'habiti suoi, acquista la facoltà di preneder il male, & il bene; onde Sapiens verus vates. Questa, che con l'vso delle facende publiche, preconosce gl'imminenti pericoli, e della pace, e della guerra. Per tanto d'ogn'vna di queste deuesi far succinto, ma facil'essame.

Quanto al modo d'indouinare col spirito di prosetia, per esser questo gratuito della pietosa mano di Dio, e riseruato solamente à quelli, che è con meriti loro di rendono degni d'ottennerlo, ò per impenetrabil giudicii lor viene conferito; non dobbiamo saperne d'auuantaggio, bastando l'ammirarne gli effetti, e venerarne humilmente il datore, Gl'antichi volcuano, che i profeti loro, che chiamanano Vati, suelassero le cose future per forza del furor diuino, del quale fossero ripiena, per l'astratione, ch'induceua questo nell'anima dall'vso de i fenfi , la quale perciò di parer anco d'Aristotele, e di Platone Franc. Val. ziesce in tale stato divinatrice; com'è anco ne' moribondi, e ne' me- les. de sacra lancolici. Ma con ragion Cicerone le ne sà besse; perche stimassero, Philos. 30. ch'yn furioso,ò impazzito vedesse più,che non fà,mentr'è sano: e che chi hà perfo l'integrità de' sensi humani, fosse più habile ad acquistar li diuini; non fia però di tal'error marauiglia, perche come gentili non comprendeuano, che le semb'anze di furore in tali suoi indonini,non erano che perturbationi nella fintafia loro, indotte dall'astutia de rei spiriti per ingannarli; com'è costume lor proprio in tutte le attioni, oue procurano d'imbeuuer gli huomini di varie superstitioni; trà quali pessima è la sudetta della Negromantia, col cui valore, via. dall'altre opre mirabili, che professano potersi fare, pretendono popuò può tersi la suprema di preueder il venturo. Ma s'è vero, com'è verissimo futuro. di parer di tutte le schole Cattoliche, ch'il Demone non può hauer S. Agoft. lib. certa scienza di esfo; non può neancocon certezza communicarlo de disin. dead altri. E' notissimo nell'historie, che quand'era interrogato ne s. Tom. in. gl'idoli di cofe auuenire, rispondeua per il più con amfibologie, e matt.qq. 16. parole di doppio senso, pertema d'errare; com'all'hora, cherispo q. de damen.

Cic. loc, eir. Arift. 3. Rb. cap.s.

Crafus Halym penetrans mayham pernertes opam vim . "!

Credette egli di saccometter le ricchezze de'nemici, e disperse le fue. Anco nella risposta, che diede l'oracol' à Pirrho, si scopre la stessa ambiguità.

Aio se Æcida Romanos vincere poffe.

Perche si poteua interpretar, che tanto Pirrho vincesse i Romani,

quanto, che questi vincessero lui. Molt'altre simili oscurità, e doppiezze di parlare, si leggono dalla Risposte del Demone ne bocca di lui featurite, ch'atteftano il confulo, e debol fuo talento nel et laoli erano fodisfare all'interrogationi fattegli de' contingenti futuri; onde fi può raccogliere, quanco finn deluforie le promefle, ch'egli fà in tal propo-

bigue . fito à luoi leguaci, e questi per consequenza ad altri.

Non è però; che per l'eccellenza in lui rimafa de' doni angelici, non possa con sottilissima solertia congietturando, preueder alcune cofe nel modo, che gli huomini d'acuto ingegno, han per coftume di fare nelle professioni loro; anzi tanto più perfettamente di esti, quanto, ch'è senza comparatione più erudito, e più intelligente in tutte le scienze, & arti all humana capacità soggiacenti; e per tal causa, hà eglital'hor farto alcune predittioni veraci, per le quali s'hà poscia che possacer- reso appresso li creduli venerabile. Può egli per esempio, predire tamente pre- certamente l'eccliffi, li moti de' pianeti, e le congiuniioni loro, & al-

dire .

tre fimili, come dependenti da cause necessarie; si come li tuoni, pioggie, tempelte, & altre che dipendon da caufe non necessarie, e the pon effer impedite, fon folo da effo probabilmente predette: ciò che fa anco l'Astrologo. Può eriandio prevedere le calamità di guerre, di pesti, d'infermità, delle quali, Dio permenente, sia egli l'autore, & infligatore; nel modo à punto, ch'altroue noi mostrato habbiamo Dium. De poter egli fare. Può in oltre per l'altissima cognitione, ch'hà delle mon. cap 5. vose naturali, e particolarmente de temperamenti de gli huomini, Scoprire à qual virtà, ò vitio siano inclinati; e perciò predir molte.

dell'attioni loro, specificando, ch'altro morirà per il carnefice, altro vecifo da' nemici, altro da congiurati tradito, mentre d'essi và osferwando li fecreti, e l'infidie . Può istessamente col suggerir fantasmi all' imagination dell'huomo, così efficacemente turbarla, che non li caglia d'altro, che di pensar in essi; onde paia poi, ch'esso Demone indouini gl'interni penseri di quello, li quali per vera ragione non son ad altri notl, ch'al folo Dio. Può anco da fegni del volto, e d'alcun moto del corpo, benche minutifsimo, affai meglio di qual fifia Fifio-

gnomo del mondo, comprender li medefimi penfieri, e da ciò regofare le sue predittioni. Può egli di più le cose satte in Iontanissimi paefi, portar à noi con l'indicibil fua celerità, e riferirle, così che paia

di proposticarle molto tempo auanti, che siano fatte, come successe in Padoa di quel facerdote Cornelio, che (racconta Gellio) nell'istelfo giorno della battaglia civile, che si faceua nella Tesfaglia trà Cosare, e Pompeo, publicò non solo la vittoria di Cesare, ma le forme del combatter, le morti, gl'infulti, le ritirate, le rimeffe dell'vn, e l'altro elercito, come s'egli folse stato presente à vederle, e quali s'intele poi esser pontualmente seguite; che non potendosi da quello esser per la troppo distanza de' paesi sapute, certo non puorero in quel momento da lui, che per suggestione del solo Demone esser comprese. In somma può egli quelte, & altre fimili cose indouinare in alcuno de' modi predetti; ma fuori d'essi altra facoltà non possiede, che lo faccia certo presagitor de côtingenti sururi, ne meno d'altri effetti, che dipendono dalla pura libertà dell'humano arbitrio, com'è ciò, ch'alcuno fia per D. Anselm. fare, o pelare di giorno in giorno, ne meno anco delle mutationi de' decasu diab. regni,e de'do mini, per elser licuori de precipi in mano di Dio, che lo, cap.21. lo à piacer suo li riuolge sossopra; ne meno finalmente può penetrar non posta il alcuno de' diuini milterij, com'effetti dell'assoluta volotà dello stesso Demone in-Dio, come fu la mirabil sua incarnatione, ch'essendo al Demone in-doumare. cognita, venne alla proua di tentar il Saluatore, che mutalse le pietre in pani, non potendosi persuadere, che Dio sosse nel mondo in forma d'huomo. Dunque fabricando quest'infedel maestro su gl'incerti, ond'in tante guile, per la maluagità sua può mentire, si vede quanto vano, essofo, e detestabile sia lo studio di coloro, che per patto espres-

Magantelaleggierezza di quegli altri, che con forme di patto tacito, fanno lo stesso tentatiuo. Di questi ne surono sempre piene le carte, per non dir l'universo. Ne toccheremo solamente poche, per

scoprime la spersitione.

fo con lui cercano diriufcir indonini.

Vsarono già, ne sin'hora mancano alcuni, che col mezzo dell'acqua credono poter venir in cognitione delle cose venture, e chiamano tal'arte Hydromantia, la quale scriue Clemente Allessandrino Lib.1. strom. essere stata familiare alle donne Tedesche, coll'osseruar il suono, i girì, & i gurgiti dell'acqua de' fiumi; com' anco in Fessa città dell' Africa, riferifce Giouan Leoni, trouarsi vna tal schiatta d'indouini, Lib.3. che mettendo dell'acqua in vn catino vetriato, e vna goccia d'oglio, entro quell'acqua, diuenta lucida, e trasparente, come vno specchio, nel quale sembra lor poi di vedere cose mirande. Anco qui presso noi hò vdito tal volta feminuccie, ch'insegnano alle vergini nubili, sussurando certe parole, guardar in inghistare piene d'acqua la notte, con vna lucerna, per veder le sembianze del marito, ch'è per toccargli, & affermano molte fiate di vederlo : com'altri viando la ftesa.

fuper-

fuperficione, veggono, e Icoprono nell'iftella acqua la perfona di chi gli hà fatto alcun futto, feruendofi benefpelso per tal'effetto facrile

gamente, dell'acqua benedetta la vigilia dell'Epifania.

Oltre l'vio di tal'elemento, alcuni col guardarne gli specchi l credono poter discernere l'imagini delle cose occulte, ò future, come scriue Spartiano, di Giuliano Imperatore, che d'ordine de' suoi Maghi, faceua da vn fanciullo mirar in vno specchio, oue vide la venuta di Seuero, e la partenza d'esso Giuliano. Trouansi altri, che ne cristalli legati in anelli, pretendono risieda tal virtu, che postano in essi scorger le cose bramate, e col portarli ancoin dito,nel giuocar à carre, fiano per reffar sempre vincitori; ma vn tal Prencipe moderno, che non è lecito nominare, prouò la vanità di essì, mentre compratone vno per vinti scudi, trouò ch'anzi gli seruì nel giuoco, d'essere più volte perdente. Anco nell'unghie veggono alcuni le figure di ciò che cercano, col metter in opra per il più li fanciulli, che facciano tal fatione: nel che dicono darfene alcun efempio, ne gli eferciti Spagnoli, che militano nella Fiandra. E chi non sà il costume d'indonipar col criuello, onde nacoue l'adagio (cribro dininare?) le mogli de pastori nelle nostre montagne, odo ch'eran già solite farlo; ma effer ceffate, per il timor del Tribunale dell'Inquilitione.

\$ 15.6.18.

L'3.36.6.19. Plinio fà mentione dell'Axinomantia, nella quale i maghi han per Axinoman. vío di ripor la pietra agata sopra vna secure infocata, quando vogliono faper alcun fuccesso venturo ; percioche se deue seguir, essa pietra resta illesa, caso che nò, s'abbruggia. L'istessa, dice sar scoprire, se la donna è vergine, col profumo: altri aggiungono, fe alla vergine di-Part. vlt, de giuna vien beuuta; perche subtto gli promoue l'orina, e se non è ver-Pain.cap.22. gine il vomito, come feriue Guielmo Patigino viarfi nell'Inghilterra:

e lo stesso effetto dicon altri far l'ambra odorata, di volor di cenere. Con queste hà somiglianza la bizzaria di quelli, che per far sogni, che gli diano saggio del futuro, portano addosso la pietra amethisto. Altre moltifsime fono le forti delle superstitioni, ch'in ognitem-

po, & in ogni paese, le misere genti han vsato, per oggeto della loro curiofità: ma bastine per l'intento mio il rocco delle sudette: com'anconon voglio diffondermi nelle tante maniere d'osferuationi, che fa-Modi ami. ccuano gl'antichi ne' loro facrificij, per fapere quel che bramauano,

m.nare.

chi jer indo- effendo a noi così note, come degnamente reprobate. Mirauano nel fuoco, fe era chiaro, od'oscuro : se vnito, ò sparso: se piano, ò pirami. dale: se giraua alla destra, ò alla sinistra. Speculauano gli animali; ò viui auanti li ponessero su gl'altari, ò morti nelle lor interiora; qual moto, qual forma, qual colore ferbaffero : del che fe ne ride Luciano nel libretto de i facrificij. Ne folamente dentro gli animali, ma etian-

dio dentro li cadaucti de gli huomini rifguardauano, coli iftudiar le fibre, è viscere loro, del qual modo si seruì Heliogabalo, e Giuliano Apostata, che particolarmente faceua toglier il ventre delle donne gravide, per fargli lo stesso studio. Se accendeuano il fuoco di lauro, che strepitasse, l'haueuano per buon segno, le ardeua senza far strepi-

to, l'haueuano per sinistro.

. Ma in alcun altra pianta, non teneuano maggior fidanza, per indoninare, che nella myrica, la quale Dioscoride nomina ramarisco; con fa indoninaciofiache erano impressi, che Apollo gl'hauesse partecipata cotal vir- re. tù; e perciò l'oracol di lui tanto famo so nell'Isola di Lesbo, teneua in mano questa pianta, la qual'era simbolo de' suoi vaticini; onde su an. Cel. Rhodie. mano quetta pianta,ta quat eta inhoose de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio del companio le membrane, ò tuniche, ò velami, ne' quali stanno inuolti gl'infanti nell'ytero materno; percioche esfendo quelle di numero ternario. Vna detta Corion, e da Latini fecunda: l'altra allantoide: la terza angina fottilliffima, ch'immediatamente lo circonda tutto; se accadepa che l'infante, incambio d'vscire di quest'vstime suelato (com'è il naturale costume,) n'vscisse coperto, e vestito, ne faceuano l'alleua- Camiscie, à trici di lui varij pronostici, fondati ne' colori di quelle: ò nero, ch'indi- membrane. ciaua suenture ; ò rosso, che denotaua prosperità del parto; il che ve- de girusani. diamo effer anco di prefente offeruato da qualcheduno, che procura nare. d'hauer di queste membrane, che chiamano camiscie, e le conserua col portarle addosso per agurio di buone venture ( cosa però detestabile, e superstitiosa;) com'anco faceuano gli auuocati antichi, che da tal portatura, credeuano di riceuer grand'influenza di vittoria alle cause loro. Vaneggiauano di più gli antichi tratti dall'istessa prid, nella brama diconfeguir la certezza del venturo, nell'offeruar tutte le viad Amocole, che di repente, & inaspettate auueniuano, e con modi estra-nio Diadiuagăti, quali chiamauano augurij, e portenti, ò prodigij; com'era- Augurij de no tuoni, e fulmini, da loro offeruati, se più dal Settentrione, che dal gli antichi. Meriggio cadessero; e se di giorno, ò di notte ; e se in tempo sereno, ò torbido, e cofe simili: così era del garrire, e volar de gli vccelli, ò à destra, ò à finistra, ò di mattina, ò di sera, ò soli ò accopagnati, ò esser più d'vna specie, che dell'altra, com'aquila, auuoltore, sparuiere, notrola, coruo, e fimili, da' quali, altri particolari faceuano felice, ò infelice presagio de negotij loro. Anco dal fremer de' caualli, dall'yr-Jar de' cani, e de' lupi, dal fibillar de ferpenti, dall'incontrar quelli, & altri animali, e dal nascerne de' mostruosi, e da ogn'altro strauagante effetto di natura, prendeuano varij augurij, e faceuano diuerfi pronoflici, com'essartamente al suo solito riferisce Alessandro d'Alessandro nel lib.5. de suoi Geniali al capo 30.

Prodien apprefo Chri-Biani per in-

Noi Christiani guidati da migliore spirito, riceuiamo ogn'improuifo,e strano accidente, come effetto della propidenza diuina, che con tali mezzi, vuol annunciarne i decreti de suoi arcani giudicii. Così

douinare . Lib.II.

auuenne à Fiorentini, a' quali fu prenoncio della mutatione della lor Republica vn fulgure (tali son le parole del Guicciardino) caduto in sù la porta, che da Fiorenza và à Prato, che leuò d'vn'antico scudo di marmo i gigli d'oro insegna del Rè di Francia: & vn'altro caduto in. sù la sommità del palagio. & entrato nella camera del Confaloniere. non haueua percosso altro, ch'vn bussolo grande d'argento, nel quale firaccoglicuano i partiti del fommo magistrato. Similmente la venuta de' Francesi, per infestar l'Italia, sotto Carlo ottauo Rè loro, fu

lib. 1.

annonciata da diuerfi prodigij, che furno in Puglia tre foli comparfi nel mezzo del Cielo, ma nubilofo all'intorno, e con horribili fulguri, e tuoni. E nel territorio d'Arrezo, vn'essercito d'infiniti huomini armati, che fur veduti passare per l'aria, sopra grossissimi caualli, e con terribile strepito di suoni di trombe, e di tamburi. E l'hauer sudato in molti luoghi d'Italia manifestamente, l'imagini, e le statue sacre. El'esser nati per tutto, molti mostri d'huomini, ed'altri animali. Erano questi messaggi mandati dal Cielo, dell'imminenti calamità à questa Provincia, le quali poco doppo seguirno. Anco in altri intereffi de' priuati s'offeruano prenoncij, tanto del bene, quanto del male venturo. Rifentesi tal volta l'animo (senza saper esprimerne la causa) di re-

Prefen i-

varies.

menti parti. colaridel fu-

pentina afflittione, che fà star l'huomo inquieto la notte, e melanconico il giorno ; la doue foleua starsene lieto, e tranquillo. Non scorrono troppo giorni, che gli succede alcuna suentura, doppo la quale, confesta egli stesso, che la presentina. Se sia questa vn'arcana virtà dell'anima, che come diuina, tal volta riesce diuinatrice, non lo delib. 14 de rer. termino hora, per hauerlo altroue fatto nel mio Museo Fisico. Dico bene, che son tocchi in essa della celeste mano, perche firmolga con li dounti atti di pietà, à ricercarne da essa il rimedio. Non è dissimile l'incontro, ch'altri tal'hor fà in alcun'impensato accidente; comé nell'vscir di casa, cadere sù'l limitar della porta: nel cominciar d'alcun viaggio, cader fotto il cauallo: nel principio della menfa fpandersi il vino, & il sale, & altre cose sì fatte, che da gl'antichi erano sti-Valer. Mafs. mate prodigij, & augurij delle future. Tiberio Graccho vícendo di cafa, inciampò grauemente nella foglia della porta, & in quel giorno. restò vcciso. A' Crasso auuenne l'istesso nel giorno, ch'era per com-

1 1.cap.4.

battere contro Parthi, da' quali fu sconfitto, e morto. Perciò Tibullo fece in fe medefimo, riflesso à gl'inciampi, che gli auuennero nel cominciar de' viaggi.

O' quoties ingressus iter, mibi tristia dixt, Offensum in porta, signa dedisse pedem.

Lib. I. Eleg.

Nissuno deue attender à tali contingenze, se non in quanto da esse prende motiuo di star più auuertito, e cauto nel gouerno, e riforma. di se stesso, della quale sià in tal modo auisato dal Cielo; non già perche debba feruir per augurio di certa fuentura, com'era da' gentili offeruato. Odafi fopra ciò il Cardinal Gaetano, Potest home absa, omni prafagio cauere pradenter ab imminentibus, dubitando, ne prafens occurfus fit figuum futurien communi verinfg, canfa calefti, veletiam diuina prouidentia; ve fi quiscadens corporaliter, timeat aliquem in fatu. vel honore, &c. Propterea samen non desistat ab operibus prudenter agendis , fed caucius vigiles , &c. Sin'à questo fegno , stimo effer lecito l'offeruar gli incontri sudetti, e non più, per cuitar maniscsta superstitione.

Oltre queste maniere d'indouinare, v'erano appresso gli antichi le Dille sori. forti, praticate da loro in varie forme, imitate di poi anco da nostri, ne' passati secoli. Et erano, ò bollette, ò picciole balle, ò dadi, ò cose fimili, segnate con numeri, ò figure, con qualche significato di buona, ò rea fortuna; le quali gettate in alto, ò poste in vrna, d'onde soffero cauate, feruinano poi per far pronostici de' casi loro. Augusto, e Tiberio per testimonio di Suetonio v'erano inclinati; e gli Hebrei gettaronle forti, per chi doueua hauer le vesti di Christo Signor noftro. In altri tempi, s'è posto in vso di far figure con punti, ò in terra, ò in carta; e da queste con nomi corrispondenti a' pianeti, cauar la forte per giuditio del futuro: la qual'arte chiamano Geomantia. Ma Geomania. tanta è la friuolezza di lei, che lo stesso Cornelio Agrippa, proteruo feguace d'ogni superstitione, totalmente la disprezza, com'insussiftente, fallace, e chimerica; col maranigliarfi di chi pazzamente diffipa il tempo in essa. Più auttorizata fu la maniera di far presagi, coll'aprir alcun libro di famoso poeta, e dal primo verso, che s'offeriua, cauar il presagio attinente alla sua curiosità. Ma benche di mol- coll' aprir liti si faccia mentione nell'historie (come di Socrate, di Claudio, di bri-Gordiano il gionine, & altri Imperatori, che con questo esperimento preuiddero le fortune, ò gl'infortunij loro;) ruttauia per non vi concorrer altro, che pura casualità, non v'è da fargli sopra fondamento legitimo; fe non in quanto fossero viate le folennità, che nell'elegger trà gli Apostoli il successor di Giuda reprobo, vsarono essi Apostoli, Cap.i. allo (come scriue S. Luca;) poiche inuocando humilmente la dinina assistenza, accioche di Giosefo, e Marthia, che haucuano posti alla sorte, riuscisse il più degno, auuenne, che Sors cecidit super Matthiams, della qual forte, come di particolar decreto diuino, resto ogn'uno

d'effi

LAP.13.

d'essi ben pago. Così S. Francesco pieno d'infocato desio di sapere in qual virtù si doueua maggiormente esercitare, per incontrar il beoch a neplacito di S. D. Macstà, sentì da interno spirito mouersi il core, ad S. Francesco aprir il libro dell'Euangelo, e seguitar quel punto, che se gli sosse offerto in effo. Et hauendo egli, col permetter feruentissime preci fatto l'apertura di quello tre volte, & in ogn'vna incontrata la passione di Christo, s'auuide, ch'à questa era additato d'applicarsi, come con inesplicabil altissima pietà, essequì sin che visse. Ma non eran queste attioni di lui , ò de gl'Apostoli esperienze, per saper il futuro ; ma per hauer il diuino configlio del presente, perche di quello si riserua Dio, senza esser tentato con sorti, di conceder il dono à qualunque gli piace; ò con riuelationi; ò con fogni; ò con altre interne inspirationi, per maggior sua gloria, come s'è detto. Potriali qui ramentare la scienza, che si vantano di posseder gl'He-

Cabala cir che fia. Perrer.lib.1. de mag.c.8.

brei, per saper cole ostrusissime, e profondissime, in modo da tutte l'altre scienze differente, che chiamano Cabala, la quale non per via d'argomenti, e d'humane ragioni; ma di numeri, simboli, figure, lettere, lince, ponti, accenti, spiriti, e se v'è altro di più minuto nella lingua Hebrea, vogliono, che significhi grandissimi arcani del presente, o del futuro; ne esser questa scienza, communicata à loro con iscritti; ma per traditione da Mosè, che l'apprese da Dio nel monte Sinai, à fuccessori loro; e d'uno nell'altro, sin' al presente giorno propagata. Cabala fer. - Ma è già dall' Vniuersità de' dotti tal scienza tenuta per menzogna, è perciò derifa, impraticata, e negletta; ne fi trahe maggior argomento per confutarla, che dall'esperienza del vedere,nissuno mai essersi con quella auanzato in vtile, ò in honore; ne li stessi Filosofi Hebrei /de\*

futa. ٠.

> quali hà pur alcuno cruditamente scritto in diuerse dottrine,) essersi mai di quella seruiti per illuminarle; ma ben sì de' Fisici, & ordinarij discorsi, anco à gli altri dotti familiari; di modo che deue restar in quel concetto, ch'à punto è presso al volgo, che le cofe chimeriche, e vane chiama

col nome di Cabale.

Tutte queste, & altre forme d'indouinare, parte arbitrarie, parte sopranaturali fur già, e son hora vsate da gli huomini: vengasi alle ragioneuoli, enatu-

rali.

## Dell'indouinare con la Chiromantia.

#### CAPITOLO V.

On essend'altro la Chiromantia, che scienza, ò arte di far diuerfi giudicij, dal mirar la palma della mano; & in questa effendo linee, spacij, & eminenze; se le considera, come segni naturali. vien ad esser parte della Fisonomia; se come dirette, e corrispondenti alli pianeti, vien à partecipare dell'Astrologia; onde li prognostici, che ella fà, son della conditione de gli Astrologici: e così l'istesso concetto deue farsi de gli vni, e de gli altri. Della natural Chiromantia, habbiamo in parte trattato, done di parer d'Aristotele habbiamo mostrato, qual forza habbia nel significar la lunghezza, ò breuità della vita dell'huomo, per le ragioni da esso portate nel Problema ..... Dell'altra Astrologica ne trattano molti, col diuider la mano in varij colli, ò monti, (che così chiamano l'eminenze della palma di essa,) ad ogn'vno de' quali attribuiscono vn pianeta, e così dicono il monte di Gioue quello, ch'è fotto il dito indice, il monte di Venere, quello ch'è fotto il dito pollice, il monte di Marte quello, ch'è fotto il dito annulare; e così discorrono de gli altri; com'anco de gli spacij, e delle linee sparse per l'istessa mano, alle quali affegnano certe stelle, ch'essendo stimate dal volgo far alcuni particolar' effetti, stiman anco comprendersi questi dal risguardar li stessi fpacii, o lince. Per la qual cagione vien creduto, che Giob motivaf- 17.2.5. fe nella scrittura santa, che Dio hà impresso nelle mani d'ogn'yno li caratteri,per poter preuedere le cose loro,con queste paro!e. Qui in manu omnium hominum fignat, ve nerint omnes opera fua. Onde non è marauiglia, se poi sempre tanti eruditi ingegni, han coltiuato ml'arte con iscritti, & essercitata con applauso d'anuerate predittioni: come Giouanni Tailnero, Antonio Cermisono, Michiel Sauonarola, Scrittori del-Andrea Tricassio, Michiel Scoto, & altri molti. Trà i quali riuscirno al tempo loro d'inudito stupore, Antiocho Tiberto da Cesena, e Bortolameo Cocle da Bologna, l'vno maestro, e l'altro discepolo. Il primo che fu de' principali restauratori di tal'arre, predisse à Guido Bagni famolo capitano, che scorreua pericolo d'esser veciso da suo caro, & intimo amico, per fospetto d'esser tradito da lui. E predisse anco à Pandolfo Malatesta Signor di Rimini, che sarebbe priuato del dominio, e morirebbe pouero in bando.

Gionio ne et Elegs ..

Prognostici, che furon poi nell'vno, e nell'altro comprobati dall' euento. Anzi di se stesso preuide, che doueua morir per mano di carnefice, se ben s'ingannò dell'hora farale; poiche essedo posto prigione

promoftice.

AmiochoTi da esso Malatesta per cagion del desto sinistro prognostico, & hauédo loro, e fue incontrato commodo di fuggirfene, col mezzo d'vna figliuola del cuftode, che gli somministrò la scala per discenderda' muri, sù per sua fuentura fentito, e veduto da custodi, da' quali preso di nouo, & in più firetta prigione riposto, su d'indi à poco co l'istessa giouine de capitato. Del Cocle poi suo discepolo, si raccontano singolarità così fublimi

dell'indouinare, sopra la palma della mano, ch'à posteri sempre ne reflera l'ammiratione:percioche mentre ville, ogn'uno dalla fua bocca; quafiche da infallibit oracolo, prendeua le risposte de futuri suoi casi, Nella Elec. che per la maggior parte fortiuano l'effetto. È lo stesso Paolo Giouio confessa, d'estere stato sforzato à dargli fede, (se ben per l'età sua non così facilmente credulo di tal mestiere.) per quello ch'intese da Luca Gaurico, huomo di maturo giudicio, ch'effendo anifato dal Cocle, à guardarli dall'occasioni d'effer criminalmente tormentato, v'inciampò miseramente per causa del prognostico, che sece à Giouanni Bentiuoglio dell'effiglio, e della caduta dalla Signoria di Bologna, dal quale perciò fu con cinque scosse di tortura, fatto malamente tratta-Segnalate re. Ma l'istello Cocle nella fua stessa persona, non puote fuggir la for-

tredittioni co

la chroman, za dell'incuitabili que predictioni, mentre feriue il fudetto historico; ch'estend'egli violentato da Hermete figliuolo del detto Bentiuoglio à dirgli la fua ventura, qual fu ch'e sule farebbe morto in battaglia; ne restò quegli così turbato, che tirranicamente pensò priuarlo di vita, com'augure dital fua calamità; qual pericolo preueduto da elso Cocle, e perciò caminando sempre munito la testa, con secreta celata,& armato di spada, ch'à due mani peritissimamente maneggiaua, s'andò schermendo sì dall'infausto destino qualche tempo, ma soggiacque in fine alla sua violenza; perche da vn tal Corono, che d'ordine d'esso Hemete l'insidiana, su nella dimora, ch'egli sece nell'aprir con la chique la ferratura della porta, à bella posta intricata, con ficro colpo ci menaia fopra la nucha, stefo à terra, e morto: cafo tanto prà notabile, quanto ch'il ficario altra causa non rendeua dital misfatto, che l'havergli predetto il Cocle:ch'in breue doueua riuscir traditore, & homicida. Non sò à qual maggior fegno, possa l'humana perspicacia arrivare, nell'intendimento del futuro.

Ma siami lecito accennar per proua di questa chiromantia ciò, ch'à me successe nell'anno 1648. mentre dal Conte Martio Capra caualier primario di questa patria, prouocato vn giorno à mostrargli la palma della mano, nel cui studio era molto versato, fui auuertito, che dell'anno 1655, mi foprastaua vna grauissima infermità, dalla quale però non sarei restato oppresso, come veramente segui; poiche nel mese di Luglio di quell'anno, per viaggio satto nel Sole

mi si liquefece, e precipitò tal tal copia di cattarro nella schiena, che per molti giorni, mi refe immobile nel letto; onde fui sforzato, con l'vío de molti rimedij follcuarmi. Anco ad altri con l'iftessa peritia, annonciò fimili, & altri auuenimenti . Di modo che da così varie, & autentiche proue, non si può se non sermare, che grande sia la virtù di tal'arte, nel far che gli huomini riescano indouisi.

Tuttauia nell'estimar con retta bilancia le conditioni,e sondamen- Rationiconti di essa,non possiamo ritrouar cosa,che persuada alcun fano intellet- tre la chireto ad approuarla, per vera, & vtile al mondo. Grand'inditio de one. mania. stoè, ch'il maestro de' sapienti la proponga solamente, com habbiamo detto, per conoscer la vita lunga, à corta dell'huomo, ne altroue mai di essa habbia fatto più mentione; che pur non hauerebbe tralasciato, quando l'hauesse conosciuta d'alcun momento, per sar presagio dell'auuenir: com'hà fatto nel confiderar le divinationi per li fogni, e per li accidenti del corpo, con la Fitonomia, e per virtà dell'humor melancolico, ò atrabilare nelle fibille, e ne bacchi. Ma l'hà tenuta per tal'effetto vana, e mendace, come realmente è; conciofiache qual ragione si può assegnare cauata da principij della natura, che nella mano fian fegnati pianeti, ch'habbino forza di fignificare, ch'alcun sia per elser fortunato, ò sfortunato nelle ricchezze, ò ne gl'honori, e ch'alcun sia per morir appeso, altro intersetto, ò tradito da' nemici, ò da gli amici, e cofe simili? niuna certo, non hauendo questi effetti alcuna communicanza, ò derivatione da quel fegni, per non elser questi, ne segni, ne cause di quegli effetti, ma soli accidenti fatti à cafo, e senz'alcun fine dalla necessità della materia dependen. ti: dunque niuna cofa di certo possono significare. Dica alcuno se può, perch'il monte di Gioue, se è ben eleuato, & hà in se lineamenti, Non si può ch'habbiano sembianza di stella, dimostri, ch'ascun sia per ottenner m, perche da qualche gran dignità Ecclesiastica: e perch'il monte di Venere, se è imonti delle ben formato; denoti prosperità ne' traffichi d'amore : e perch'il mon- manisi possa te di Marte, s'hà in se lince à modo di croci, dimostri periglio di morte violenta: niun' ingegno ben composto, potrà (cred'io) di ciò render apparente, non che sufficiente causa; che però cotali insegnamen-

Quanto all'esperienza, che portano à fauor loro delle sudette predittioni, contal'arte verificate; diciamo esserne molt'altre, & anco di pin in contrario, ch'han fallito; onde tal'argomento dall'esperienza, fauorifce più la nostra negatiua, che la lot' affirmatiua; e tanto più, quantoche quella è appoggiata alla ragione, ch'à quelta man-

ti, non vengono ad esser, che solo capricci de' ceruelli cupidi, ò di guadagnare con tali aftutie, ò di farfi ammirare dalle donniciuole, e

da isemplici vaghi ditali curiosità.

ca del tutto. L'incontrar dunque là verità de successi, è solamente à cafo, non per virtù alcuna di foda, e ragioneuol regola; com'ènella medicina, nella Fisonomia, & altre simili. Diranno forse, che fel'esperienza di tal'arte tal'hor fallisce, non è per diffetto di essa, ma de' professori suoi? Ma ciò valerebbe quando l'arre sosse sopra ragion fondata, se non concludente, almeno probabile; mas'hà già mostro esserne destituta, e con sole massime fittitie, & apparenti composta, onde s'hà da incolpar effa, e non l'artefice. Soggiungo etiandio altra

zariprouala chiromantia.

L'esperien- consideratione circa la stessa esperieza; che se fosse vera, sarebbe frequente, perch'ogn'vno sarebbe d'appréder tal'arte ansiolo, come nell' vío suo, molto commoda, e facile; onde frequenti se ne vederebbonle proue,e sen'vdirebbon gli esempi. Ma in tante regioni, & in tante città, & in tante Academie, doue fioriscon le scienze, & arti belle, e diletteuoli, niun conto si vede esser fatto di questa, ne de'suoi pronostici, de' quali vno à pena, ò due, se ne ode, riuscito per ciascun secolo. Deue dunque da ciò comprendersi la sua vanità, degna non d'altri, che della vile, e fraudulente schiatta di femine, che la professano, nomate Zingare, che vagabonde, e rapaci si vanno con latrocinij sostentando: e mentre s'offrono di dar altruila ventura sù la mano, prouan esse vna perpetua suentura di mendicità; com'à punto san tutti quelli, che con essa si predican indouinanti, de' quali possiamo notar le miserie; come del Tiberto, e Cocle sopradetti, e non le venture. E perch'à lor succeda tal volta predir il vero, più essattamente spiegheremo di fotto, nel trattar delle predittioni dell'Astrologia.

Dell'indouinare con la medicina .

## CAPITOLO

'Arte medica, che per via di congietture prociede, nel confeguir Lil suo fine della sanità, non si diparte mai dalle vere ragioni di natura, conle quali và esse congietture indirizzando. Perciònobile, e degna riesce de gli acuti, è valorosi ingegni, tra' quali per tanti secoli Hippocrate vien celebrato il grand'Hippocrate, à legno, che fit, & è stimato diuihà Superate no, e superior à tuttinell'arte del Pronosticare, la quale tramandò à posteri con dog mi di sottilissime osseruationi, per conoscerciò, che debba succedere della vita dell'huomo, tanto sano, quanto infermo Non è intéto mio raccogliere, ò proporte gli esuberanti cocetti di lui, in tal proposito, per appartener ciò alle schole de' medici, che di continuo verfano nell'ispiegarli,& intenderli.Farò folamente vn tocco di quanto può seruire ad accennar il modo, e la forza, ch'hà tal'arte nell'indouinare, rispetto all'altre già dette, e che si diranno di poi.

Tre

tutti nel pronofticare.

Tre punti del futuro hà la mira il medico di sapere. Vno è la riu- Trecose cerscita del male, ch'hà per le mani. L'altro è il tempo della riuscita. Ter-ca il medica zo è il modo di esta. Gl'indicij del primo, prende egli, ò dall'istesso nel pronofimale, ò dall'infermo: nel male confidera la forte fua, la vehemenza. il costume, & il moto. Dalla sorte, ò specie comprende, quel che sia per effer di esso; perche se sarà cancro, ò fistula penetrante, ò tissico, e fimili, non fallerà nel predire : che fono disperati, & infanabili, per ottime ragioni fomministrategli da capi della scienza, & esperienza. fua. Dalla vehemenza, come dell'Apoplessia (ch'è il mal della goccia,) ò della fincope (ch'è vn languor precipitofo delle forze, ) ò della colera, (ch'è vn vomito copiolo, & vn fuso del corpo nell'istesso tempo.) & altri sì fatti, giudica, come fopra. Così dal costume, prende egli argomenti non lieui; se peressempio la febre sarà maligna; se con accidenti congiunta straordinarij; se in tempo di peste, ò in altro, che vadino vagando morbi, con delirij, con sputi di sangue, con sonni profondi, con dolori, con flusi, e simili, con eccidio delle genti, non malageuo Imente saprà predire l'essito di essi. Dal moto finalméte, presentirà anco l'istesso esito; perche manco temerà certo vna flussione di catarro, che generila podagra, che una flussione di sague, che faccia l'angina:ca minado quella có lentezza, e questa có celerità.

Dall'infermo poi caua gran congietture, per stabilir il suo pronoftico; confiderando non tanto l'offesa dell'attioni sue corporali, quanto gli escrementi, e le qualità di lui. Però essendo l'attioni appresso Datre attion li medici di tre forti, ò animali, ò vitali, ò naturali. Alle prime s'aspet- ni del corpo ta la robustezza del moto, e l'integrità de sensi, e della mente: onde il medico cafe vedrà l'infermo giacer in letto, al modo de' fani pacatamente, e noffici. senz'agitatione, con vigor de gli spiriti, con buon discorso, e con sonni quieti, prononcierà prospero euento del male; come, s'all'incontro giacerà col ventre, ò col dorso supino, col gettar delle gambe, e col no fermarsi troppo in vn sito, mutandolo spesso con inquietezza,e có aggiunta de' moti tremuli, ò conuulfioni nell'estremità del corpo, e di deliri), e d'vscita inuolontaria dell'orina, e di pertinaci vigilie; comptenderà finistro successo. Alle seconde, che son le vitali, s'aspetta il polfo, e la respiratione; onde se quello sarà grande, alto, equale, e quella facile, e libera, con animofità, & ardire, farà buon augurio di falute: fe pe'l contrario, fentirà il polfo languido, picciolo, frequente, inequale, intermittente, vermicol ire, formicante, ò deficiente ; e vedrà il patiente perdersi d'animo, e tal volta suenire, e con la respiratione difficile, graue, frequente, ò grande, e rara: proferirà sentenza di morte da questi effetti soprastante, come segni del core mai affetto, e de gli spiriti, che da quello escono

gualti, e fcemati, ne qualila robultezza delle forze confile, Atle terze, che son le naturali, perche tiene la concotione de gl'escrementi, massime delle feci del corpo, e dell'orina, le quali se laranno concotte, mostreranno il buon stato del calornaturale; principalmente, fe gi'hir ochondrij (cioè parte deltra, e finistra del ventre inseriore) faranno ben disposti, escuza dolor, e molli, & equali. Ma se deni escrementi faranno crudi, e corrotti più del douere, con inappetenza, e vomiti, edurezze inequali, e dolorofe in effi hipochondrij, poco di bene fi può afpettare dell'infermo. 16 500 65 12/10

Escrementi

cup 8.

E sapiasi, che l'osservatione di questi escrementiè fondamento Jondamento principale del medico, per formare li fuoi pronostici; perche quanto pronofticare, più quelli fi scofteranno dalla condition loro folita, e naturale, tamo peggior sempre sarà l'euento; e quanto più faranno fimili à i naturali, tanto fempre farà l'euento migliore, perche li fimili mostrano la natura confernatrice del suo posto, e li dissimili l'abbattimento diessa. 1 ad G'auc. Dal che Galeno supremo interprete, e direttor di quest'arte, piantò quella massima celebre appresso limedici: che tutta la virtu del ben. pronosticare dipenda, dal comparar le forze del male, con le forze della natura; e quale fitrouerà prenalere, fia per mostrare, ò felice,

od'infelice riufeita dell'infermità.

& alla figura di ello, confacenoli, ò nò col naturar fuo: nel qual modo, porge motiui fingolari di giudicar il futuro, principalmente nella faccia, del cui essame secetanto conto Hippocrate, ch'il suo libretto dalla facca incitolato de presagi, incominciò dalli segni, che prender si deuono dalla faccia, col dire: che le nell'infermo refterà fimile à se steffa, quado è fana, darà buon prefagio del male; ma fe farà moho differente,

Quanto poi alle qualità del corpo, fi riducono al calore, alla mole,

moiro fimais 11 po. lib.1. prajag.

lo darà infausto; cioè, se incesa faranno. Naves acute, oculi cancani, collupfa tempora, frigida, contractag, aures, & imis partibus leniter verfa , cutis circa frontem dura, intenta , & arida totius faciei color , aut mis ger, aut pallidus, aut linens, aut plumbens. Tuttiquesti (dice Hippocrate) fon legninella faccia, che portendono rouina, & esterminio all'infermo: contale diftintione però, che ferali:effetti nafceranno da caufa efterna, come da fame, da vigilie, o da flusio di corpo, ò com'aggiunge Galeno nel Commento) da fmoderata vícita di fangue, dal nato, dall'ytero, dall'hemorroidi, da ferire, ò in altro fimil modu; ouero da vehemente meltiria, da coito, e cole talii farà molto minor il pericolo, che se procederanno da causa interna, la quale in essisti manifesta potente, micidial, maligna, e distruggierice del calor natis uo, e de gli spiriti. E però la conditione di questa faccia (che Aui-

cenna chiama tornatile, e li medici Hippocratica) datal caufa nata,

fi conferua, e non fi muta fin'alla morte; la doue la faccia per l'altra esterna causa, finisce per il più in vn giorno, & vna notte; porendosi, e per se stessa e peri pronti aintidell'arre, facilmente ristorare, e ridurre alla pristina sua naturalezza.

Il secondo punto sopraderto, ch'è il tempo della riuscita del male. Il tempo delda tre cofe principali s'argomenta. Vna è la natura dell'istesso molei la rinfera. L'altra lo stato suo. Terza, la qualità della materia, che lo produce. tre cofe sico. La prima s'intende de' mali, che si chiamano acriti, p peracuti; per- prende. che questi si finiscono, ò in quattro, ò in sette giorni: gli acuti han per termine li quattorderi : % altri acuti detti per decidenza arrivano alli vinti, & alli quaranta. Oltre il qual numero de' giòrni, li mali si chia. mano lunghi, e non acuti: e ne' lunghi, che passanoli giorni cento ce vinti, fi perde poi la forza de' giorni, ne fi fà il computo, che di meli, e de gli anni. Perche mò in detti giorni, li medici facciano li loro giudicij, non à me tocca di presente discorrerne, sodisfacendo à ciò Galeno essattamente, nel libro suo, de' giorni critici. Lo fiato poi del male, overo è in habito, ouero è in dispositione : quello si finisce tardi, e difficilmente : questo con afsai maggior brenità. La materia finalmente, le farà fredda, viscosa, e grossa, porterà lunghezza; se

calda, e fottile porterà celetità. Il terzo, &vkimo punto è, di preueder il modo, con cui finifce il

male: tal modo succede, ò per crifi, ò per concottione : quella è vna finir il male; fubita mutatione, che si fà di repente, ò al bene, ò al male : questa si fà neda. à poco, à poco: quella cade, ò per euacuatione del corpo, di vomito, di sudore, d'orina, ò di sangue dal naso, dall'etero, dali'hemorroidi: questa succede, ò per insensibil traspiratione, ò per alteratione del temperamento della parte offefa, ò dell'humore, che pecca, mentre il malexende à buon fine; ma se rende à cattino, succede non concostione, ma corrottione: non facilità, ma pertinacia, e praunt de gli ha mori, à suffocatione, à risolatione del natiuo calore. Oltre il mo- Crisi per eus. do di farsi la Crifi, per euacuatione, ci è anco il modo di farsi, per cuatione oper ablcello, ch'altro nonè, ch'vna trasmissione, che fa la natura de gli humori pertinaci, e maligni, da vna parte all'altra, e dalle interne principali alle men nobili, quali fon la cure, gl'articoli, l'inguinaglie, &altre fimili. Tanto l'euacuatione; quanto l'abscello, promettono futura salute, se si faranno dopò li segni di concertione, e in alcun de giorni critici sopradetti; dal che ne segue poi alleggerimento del male, e buona tolleranza dell'infermo: ma fe feguiranno fenza queste conditioni, poco di bene sen'hauerà d'aspettare. Dunque ch'il ine conamon, poco di orne ien nauera d'apertare. Dunque cua fine del malehabbia à fuccedere per Crifi, s'indoninerà, perche que come fi co-fiacon accade, che ne morbi grandi, acutì, e caldi, nella gionearà, noca.

in tempo d'aria calda, e nell'estate, & in paese caldo, Per concottione poi non termineranno, che i morbi lunghi, freddi, non grandi, nell'età senile, in stagione d'inuerno, & in paese freddo.

E fin quì basti hauer notato succintamente gl'indrizzi, co' quali procede l'arte medica nell'indoninare : passiamo à gl'indrizzi della. Fisonomia.

Dell'indouinare con la Fisonomia.

## 'CAPITOLO VIL

Areggia la Fifonomia con la medicina, nell'indouinare: perche ficome quella stà applicata nel congietturare gli eueuti dell' infermità, da varij fegni nel corpo; così quelta versa nel conseguir da fegni del corpo, la notitia de i costumi dell'animo; e da questi poi, sa qualche probabile consequenza del bene, ò del male venturo.

Che dalli fegni esterni del corpo, si possano conoscere gl'interni affetti dell'animo, lo proua Aristotele nel principio del suo libretto della Fifonomia; perche l'anime dimoftrano feguitare la natura de i corpi,come si scopre nell'ebrietà, nelle frenesse, e nei letharghi, & altre infermità, le quali rendon anco l'anima inhabile alle fue operationi, col farla riuscir sciocca, & insensata; ne si deue dubitare, che quegli effetti non fiano folamente del corpo, vedendofi, che con le medicine, il medefimo fe ne libera; onde l'anima etiandio torna in fe ftessa, e riassume il primiero suo vigore. Così per lo contrario mostra egli, compatimen che i corpi feguitan la natura dell'anime, dal compatimento, e dalle to tra l'ani- alterationi, che pruouano quelli da queste, come si scorge ne gl'innamorati, ne gli addolorati, e ne gli oppressi da timore, che son pure passioni dell'anima; percioche li primi perdono il sonno, la same, si struggono, languiscono, stan inquieti smagriscono, e s'auuicinano tal volta al morire; com'à punto racconta Appiano, che fece Antiocho, per lo fmoderato amore verfo Stratonica fua madrigna. Li secondi patiscono le stesse alterationi, e sospirano, sucniscono, contrahon febrice dolori di testa, e tal'hor anco delirij. Gli vltimi vediamo impallidirfi, restar immobili, perder la loquela, e soggiacer ad altre simi-

li turbationi del corpo, dalle fole turbationi dell'anima cagionate; di modo che strettissima si vede essere la corrispondenza, e confacenolezza dell'vno, e dell'altra. Ilche se è, necessariamente deue dirsi, che delle passioni, ò inclinationi dell'anima, restano alcuni esfetti,

ma. O il cor-

Filonomia e vestigij nel corpo, che di quelle son dimostratiui, la consideratioeioche fia. ne, & effame de' quali effetti, ò vestigij, si chiama Fisonomia, la quale perciò rielce arte molto ragioneuole, e lodata. Et hò detto effer ella dell'inclinationi; perche non giudica già li fatti,ò gli atti dell'huomo, come la superbia, lusturia, od'attual' auaritia di esto, ma solamente l'inclinatione, ch'egli hà ad ogn'vna di quelle.

Con tal dunque sodo fondamenro di natura, và quest'arte formando alcune massime, con le quali regola le sue congietture, à fine d'e-

folorare li costumi, od'inclinationi humane.

Cinque principali fon tali massime . La prima prendesi dalla simiglianza, ch'hà l'huomo con alcuno de gli animali bruti ; perch'à qual fime della d'essi maggiormente s'assomiglia, in alcuna parte del corpo, si può Fisonomia. credere, ch'anco assomigli nelle qualità dell'operationi, come per per indoniesempio: se assomiglierà al seone, sarà sorte; se al boue, tardo: se all' afino, ftupido : fe alla volpe aftuto : fe alla fimia , inuidiofo , e così de gli altri. Et è tal massima sù quella ragion fondata; ch'hauendo ogn' animale la propria figura di corpo, nel quale stà inserta la propria anima, con le proprie inclinationi, che lo fà differente vno dall'altro; è molto verifimile; che qual'huomo hauerà fomiglianza, ò in molte, ò in alcune parti del suo corpo con quelle del corpo d'alcun'animale, partecipi anco delle qualità, & inclinationi dell'anima fua.

Seconda si prende da tutta la specie humana, come la prima è prefa da tutta la specie brutale; cioè dalla dinersità de' popoli dotati di varie qualità ne' corpi, ene' costumi; perche sicome gli Ethiopi son negri, magri, piccioli, di capelli neri, e crespi, e perciò superstitiose, fallaci, timidi, & anari: e li Tedeschi son candidi, carnosi, robusti, arditi, e beuitori: e li Tartari fon di faccia lunga, col nafo schiaeciato, co occhi rossi, piccioli, e canini, e perciò predatori, & inquieti: così chi nell'Italia, ò nella Grecia, hauerà nel fuo corpo le qualità fimili ad alcuno di quellipotrà stimarsi, che loro s'assomigli anco ne costumi dell'animo.

Terza fi prende dall'apparenza,e sembianza del volto:cioè:chi l'hà naturalmente tale, quale per accidente hà l'huomo da alcuna passione agitato, deuesi tenere, che quello habbia in se l'inclination natiua à fimil passione: come chi hauerà dalla nascita, la sembianza nel volto, d'huomo piangente, ò sdegnato, ò rissoso, ò timido, darà indicio d'esser inclinato à questo, ò à quell'afferto. Vespasiano hauena nella faccia l'imagine d'huomo, quali che facelse sforzo di scaricar il ventresfu egli perciò auaro, ne se gli poteuan cauar denari dalle mani, che sforzatamente. Tito haueua nella faccia il fembiante d'huomo mifericordiofo, e placido: fu anco fempre tale ne' fuoi costumi.

Quarta si prende dalli contrarii delli predetti segni, perche se quelli, ch' hanno vna tal qualità di corpo, hanno anco vna tal'inclinatione d'animo: adunque chi hauerà la qualità di corpo contraria, farà anco

dotato

dotato di contraria inclinatione d'animo: com'essendo il timor, e l'ardire affetti contrarij, fe chi hauerà pallor nel volto, e fronte contratta, e sguardo dimesso, farà timido; adunque chi farà di piana, & apertafronte, e di faccia rubiconda, e di sguardo sublime, farà ardito, e ge-

nerofo, & in ral guifa s'argomenterà d'ogn'altro.

Quinta sifonda nella ragione, che per via di sillogismo và raccogliendo costumi da altri costumi: come per esempio, s'alcun' è timido, è anco probabilmente auaro; e se l'auaro è risparmiatore della. fua roba, adunque anderà mal veftito, e fordido: adunque non farà magnifico, ne per confequenza verace; ma inganneuole, e di parlar piaceuole, pc. la timidità se perciò anco folitario, e che poco fifiderà d'altrui : adunque farà anco incredulo, & ingrato à gli amici : e così vadifidifcorrendo, ch'è modo molto ferio, e probabile, per conofcese l'inclinationi d'ogn'vno,

Quelle son le massime, come dicemmo, principali della Fisonomia, col parer d'Aristotele, le quali si come tutte insieme, ponno seruir al fine, che và essa cercando, di conseguir qualche cognitione de gli afferti humani ; così difgiunte, fon à tal fine infufficienti , & inualide. Esonanco tali veramente, per fur comprendere alcun'acciden-Come con la te futuro della vita dell'huomo; matuttauía ombreggiano, e mori-

anc . SOME.

poffa indoni. uano qualche accidente, perche se alcuno, che inclini alla luffuria, nar il futuro feguiterà con gli atti cal inclinatione, e farà l'habito in ella; chi nono vede, che questo scorrerà pericolo di corta vira, per la confuntione del calor naturale, e de gli spiriti, che nel coito fi fit, dalla sussiftenza de' qualifa vita dipende? e s'alcuno inclinerà alle capine, ò alla titranide, adempiendo co' fatti tal'inclinatione; chi non intende, che porta pericolo di morte violenta, ò publica, ò primata ? E' vero, che queste son congietture rimote, perche quell'inclinationi non sforzano, ma dispongono l'huomo à così fare, e dal farto può l'imperio della ragione divertirlo, per il qual'imperio, gode egli la libertà del suo arbitrio; tuttauia perche il refiftere à quell'inclinatione, si fà con qualche fatica, la quale per il più l'huomo và fchiuando; perciò succede bene spesso all'inclinatione l'habito, & à que-

flo gli euenti di bene, ò di male corrispondenti: se ben in vero per molt'altre cause fortuite, che li possono impedire, riesce il giudicio

d'essi molto fallace, & incer-

to. Dalche baficom.

prendere, qual, e quanta sia la forza della Filonomia nell'Indouinare.

Dell'in-

## Dell'indouinare con fogni .

## CAPITOLO VIII.

On fi può dire , che l'indouìnare con logni fia fauola , à vanità , come vien fiimato dal volgo; percioche fi vede, che li più eminenti ingegni del mondo ne fentono il contrario, come Hippocrate, Ariftotele, Galerro, S. Tomafo, che ne hanno composto trattati,e fermatala verità. Non però tutti li fogni feruono per confeguire tal cognitione del futuro, nein quella maniera, ch'Artemidoro Daldiano in cinque libri vanamente hà divifato; ma folamente quelli, ch' hannole caufe loro fondate, e reali, come noi mostreremo, se prima per maggior' intelligenza di essi spiegheremo, ciò che sia sonno, e fogno.

Platone nel Phedro dice, ch'il fonno è vna specie di morte:: e Vir-

gilio, ch'è affine, e confanguineo di essa.

Tum confanguinens lethi fopor . Et Ouidio, chè l'imagine della morte.

Stulte, quideft fomnus, gelida nifi mortis imago?

Ma Aristotele vedendo, che nella vigilia tutti li fensi fono nella libertà dell'operationi loro, e che nel fonno questi restan sopiti, e sospesi da tali operationi; stabili non esfer il sonno altro, ch'ya legame di questi fensi, ò sia vo legame dell'organo del senso comune, ch'è come centro, e base di esti, il qual'organo chiama primo sensorio; perche col mezzo di quello deriua dal ceruello l'operar loro; onde se refla questo legato, ò impedito, restan ancor esti legati, & otiosi, e si sa illonno, il qualnon adaltro fine dalla natura è ordinato, che per quiete, esalute de gli animali, per la quale non è necessario altro legame de' fenfi interni, che fono il detto comune, la fantafia e la me- terni nel fonmoria; perche l'operationi di questi non turbano la quiete sudetta. no son libers.

Sonno cio

Il modo poi del farti elso fonno, è l'otturatione delle vie, per le quali passano gli spiriti animali, dal ceruello à gli organi di cisi sensi Sonno come esterni, vista, vdito, odorato, gusto, etatto, non potendo alcun lenso, si faccia.

fenza il ministerio di quegli spiriti operare . E tal'otturatione vien. fatta da' vapori principalmente ascendenti dallo stomaco alceruello, li quali col riempir le vene, e le membrane circa di esso; impigniscono, & ingroffano gli ftelsi spiriti; così che restando inhabili al seruitio de sensi esterni, li rendono anco legati, & oriosi. Ciò à punto succedenet modo, che si sospende, & impedisce il lume del Sole, che non si dissonda per la terra, da' vapori, ch'ascendono all'insù, e condensati dalla freddezza della feconda region dell'aria, diuentan nubi, per le

quali

quali non può esso lume penetrare nel mondo. Ouero anco, si come il vapore nel coperchio plumbeo del lambicco, s'ingroffa, e diuenta acqua: così il vapor dal cibo asceso al ceruello, per la cui freddezza vien ingroffato, per la gravità, ch'acquifta, pondera poi, e cade ne' meati, per li quali dotteuano gli spiriti animali far passaggio à gli organi de fenti esterni; e li ottura, così che ne questi spiriti, ne meno li vitali, ch'ascendono dal core, ponno sar le fontioni loro nel ceruello; dal che ne fegue l'otio d'effi fenfi, il qual'otio effendo mediocre, fifa il fonno naturale, & vtile: fe fmoderato, fi fa il morbofo, e nociuo.

fi faccia.

Nel tempo dunque di questo sonno, vien tal volta à farsi quell'ap-Seene come parenza, the fogno fi chiama. La cui caufa, e principio in tal modo fuccede: che gli spiriti animali raccolti nel ceruello per l'impedimento fudetto, trattenendo in fe impresse l'imagini (da Filosofi nomate fpecie) delle cofe, che nella vigilia fon state apprefe; se vengon da vapori del cibo essi spiriti commossi, & agitati, eccitano la fantasia, od imaginatione dell'huomo à contemplar esse imagini, anzi ad accoppiarle torbidamente infieme; onde varie forgano apparenze, confule, incomposte, e chimeriche nel tempo del dormire formate : nella guisa stessa, (come dice Aristotele, ) che da' vapori alzati dalla terra, fi forman nell'aria le nubi con diuerfe fembianze d'animali. & altre.

Lib de somn. cay 3.

> te poi fenz'ordine alcuno suanisce. Da tali apparenze, che son li so-Segni effer gni, non poterfi prender prefagio delle cose auuenire, molti con ragione han negato; perche farebbe lo stesso, che il tener conto de gli fpettri, e visioni de gli vbriacchi, ò deliranti, che niente maggior suffistenza hanno, delle fatte da dormienti. Dal che Salomone nell'Ecclesiastico al capo 5. insegna, che V bi multa sunt somnia, plurima sunt vanitates, d'innumeri fermones. E Cicerone nel lib.2. della divinatione, si stupisce, come si troui alcuno, che presti fede alli sogni, coll addurne bella ragione; perche se al bugiardo non si crede ne anco la verità: essendo dunque così bugiardi li sogni, che trà mille non se ne verifica à pena vno, deuesi piùtosto dalla falsità di tanti concludere la vanità loro, che dalla verità di vn folo concluderne la fedeltà

cofe, l'vna nell'altra delle quali di momento si tramuta, & ad occhia -

bugiardi. Liter -

> Ma per ben colpire al punto della verità, in questa materia, deuesi far quella distintione de' fogni, che viene da gl'intendenti proposta : Et è tal distintione conforme le cause, dalle quali son prodotti, che son interne, od'esterne: per quelle deuesi intender Dio molte, volte autor nell'huomo de' fogni, per mezzo de' quali lo rende auifato de' beni, ò de' mali venturi; come fece à molti profeti, e come fece à S. Gioseño, perche suggisse in Egitto col fanciullo Giesù, e di poi perche di là fi partifse, e tornaffe in Gierufalemme: ouero gli Angeli, che pon

freni.

mouer

mouer le imagini, ò specie col mezzo de gli spiriti, che come gli altri corpi, son à loro nel moto locale vbbidienti,e così destano i sogni; Oucro è il Demonio, che coll'eccitar fogni, che poi fortiscono alcun' effetto, alletta le menti de' femplici, à creder in tal vana superfitione, e così deuiare dal culto della vera pietà; il che era folito principalmente fare trà gentili; che tralasciandone infiniti esempij, v'è quello da Pausania, e da Strabone raccontato de popoli, ch' Georg lib.8. essendo infermi andauano ne' tempij d'Esculapio, di Serapide, es d'Amfiarao, per richieder gli opportuni rimedij, che poi mentre dormiuano, con varie forme di fogni lor veniuano suggeriti; ciò che faceua il Demonio à fine di faradorar se per Dio, ò di far quei tre huomini falfamente adorare per Dei. L'interne poi sono gli humori nel corpo humano predominanti; che fono la bile, la pituita, la melancolia, & il fangue, la conditione de quali buona, ò carriua, od'il vario moto, o l'abbondanza, e scarsezza loro, genera diuerse guise di sogni, li quali poi son da' medici, come segni della natura, e temperamento del corpo, e dell'indispositioni sue considerati, per testimonio d'Aristotele, il qual forse osseruò, ch'Hippocrate compose vn libretto de' sogni, in cui và insegnando l'esame, che d'essi far si deue, per giudicio de' morbi latenti, e del modo di curarli. Percioche dal sangue copioso nascon sogni di fiori, di giardini, di danze, di conuiti, d'aria, di volare, d'oggetti ru- Sogni Juaria. bicondi, fuoco, pitture, e fimili. Dalla bile, di colori gialli, di zuf- rieta delli fe , vccisioni , & incendij . Dalla pituita , di pioggie , d'acque , nuo- homori del ti, bagni, navigationi, peli grauanti, & impedimenti nel poter fug. corpo. gire, e mouersi. Dalla melancolia, di tenebre, di solitudini, d'aspetti di morti, di funerali, ed'altre si fatte apparenze, dalle quali molto probabilmente si congiettura il temperamento dell'huomo, e dell' humore, d'onde vien cagionato il male di esso; com'anco discorre Galeno nel libro suo de' Presagi, che si deuono fare da sogni, oue indagando la caufa, per la quale fian da tali humori prodotti cotali fogni, dice; che l'anima ridotta, mentre l'huomo dorme nel profondo del corpo, e raccolta in se stessa, ne distornata da mouimento alcuno, sente più facilmente, e conosce ciò che s'asconde ne' penetrali fuoi, formandone fimolacri, & apparenze diuerfe.

Oltre questa interna causa, la quale si può chiamar mera naturale, ven'è altra, che si può dir'animale pur interna, in quanto diuerse passioni dell'animo riescono producitrici de' sogni: che son Soeni come amore, odio, timore, dolore, speranza, e simili ; vedendosi in fatto, destati dalle quanto l'innamorato fi fogni della cofa amata, e quanto l'inimico passoni delle. si fogni di vendette, e l'addolorato delle cagioni, che l'affliggono,

che lo consolano: perche si come nella vigilia, con frequente applicatione versano circa oggetti di quella sorte; così nel sonno le specie loro impresse, hanno grand'essicacia di destare la imaginatione à ripoterle, se ben con difforme, e torbida riconoscenza, sognando. Così altri habiti dell'animo fanno l'istesso effetto; poiche lo scholare si so-Sognisi fangna de libri, il lettore di questioni, il soldato d'armi, il cacciator d'anialli mestieri mali, l'auvocato di liti, il medico d'infermità, l'auaro di denati, il lidogn' uno . berale di donatiui, e li religiosi di buone opere, essendo scome dice il Filosofo) li fogni de gli huomini da bene migliori, di quelli de gli

1. Ethic.c.13.

In questa differenza di cause, si può euidentemente scoprire, quali fiano li fogni gioueuoli per indoniuar il futuro, e quali no. Li tocchi fatti nell'anima dormiente dalla mano di Dio, sicome meritano il nome di particolari gratic, ch'ogn'hora da quella pionono à prò de' mortali; così riescono d'infallibile verità nella precognitione delle cose, ch'in tal modo ella degna significarsi; onde non v'hà dubbio della certezza dell'indovinare con tal mezzo. E ci comparte il Creag.12. 1. part, tor Iddio questa facoltà, più tosto nel tempo del sonno, che della vigilia, per tre ragioni. Vna è, perch'all'hora ftando l'anima com'a-Perche Dio fratta fuor de gl'imbarazzi delle cofe fensitiue, nell'alto filentio della

fururo. L'altra, perche quello stesso silentio rende maggior venera-

tione delle cose celesti. L'ultima, perche nella caligine della notte,

art. 11. faccin indewinare con, notte, la troua più habile, per infinuargli cotal divina cognitione del fogni .

non fi conturba, & accieca l'anima, come farebbe con li fulgori della S. Tom. 1.p. fua incomprentibile divina prefenza; onde più tofto elegge per parlar q.1. art.9. feco il rempo di tenebre, che di luce ; anzi più tofto con fogni ofcuri, & enigmatici, che chiari, e facili; accioche l'huomocon troppo ardir non prefuma, di poter fubito capire li divini misterii, ma con humiltà ne cerchil'intelligenza dall'autore, che li defta . Perche il conofcer , ch'egli specialmente infinui questi sogni, e non il demone con l'illufioni, e decipule fue; non è difficile à chi offerua il rifentimento, che eagionan nell'huomo di cofa non ordinaria, e naturale; ma celeste, e con certi carratteri di sopranaturale contento, così che da se stesso

Li.4 dialog. tiene per indubitato, che vengano dal cielo. Così San Gregorio. €4P.48.

Santti Viri inter illusiones, atg, renelationes, ipfas visionum voces, & imagines, quedam intimo sapore discernant, ve sciant, quid à bono spirit a percipiant, & quidab illusore patiantur. Li sogni commosti dal De-Soeni mossi monio dan saggio di se stessi, coll'eccitar la mente dell'huomo, ò à dal demone, libidini, ò ad impietà, ò à crudeltà, ò ad arcane superstitioni di trouat le cole occulte, à saper le future ; e ciò frequentemente, perillaquea-

127

re con tal curiofità l'anima al creder più ad effi, che à precetti dinini, che ci diuietano corale fludio, con la vocedel Sauio. Ne des infomnijs cor tuum, nift ab altifimo fuerit emiffa vifitatio . Ma mon è il costume diuino trasmetter all'huomo frequenti le visite de' sogni, comes s'offerua nelle facre carte effer molto di rado accadute, per fue fecrete dispensationi; e d'esse l'huomo all'hora con grato interno lume sen'accorge : ciò che ne sogni demonici diuersamente succede, ne s quali nissun' altro sentimento, che ò di molesta, ò di vana cognitione fi proua, che ne à se, ne ad altri apporta imaginabile beneficio. Tali erano li fogni, ch'il Demonio era folito fuggerir à gentili, molti de' quali son da Valerio Massimo riferiti: etale è il sogno d'Agamemno. Lib.1. cap.7. ne appresso Homero nell'Illiade : e di Xerse Rè de' Persi appresso Herodoto: e d'Antigono, e Pompeo appresso Plutarcho: e d'altri innu- Lib.7. in vimerabili, che per effer troppo creduli, e curiofi interpreti di quelli, ta Pompey. foggiacquero à grandiffimi infortunij. Ditale conditione anco erano li fogni, che Giusto Lipsio con stupore narrar solcua di certa don. Delr. Di/q. na in Brustelles da lui veduta, & vdita, che qual profetesta faceua fe. 6.3 quest. 4. gnalate predittioni di varij casi, di morte, ò naturale, ò violenta; d'infermità, e di carcerationi, che ad alcun succeder douessero, e d'imminenti reuolutioni di stato in quella Prouincia;e d'altre si fatte cose, confermate poscia pontualmente da gli euenti, con estrema ammi-

Professana d'elser instrutta ne' fogni d'ogni particolare, da vn tale Historia di spirito, in forma di corpo candido, i cui lineamenti non sapeua discer. Profitesta, nere: ma qualunque volta se gli offeriua, di tanto horrore, e così continuato la riempiua, che gli fembraua d'isuenire; sforzandola eriandio à publicare dipot le cofe ad essa infinuate ne sogni, auuenga che scorrer douesse manisesto pericolo della vita. Era costei donna di bassa conditione, e semplice, & in concetto di vita, ne innocente, ne rea; ond'à grand'huomini diede materia di fat riflesso à tali fuoi vaticinij, se sofsero inspirati dall'Angelo buono, ò dal cattiuo, pet molti capi; tra quali era quel senso d'horrore, ch'esse visioni sempre accompagnaua, non mischiate mai con quell'influsso di tranquillità, e letitia, che (come dicemmo) dalle celesti sogliono prouenire; anzi che l'esser lei con mali modi trattata di battiture,e d'ingiurie,ne esser lei fregiata di deuotione, ò di qualificati costumi, daua assai concludente indicio, che quel commercio non era di giocondo, & eletto, ma d'infausto, e turbulento fantasima, che l'vsato suo stile d'affiiggere, e sconsolare li fauoriti suoi esercitaua. Quanto poi alla verità, ch'essa incontraua de contingenti futuri, ch'al Demonio non è concelsa di fapere; fu giudicato, ch'essendo quei suoi prognostici, ò di

ratione di tutti.

materie politiche, che se ben secrete, ponno però effer dal Demone penetrate; ò di naturali, che parimenti da lui con l'eccellenza di perfetto Fisico, ponno esser sapute; ò di morali, delle quali può egli far gran giudicio de' buoni, ò de' finistri auuenimenti della vita, (come altre volte mostrato habbiamo:) non era gran fatto, che dal successo restalsero comprobati: massime essendo ella solita di non far pronoflico, di troppo interuallo diftante, da esso successo, perch'in tal modo le cause prossime à gli essetti, più facilmente poteuano sortire la verità, e più difficilmente effer distornate dal produrli; onde dal demone conosciute, poteua egli poi riuscire verace, ne mentitor indouino.

Li. de dinin. per fomn.

co li diuini; perche dice sarebbe conneniente, che questi fossero da Dio inspirati à gli huomini sapienti ,e degni, non à plebei , & oscuri, come per l'ordinario s'osserua. Ma Hippocrate admesse li divini Lib. de (tacendo i demoniaci, ) e li naturali; cauandone li prefagi, come s'è detto di fopra, non tanto della riufcita de' morbidel corpo, quanto

Tali fogni demoniaci non fon concessi da Aristotele, come ne an-

dell'animo. Tali prefagi però riescono molto incerti, e porgono

fornu.

Indouinare fola probabile congiettura, per l'alterationi, che può riceuer la natuper jognimo. molto incerto diuertita altroue, fa, che non adiuenga quello, che d'or in hora fi staua aspettando: come se ben preuede il medico da' sogni commossi per l'accension della bile, che sia per seguir la frenesia; tutta volta. non sempre corrisponde l'effetto à tal preuedimento, e spesse volte và fallito; ò per il mutar de' cibi; ò dell'aria; ò del modo di viuere; & altritali rispetti, per li quali il calor naturale, che stà in perpetuo moto, facendo varie trafmutationi nel corpo, trauolga l'ordine delle cause, che per altro à questo, ò quell'effetto erano indirizzate. Non è però, che l'asseruation loro sia totalmente inutile, come da ragion proprià, e fisica dipendente. Il che non è de' sogni, che il detto Ariis affanoinu- ftotele chiama fortuiri nati dal cafo, ò dalla fortuna, fenza motiuo d'alcuna diuina, ò natural causa; e perciò vani, e di niuna vrile consi deratione, per il fine da noi hora trattato, d'indouinar il futuro. Che

Sogni fortuitili.

se ben alcuni d'essi tal volta sortiscon l'essetto, ciò accade nella guisa, che fà à chi tutt'il giorno giuocando, qualche volta guadagna: così di molti fogni riesce à caso, ch'alcuno sortisca la verità dell'euento. E perciò non fia maraviglia, se gli huomini di melanconico tempeperche indo- ramento dotati, pare che facciano più veri fogni de gli altri; perch'efuinino il vero fendo eglino di fissa, & efficace imaginatione, per cui son oltre modo cogitatiui, abbondano ancora di fogni,& intal'abbondanza auuiene, che più spesso ne sacciano di veri, che non san quelli, che più di rado

più de gli aliri .

fogliono fognare.

Dell'in-

Dell'indominare da varij effetti nell'aria, nell'acqua, e nella terra.

## CAPITOLO

Vant'è la varietà de gli effetti, che tal'hor s'ofseruano nell' aria, di venti, di tempeste, di folgori, di lampi, di comete, e strane figure di croci, di naui, di torri, di spade, di la mpadi, d'animali, e fimili: E quanto varie fi vedono le mutationi dell'acque, nel crescere, & vscir da ghebi loro, facendo eccessiue inondationi, ò nel decrescere; così che si disperdan li fiumi, ò s'atterrino i mari: E quante son l'estrauaganze, che succedono nella terra, di terremoti, d'incendij, di voragini, e d'altri accidenti, che succedon nelle piante, e negli animali. Tanti fon li motivi, che prendono gli huo mini, di far diuerfe predittioni delle cose auuenire. Di tutti questi, & altri efletti ne tratta Aristotele, ne' libri suoi delle Metheore: e Plinio nel libro secondo della sua naturale historia, e Seneca nelle sue questioni naturali. Ma più altamente il primo al suo solito, ne và insegnan- L.b. 1. do le cagioni, le quali deuo pur io da esso trasportar quì; accioche. dall'intelligenza loro si comprenda, qual forza habbiano anco di ca-

gionare dette predittioni.

Dice dunque che per virtù del caldo del Sole, e dell'altre ftelle, due specie di fumi, ò sia d'euaporationi si destano, e leuano dalla terra: l'vna di natura arida, e secca, che con voce propila si chiama esa-esalarione ciò latione: l'altra di natura humida, che dalla terra bagnata dalle piog- che fiano. gie, e d'altre humidità in lei contenute riforge, che si chiama vapore. Questo se poco s'alza da terra, e vien sopragiunto dalla freddezza della notte, fi condensa, e diuenta ruggiada, o manna: se dalla freddezza della stagione, diuenta brina: quando s'alza più in sù alla seconda regione dell'aria, (che per effer distante dalla sfera del fuoco, e dalla riflessione de i raggi del Sole sopra la terra, riesce di qualità freddisfima,) s'ingrossa, e diuenta nube, e può sarsi pioggia, grandine, neue, e cofe tali. L'efalatione fi leua più alta, e s'inoltra nella terza region dell' Dall'efalaaria, dou'assume le sudette varie figure, che rendon marauiglia, e tune cagioterrortal volta à chile mira. Ma se non alzandosi à detta regione, re sologori, tueni, sta dentro il corpo della nube, ch'è fredda, & humida, fuggendo lei da fulmini, venvna parte, e dall'altra, come da suo cotrario, velocissimamete s'accen-ii, de. de, e ne nascono i folgori, ò ilapi, e dibattedone i lati d'essa nube cagiona li ruoni,e se è spinta da maggior violenza, rope l'istessa nube col discender al basso, e fà li fulmini: che se tal'hora discende per esser sem-

plicemente diseacciata dal detro fuo contratio, senza parir li detti rachiudiment, e nella discesa s'incontra in altra esalatione, che sale, mouendo con vchemenza l'aria, vien à farsi il vento. Et in quanto tal' esalatione ventosa(che si può dir spirito)stà rinchiusa nellaterra,e con la penerrarione, velocità, & impeto luo violente, fi raggira per vícire, ne risulta lo scosso d'essa terra, ch'è il terremoto. E quando la violen. za d'eso spirito arriva à segno di tronar l'vscita, gonha tal volta la terrain forma di monte, che spezzato spira strepitosissimo vento, con fiam me, e fauille immenfe, per l'infiammatione, ch'acquifta da si gra moto; come fi vide in vna dell'Ifole Vulcanie, ch'è trà Sicilia,e Lipari, la qual città non folo tutta rettò riempita di ceneri, male ripe anco della Calabria, & dell'altre città vicine. Per l'ifteffe cagioni s'odono entro la terra suoni diuersi, che paion muggiti di bue; perche detto spirito percotendo altra cosa, resta egli percosso, da che si sa il suono; e di varie forti, per le varie forme di concaurà, che nelle viscere di esta firropano. Ne feguon anco da ciò le nascire di nuoni fonti,e di grandissime inondationi; perche lo stelso spirito quassando laterra, e ropendo la parte superior di lei, se incontra riui d'acque per le sue vene correnti, li spinge suora, e ne sa sorger sonti, che qualche siata versano tant'abbondanzad'acqua, ch'inondano li paesi: come su dell'anne 1625. nella città di Lisbona in Portogallo; fe bene può fucceder ciò anco per altra caufa; perche il detto spirito, ò vento, mentre foriofa. mente foffia da terra, s'incontri in altro, che fpiri dal mare, e l'vno, e l'altro insieme combattendo; se quello cede, portasi questo cons tant'impeto verso la terra, che non trouando più contrasto, guida. feco sfrenatamente l'onde fopra di essa, e traboccheuolmente l'allagas come riferifce il Filosofo effer successo nell'Achaia, per la li tta di due nemici venti Borea, & Austro, il primo de' quali cedendo al furore dell'altro, ch'inondò la pronincia, fu cacciaronelle cauerne della. terra, doue ascoso la fece poi con lunghi, & ampiscossi tremare. In conformità di che Platone scriue nel Timeo, che l'Isola d'Atlante, ch'era più grande dell'Africa, e dell'Afra, restò in vna notte fommerfa dopò continui terremoti, ne più si vide. Ma sicome per questi, & per detre inondationi laterra dinenta mare; così con marahigliofa Metamorfofi, s'hà veduto il mare diuentar terra; ilche vide Seneca, alla cui prefenza dice; che nacque vn'Ifola chiamara Therea: & in Candia pur auuenne l'istesso, per l'assorbimento cioè dell'acque marine, nel vacuo della terra, per un gran terremoto rarefatta, & aper-Lib.4 de ea; e perciò dalla violenza dell'esalatione ventosa respinta sopra del

Lib.z.c.z.

eff mont ex mare formatain Ifola. Così dice Georgio Agricola, che per le stelle horribili scotte nell'Isola d'Ischia, presso Napoli, sterpari dalle radici i monti.

monti, andarono à cadere nel vicino mare, e fecero l'Ifola, ch'hor chiamafi Precida. Et Ammiano Marcellino racconta, che adi 36. Agosto, essendo Consoli Valentiniano, & il fratello, per vn terremo- fine. to successo per tutto il mondo, il maggiore, che ò per sanole, ò per historie sia mai stato rappresentato, ritiratosi il mare dalla terra, col lasciarla ampiamente scoperta; andauano le gentico le mani piglian. inudio. do i pefci, e raccogliendo le cofe, che nel fondo di ello foglion produrfi; fe ben in fine, quafi inuidiando Nettuno tal delicia à gli huomini, col ributtar di nouo l'onde maritime fopra il difsecato fuolo, non folo queste collero fotto molte migliaia di persone;ma con firapeto loro ananzateli nelle città, vi ruinarono gli edificii, portando etiandio con la rabbia de' venti, sopra gli altissimi tetti de' palazzi grandissime traui; com'egli dice elser successo in Alessandria, & hauerne anco veduto nella città di Methona . Prodigiose in vero,& incredibili nouità procedute da' retremoti. Ma scriue l'istesso, che per gli horrendiffimi sotto l'Imperio di Costanzo seguiti, si scossero per l'Asia, per la Macedonia, e per lo Ponto molti altissimi monti, e cadderno molte città strà le quali Nicomedia, madre, e Reina della città Dami acoadella Birhinia, firiuersò da' fondamenti, e tutto quello, che v'era d'intorno restò spianato con strage del popolo così lagrimosa, ch'aggua- uersi paesi. glia ogni tragica historia de' poeti: poiche molte delle Chiese, e delle prinate cale, ch'haueriano potuto restar intiere, e molti de gli huomini restar viui forono dalle samme, che dalla terra sorgenano, e da fuochi, che darorono cinquanta giorni, e cinquanta notti, miferabilmenre abbrucciati. Che però non fia marauiglia, se ne' secoli più antichi, imperando Tiberio, dodeci città dell'Alia, restarono da terremoti di- Plin.l.s. c.84 ftrutte. Enell'istessa sotto Nerone trealtre, Laodicea, Hierapoli, Co- Meteor lum. losse:e sotto Vespafiano tre villaggi di Cipro:e sotto Traiano pur nel. + l'Afia quattro Città, Elea, Mirrhina, Pitane, Cuma, e due della Grecia, e tre della Galatia. Ne mancano de' più moderni esempij. Perche Venetia nell'anno 1345, patì così terribil calamità di terremoto, ch'heb- Sabell. be à ruinare cô la caduta di molti edificij, e mortalità grandiffi ma de' eiteadini. Nel 1538. in Lisbona caddero più di mille,e ducento case per l'istessa cagione, restado quasi prina dell'innumerabil suo popolo, che per timore non ofaua più d'habitarla. A' nostri giorni nel mese di Luglio, d'agosto, e di Settembre del 1627.la città di San Seuero, e moli'altre terre nella Puglia, restaron del tutto disfatte, con morte di molte migliaia di persone. Di modo che no mancherà mai di si strani fpettacoli, nella scena del mondo; ò per l'ordinario stile di natura; ò per gl'influssi de' Cieli ; ò per arcani giudicii del supremo Rettore. . A tali effetti pertengono anco le spauentose nouità de gl'incendij,

1::

in varij luoghi, e tempi promossi, per le sopr'accennate cagioni. E' rendi seguiti noto l'ardere, ch'hà sempre fatto il monte Ethna nella Sicilia, del quale scriue Paolo Orosio, che nell'anno di Roma edificata 627. vonel mondo.

mitò tante fiamme, e tanta cenere, che caduta sopra li tetti della Città di Catanea, gli abbrucciò, e felli cader tutti; il che commiserando il Senato di Roma, liberò dipoi li cittadini fuoi dalli dacij per dieci anni. Enel quinto libro racconta l'istesso, ch'essendo Consoli Emilio, e Lucio Oreste, tal monte scosso prima con tremendi crolli, mandò poscia fuori, e nubi, e caligini, e tanti globi di fuoco, che fece bollire il mare vicino all'Ifola di Lipari, coll'infranger molti fcogli di effo; e coll'ecceffino calore facendo liquefar la pece delle naui, che nell'istessa acqua reftauan arle, vecife li pefei che vedeuanfi nuotar di fopra cotti. com'anco molti huomini morti, ch'à tempo non si poteron saluare. Di fimili, e maggior incendii, dicono succeder presso Arquippa città del Perù nell'Indie Occidentali, doue da certi monti chiamati Vulcani, escono procelle così terribili di fuoco, che particolarmente nell'

cap.3. 9.2.

Martin, anno 1600, alli 18. Febbrato, doppo le tenebre, ch'oscurorno il giorno Delr. 116.4. per vn mese intiero, scoppiorno ali'improuisa fulmini, tuoni, e baleni di strepitosissime siamme, che pareuano di voler sobissar l'uniuerso; al che seguiua tempesta foltissima di smilurate pietre, che piombando fopra le case, le fraçassarono, e col buttar suoco disfacedosi in cenere. le caricaron tutte di essa, che se ben bianca, come calce, e d'odore di folfo; cótinuando turtania lo spacio d'vn mese ad infoscar l'aria, nó lasciaua distinguer dalla notte il giorno, confuso anco dal rimbobo d'incessanti terremoti, per li quali, e tempii, e case moltissime diruparono.

Del monte Vesuuio sotto Napoli, si potrian fare racconti molto prolissi delle funeste, eportentose sue infocationi; ma ne bastino al presente proposito due delle più famose, antica vna, e l'altra recente di pochi anni scaduti. La prima successe nel tempo dell'Imperator Tito, l'ottuagesimo secondo anno, dopò che Christo nacque: della qual Suetonio nella di lui vita; e Plinio iuniore nell'Epiftola, che scriue à Cornelio Tacito nel lib.6. e Dione in Tito, con altri molti, che concordano, non effer tal monte, in altro tempo mai incendiato con maggior danno de' vicini, e luntani paesi, quant'all'hora. La seconda auuenne nell'anno di nostra salute 1631. alli sedeci di Decembre, descritta pienamente da Gio: Bernardino Giuliani, che niente su stimatainferior alla prima. Perche in quella, per il vastissimo suoco, Incendio an- per il fragor delle pietre volanti, per gli spauentosi muggiti della terra, per gl'inauditi fremiti del mare, per la caligine ofcurissima de' fumi, per la vehemenza infolita de' terremoti : restarono gli huomini tanto spauentati, & attoniti, che credeuano effer alla-

Nel tratta. del Monte Vefunio . tico del Vesunio dell'anno 82. doppe Christo.

fine il mondo, ridotto nell'anticho Chaos, confumato da quel fuoco: la cui cenere oltre il riempir gran tratto di mare, e di terra con l'vccisione d'infiniti vecellinell'aria, e d'armenti, e di pesci; & il sepellir fotto se le due città d'Herculano, e de' Pompei; volò sin nell'Africa. nella Soria, e nell'Egitto, & in Roma, doue confusi cominciaron penfare, ch'il Sole cadesse in terra, ò la terra ascendesse nel Cielo. Dalli quali infoliti auuenimenti, futto curiofo Plinio à volerne sapere più del douere, col vederli sopra luogo; restò iui con Saleto Basso da gli haliti fulfurei fuffocato. Ond'hebbe occasione il Petrarca di dire .

Mentr'io mirava, subito hebbi scorto Quel Plinio Veronefe fuo vicino,

Nel trionfo

A' feriner molto, à mortr poco accorto. În questa del presente secolo, non minori furono li stupori; anzi Incendia moli futori dell'ignea cfalatione, che pareua vicita dalle minere inferna- derno del Veli, per annientare quel vaghissimo, e popolatissimo parse. Fù dico sunio dell totalmente simile all'antica sudetta; e per intenderla basterebbe anno 1631. legger l'Epistola cinquantesima di Cassiodoro, che scriue à Fansto prefetto della Campania, nella quale collo spirito so suo stile, descriue la natura de gl'incendij del Vesuuio, tanto estrauaganti, quanto all'human genere for midabili : ch'in quei contorni spesso cangiò la. ricchezza con la mendicità, e la vita con la morte, & il nido natio con la sepoltura del fuoco. Ma se nel detto anno, habbia passato i segni dell'humana credenza, comprendasi da questo, ch'in vna sola notte, mentr'ardeua, fece sentire più di cento gagliardissimi terremoti; dietro à ciascun de' quali seguiua immediate vn tuono, ò rimbombo sì grande, come se di vna ben grossabombarda sosse: dal che inhorridita la gente della città di Napoli, se ben per dieci miglia lunrana: etenendo fermamente di douer esser in breue dalla terra inghiottita, correua in foltissimi stuoli à piedi de' confessori, per saluar almen l'anima, già che teneua per disperato il corpo, & ogni suo hauere: con l'esempio della bellissima torre del Greco, terta di due milla fuochi, e ricchifsima: e dell'altra non men bellatorre dell'Annonciata, con molt'altre terre iui vicine, che furno miserabilmente disfatte; conciosfache doppo gli horribili terremoti, vscito in vn' instante dalla focosa voragine del monte, vn diluuio di cinque. ben grossi torrenti di fuoco, e d'acqua, che seco gran copia di grosse, & ardenti pietre milte con immensa cenere, arena, liquefatto bitume, folfo, & alume impetuofisimamente traheuano; s'alzaronotanto non folamente fopra gli alberi delle campagne, ma fopra litetti anco, benche molto alti delle fudette terre, che col popol loro sobilisate, e seposte restarono. Napoli su creduto da tal scia-

gura restar essente, per singolar intercessione del prottettor suo San Genaro, già Vescouo di essa, il qual su all'hora veduto dal popolo dietro vna vetriata della chiefa, ou'era ridotto; in atto con la mano di dargli la benedettione. Manon restò già senza il notabilissimo danno, che fu stimato di vinticinque millioni de scudi: cosa inaudita, & esorbitante; come chi non hà con proprij occhi veduto (dice lo Scrittore,) non può non che credere, ma neanco col pensiero imaginare la mostruosità del successo.

Hora per tornare al nostro principal proposito di sapere: se da tali effetti si possa far alcun presagio del futuro, come da portenti, ò pro-

Cin. Dei.c.8.

digij, che sempre sogliono prenonciare qualche mal publico, ò priuato, diciamo; che se per prodigio s'intende con Varrone vn'effetto, Lib. 10 de che sia contro natura, ò secondo S. Agostino, che sia sopra la natura; non si ponno li sudetti apellar tali, per dipender dalle cause loro proprie, senza punto alterar gli ordini di natura, le quali cause, se di rado vengono all'atto del'produrli; non deue però tal rarità farli (tima. re veramente prodigiosi. Ma se vogliamo intendere, che per la strauaganza, nouità, & eccesso loro siano fimili a prodigij, per osferuarsi, Come iter. ch'ad'ogn'vno d'essi, ò sia terremoto, ò sia alcun segno, e strana figuremoi à cofe ta nel cielo, succede tal volta, à guerra, à peste, à morte di prencipi, fimili fian à riuolutioni de popoli, à fimili; non possiamo apprenderli, se non

leeni del fuper fomn c. 1.

(com'anco Aristotele dice de' sogni, ) ò come cause, ò come segni di Li de dinin. questi successi. Mache il terremoto, per esempio, sia causa della. guerra trà Turchi, e Venetiani; e la tal Cometa sia causa della morte del fommo Pontefice, non fi può admetter da alcun fano intelletto; per effer effetti troppo disparati, e troppo sproportionati à tali cause. Che fiano poi fegni, deuesi distinguere : ò che son tali per particolar dinina dispositione, che ci voglia auuisare per alcun fine, come sece con la stella li trè Magi: o perche con questi mezzi ( come dice San. Bonauentura) voglia premonirci, d'alcuna imminente calamità in alcuna provincia, nella cui terra, ò fopra il cul cielo appari quel fegno; ne à questi si può in conto alcuno contradire, scorgendosi da. esti l'altissima charità del fommo fattore, che avanti di ferire minac-

arle.

cia; acciò che gli huomini con gli atti della vera pietà riformati, poffino placar l'ira fua. Oucro fono fegni simplicemente naturali; nel qual cafo, fe vuol'alcuno stimarli fegni proprij,& infeparabili di quegli effetti, com'è il fumo del fuoco, ò l'ombra del corpo, s'inganna di gran lunga: percioche l'vno non depende necessariamente dall'altro, effendofi fatte molte pestilenze senza il preceder de terremoti, & effendofi fatti molti di questi; fenza la conseguenza di quelle: e così nel ciclo fon apparfe Comete, fenza che fegua morte d'alcun Monarca: e tal'hor di questi n'è morto alcuno, senza preceder alcuna di quelle. Di modo che non deuono stimarsi detti segni, che soli motiui probabili, per far congiettura di quegli euenti, li quali perche poffono fortire molti impedimenti; però non ponno per quei legni effer

giustamente indouinati.

Porterà tuttauia in campo alcuno l'esperienze di molti secoli, ne' quali s'e il più delle volte offeruato, ch'auanti i gran successi nel mondo fon etiandio comparsi gran segni; onde il notarli sia quasi regola infallibile di fiper il futuro, come pare la tenga Plinio col dire. Nunquam Vrbs Roma tremuit, vt non futuri cuentus alicuius id pranun- Lib 2 c.84. cium effet. Et Aleffandro ab Aleffandro và fimilmente con molti esempi) rimostrando, che tanto le calamirà, quanto le prosperità, so- Lib.2.c.31. gliono effer da fegni precedenti annonciate, come appreffo lui fi può vedere. E pertralasciar i portenti, è prodigij, (com'è, che li monti si mouano, e s'vrtino insieme, come fur veduti presso Modena dall'esercito de Romani, e ne segui poi la guerra sociale: ouero che le mule partorifcano, & i cani parlino voce d'huomo, e cofe fimili dallo ftef. fo Plinio riferite, delle quali non intendo al presente di fauellare.) Segni molto conspicui si tengono trà noi le Comete, che son esalationi nella terza region dell'aria, à guifa di stelle, che habbiano la chioma, ò coda (che di queste due sorti solamente Aristotele fà men- Lib. 1. Metione) denonciatrici quali fempre d'accidenti infausti: come su quella teoresp.4. auanti la distruttione di Gierusalemme, ch'in forma di spada per ogni lato gettaua fopra essa città raggi di luoco: oltre il vederfi per vn'an- Giofefo lib.7. no intiero auanti il tramontar del Sole, correr per tutta Giudea carri di fuoco, & eserciti d'huomini armati, ch'attrauersauan le nuuole: tremendi spettacoli, & annuncij della sua poco di poi seguita, e meritatarouina. E pernon scostarsi da' nostri tempi, alla Cometa, ch'ap-demali venparfe dell'anno 1512. di color di fangue nel mefe di Marzo, & Aprile, successe la morte di Giulio Secondo Pontefice. Ad'un'altra veduta con li crini, ò raggi breui à guisa di fiammelle del mese d'Aprile, l'anno 1521. seguì la morte di Leon Decimo, e le guerre di Roma. Anche nell'anno 1556. il primo di Marzo, il comparirne vn'altra. molto infocata, diede prefagio delle guerre indi riforte di nouo ins Roma, & in Francia nella Piccardia, e della ritirata dal secolo dell' Imperador Carlo Quinto, e poi della morte di lui, e della Reina Masia d'Inghilterra. Alla veduta nell'anno 1538, alli 18, di Gennaro successe il tumulto in Fiorenza contro Cosmo de' Medici: la venuta del Rè Francesco in Italia con così poderoso esercito: l'abboccamento di esso col Papa, e con Carlo Quinto: la guerra del Turco contro

Venetiani, e la lega de' Prencipi Christiani contro esso Turco. Nel?

anno 1530. dal primo d'Agosto sin'à mezzo Settembre, in Italia, in in Francia. & in Germania, videfene vna, che fu creduta indicatrice. delle guerre mosse doppo delli Suizzeri, e delli contadini della Germania, che si misero alle ruberie delle strade. Tante guerre poi accadute nelli regni d'Europa, da molti anni in quà, tiene vn' Astrologo dinostri tempi, che sossero minacciate dalla Cometa comparsa sinnell'anno 1572 e dall'altra nell'anno 1604 com'altroue toccato habbiamo. Dalle quali osteruationi, si può con buona ragione conchiudere : che tali fegni siano ordinarij, legitimi, e non friuoli, od'incerti fondamenti di pronosticar le cose venture.

Tuttauia per le cagioni accennate di fopra, deuesi tenere ; che se ben quei fegni son molte volte dalli sudetti,ò consimili effetti accompagnati; non è però trà loro necessaria dipendenza, ma sola accidenral concomitanzas perche accade, che le cause de gli vni, e de gli altri s'incontrino insieme; e così gli effetti siano trà loro connessi; dal che pare, ch'vno fia fegno dell'altro, il che per verità non è; perche in tan-Comere co- to la Cometa può effer fegno di guerre, morti, e carestie, in quanto el-

me sian segui sendo calda, e secca impressione può riscaldar, & infiammar l'aria; onde molta bile generata ne' corpi, massime de' più delicati, e prencipi, cagioni morti ; com'anco ne' popoli fatti più coletici rifle : e nella terra confunta del fuo natural' humido careftia: ma può anco effer, che tali effetti non seguano; perche se ben la siccità di detta impressione, sia in grado di far la Cometa, non tocchi però quello di poter cagionar essi effetti; onde ne questa, ne quelli s'incotrino : come in fatti fi vede, che l'vno succede senza l'altro; che perciò non riescono, che per accidente, segni vno dell'altro. E ciò che della Cometa si dice, deue anco d'altre inustrate figure intendersi apparenti nell'aria; ò sian di lancie, ò di colonne, ò di foli doppij, ò di dragoni, ò d'vccelli, od'anco di giganti, e d'altre sì fatte, materia delle quali essendo l'esalatione, che per la varietà fua, e del fito, nel quale è posta à caso nell'aria, scopre così varie sembianze, non han esse maggior virtù di significar il futuro di quella, ch'habbiano le Comete, dalle quali non fon differenti, che per il più, ò per il meno. Quanto poi à gli altri effetti metheorologici, che per vapore si producono nella prima, e seconda region. dell'aria, come nubi, neui, pioggie, grandini, venti, brina, e rugiada: le fignification loro fon note più ch'ad altri alli nocchieri, à paftori, & agricoltori, che dall'ofseruation loro coprendono l'imminenti procelle del mare, ò de'mali véturi nelle pecore, e ne gli armenti, ò l'abbondanza, ò carestia de'ricolti; della qual materia pienamente ne Lib. Ephen. tratta Virg. nel 1.lib. della Georgica: e trà nostri riesce grata, e lodeuole l'opera d'Antonio Mizaldo, à cui ricorra il curiofo lettore.

vustic.

Dell'in-

Dell'indouinare da gl'instinti de gli vecellt, e de gli animali . E dallo sternutar dell'huomo.

#### APITOLOX

C E all'aria partengono li vccelli, porgon esti molto proprio, e sin-J golar pronostico d'alcuni accidenti futuri, conforme l'oracolo di Gieremia al capo 8. Miluus in calo cognonis tempus fuum . Turtur, & hirundo, & ciconia cuftodierunt tempus aduentus fui. Presentono effi le mutation delle stagioni, le pioggie, le tempeste, per il natural' instinto impresso loro da corpi celesti, che li sa capaci della dispositio, ne dell'aria vtile, ò inutile alla loro conseruatione; massime, perch' hanno il ceruello più debole de gl'altri animali, perciò fentono ogni minima alteratione dell'istessa aria. Onde Plinio dice delle foliche. Lib.19.c.35. Fulica matutino clangore tempestatis signa funt . In conformità del Poeta.

Canafulex fugiens è vasti gurgite ponti Nunciat horribiles clamans inftare procellas.

Cic.l.z.de

Così fà col gracchiar suo la cornacchia.

Tùm cornix rauca, pluniam vocat improba voce. Virg.s.Geore. E d'altri simil pronostici fatti da gl'vccelli, Plinio alla lunga nell'vl-

timo capo del lib.18.

L'auuoltore dice Aristotele esser vccello augurale, del quale per- Lib, de aniciò faceuano gran conto li Romani nelli loro augurij; perch'à Romo- mal-Ionel fondar Roma n'apparuero dodeci: & attesta Herodoto, che non noce ad alcun' animale, per nodrirfi folamente di cadaueri, delli quali hà tanto fentore, che nel luogo, oue son per trouarsene, vola tre, ò quattro giorni auanti; onde per vederfi rarifsimo, qualunque volta egli compare, porta sempre infelice presagio; essendo commune opinione, che se vola à stuolo sopra gl'eserciti, sia per succeder grandilsima strage, massime di quella parte, à canto la quale và vo-

L'aquila è tal'hor prospera, e tal'hor infausta. Dicono, che mentre vola con giocondità, e come scherzante, porta selicissimi augu- Appione. rij; ma fe dibattendo l'ali, dispettofa, e combattente si vede, li porrafinistri; com'appresso Homero, l'aquila che d'improuiso volando, si gettò sopra le vinti anitre, che nodrite haueua in casa sua Penelope, e tutte l'vecife, su interpretato, che significasse il ritorno d'Vlisse, e la morte de Proci, ò riuali di lui. E l'iftesso su di quella, ch'appresa vn' anitra trà gl'artigli, la rila sciò auanti il carro, da cui era portato Telemacho: perch'Helena gli diede il sentimento: ch'Vlisse dopo l'hauer

fcorfo varij, e faticosi viaggi, e sosferto infiniti disagi, douesse ritornar prosperamente alla patria, e con l'estremo supplicio castigar li Proci sudetti.

De corui è concetto appresso tutte le genti che sian sempre mesfaggieri d'improsperità, come surno ad Alessandro Magno nell'ingresso suo in Babilonia: & à Cicerone, mentre fuggiua; perch'ali'vno. e l'altro circonuolando, con li rauchi stridi, significorno la morte, che Plin, lib. 10. lor foprastaua. Così le nottole, ò ciuette : li buboni, ò barbagiani, e gl'altri notturni augelli si chiamă serali, e d'infelice augurio apportatori ; perche la voce loro non è di canto, ma di gemito, sempre que-

CAP.12. Lib.4.

Solag, culminibus ferali carmine bubo. All'incontro il cigno stimasi sempre noncio di giocondità, di cui

rula, & ingrata; e però sempre mal sentita, di cui Virgilio.

vien detto. Cygnus in auspicijs semper latissimus ales .

Æmilio. Hunc optant nauta, quia non fe mergit in undis .

In fomma col cenno de gl'augelli, s'indouinano cofe diverfe, de quali è più diffuso raccoglitore Alessandro ab Alessandro ne suoi Ge-تنافعة niali:doue nota anco farfi lo stesso per li motiui de gl'animali, trà quali annouera il lupo, il giuuenco, il mulo, il leone, la capra, l'afino, il ferpente, la volpe, il forice, la lepre, la mustella, & il montone, cheda gl'antichi veniuan osferuati, per far diuersi pronostici de casi loro. Particolarmente dalli conflitti, ò dalle concordie, che passano trà effi animali, dice Aristotele, che prendeuano grand'augurij delle

De hifter. guerre, ò delle paci future. E da quadrupedi passando all'huomo; si come dalli membri di

lui s'è già mostrato, quali presagij far si debbano; e si come tal'huomo è per sua individual proprietà indouino delle mutationi de tempi, e delle pioggie venture, auanti le quali sente nel suo corpo manifeste alterationi, quale son io; così da vna sola, e particolar sua quali-Seeni presi tà, lo stesso Filosofo caua gran congiettura di bene, ò di male ventudallo fternuro, che quì tacer non fi deue. Et è lo sternuto, qual chiama . Signum De histor. augurale fanctum, & facrum. Che non parlando maiegli, ch'èl'ora. colo di natura, senza fondamento di verità, doueressimo noi andar cercando di tal detto il modo,e la ragione, quando egli stesso altroue

animal.lib.t. cap.11.

9.cap.1.

non l'infegnaffe ne fuoi problemi, col dire. Cur eruptio caterorum, vs Sett.33.7. flatus, aut ructus facra handquaquam babetur, fernutamenti facra habita eft? Perche l'vscire de flati di sotto, ò de rutti di sopra, non è tenuto per cosa misteriosa, e sacra, ma solamente il sternutare? Risponde, che ciò auuiene per due cause. Vna perche il flato di sotto vícendo da gl'inteftini, & il rutto, ch'è pur flato vícendo dallo floma-

CO.

co, non sono queste due parti così degne, e venerabili come il capo, dal quale nasce lo sternuto, per il discacciare, ch'egli sa del flato souuerchio fuori di fe; onde stimasital'attione sacra, & adorabile, per nafcer da parte la più diuina, che sia nell'huomo nella quale, come in. proprio feggio stà l'anima ragioneuole detta da esso Filosofo diuina, e facra. L'altra è, perche lo sternuto denota la robustezza del ceruello nel dissoluere, vincere, e discacciare dette flatuosità, dal che. prendesi ottimo augurio del buono stato dell'huomo, e fannosi prefagi di futura prosperità; onde si riceue tal moto per santo, e sacto: ficome per l'incontro, quando ne moribondi tentiamo con medicamenti acri, & acuti, eccitar lo sternuto, ne s'ottiene, l'habbiamo per fegno di disperata falure: mostrandosi per esso il vitale vigor del ceruello, ridotto all'estremo, come impotente à promouere il così faufto, e lodeuole atto dello sternuto.

Dital'opinione imbeuuta tutta l'antichità, formò regole, e maffime servienti all'indovinare per via di sternuti; come dal farne più. Suest lib.t. d'vno, ò tre, ò quattro: dal farne di giorno, ò di notte: dal farne più de angur. l'huomo, che la donna: ò vigilando, ò dormendo: ò in fanità, ò in infermità: ò più in vn giorno, che in vn'altro: ò auanti pranfo, ò auanti fernuti. cena: ònella villa, ò nella città : ò altre fimili fuperstitioni, dalle quali intendeuano pronosticar li guadagni, ò le perdite ne i negotij, le morti naturali, ò violente, le malattie imminenti, li trauagli, le dignità, gl'incontri auuersi, ò prosperi, le ricuperationi delle cose perdute, la duration lunga, ò corta della vita, e molt'altre di tal forte, delle quali può ogni saggio comprendere la vanità; perche non est ndo lo sternuto ne caula, ne effetto di quei fuccessi futuri, non può effer indicatino di cisi, se non per accidente, & à caso, (com'è à caso, che passeggiando Socrate, il cielo tuoni; ) onde niffun fondamento fi può fare nella fua fignificatione, riufcendo questi rispetto quello semplici contingenti; ò sia senz'alcuna vicendeuole dipendenza, com'è anco delli euenti fognati, e dell'innumerabili forti d'augurii de gli antichi, che per l'istessa ragione son tutti delusori, e fallaci, in modo che se vno fortifce, dieci fallifcono; onde si come non erano essi, che sole inuentioni de' facerdoti loro, per acquiftar gli affetti dei popoli curiofi di Angeri de faper il futuro, e da tal curiofità ritrarne i fostegni della vita: così con- erano interuinta poi tal leggierezza, e superstitione dall'auuedutezza de' poste-tioni de fari, e confermatane l'incertezza dall'esperienza più volte fatta da va-cerdoii per lorofi ingegni, fen'hà meritamente trascurato lo studio, & ommesso guadagnare. lo costume; massime per il divieto fatto dalla dottrina Evangelica, lib. de Soriione fiamo ammoniti. Non effe vestrum noscere tempora, vel momenta, bus .

qua pater pofuit in fua potestate. Ma di tutte le cole noftre auuenire.

dobbiamo humilmente ricercare il gratiofo preuedimento dall'eterno padre, che mai mancò di concederlo, per publico bene dell'hu-

mana prole, ò per beneficio d'alcuna privata persona.

Non resterebbe, che sar alcuna mentione de' pronostici, che si pon fare da gli alberi, e dalle piante, de' quali motteggia Cicerone nel 1.lib. della Diuinatione; ma già s'è accennato di fopra, ciò per tenire all'agricoltura, & à chi hà d'essa precisamente parlato. Due soli notabili qui nontralascio, che li fiori nati fuor di stagione, come rofe, ò viole nell'autunno, e nel verno, fogliono prenonciar la pestilenza, com'attesta il Delrio esfer auuenuto nel suo giardino di Bordeos, oue ne furono da lui vedute nel verno precedente alla grandiffima pefte, che feguì poi nell'estate. Il secondo è, che se nell'autunno si coglieranno re ghiande, e col coltello fi taglieranno, dice di parer d'alcuni, effer folito trouarfi in vna d'effe, ò vn verme, ò vna mofca, ò vn'aragna. Il primo esser presagio della sertilità di quell'anno. La seconda di future discordie, e turbulenze. La terza di mortalità, ò per morbi, ò per armi: della qual cosa può accertarsi ogn'vno con l'esperienza, alia quale quando anche facesse vedere il sudetto, non deue. prestarsi fede.

## Dell'indouinare con l'Astrologia.

# CAPITOLO XI.

B Ramofi gli huomini di faper le cofe venture, non folamente prendon gl'indicij dalle cofe fublunari, ch'anco fifsando l'occhio ne' Cicli, tentano di prenderli dalle stelle, delle quali con l'acutezza de' lor' ingegni facendo offeruationi, e compilando regole, formano Prone dell' la scienza, che chiamano Astrologia. Di questa v'è sempre stato che i doninare dir affai nel mondo; fe habbia forza, e quale per indouinare. Hà coa l'Affre- parlo à molti, che di ciò non s'habbia d'hauer alcun dubbio, per l'autorità delle facre carre, oue Dio nel crear gli luminari del Cielo, nel quarto giorno, li constituì per segni col dire Et fint in signa, che non può intendersi, se non che con varij aspetti, e congiuntioni loro figni-

Origen in fichino gli euenti dell'humane cofe. Et Efaia nel cap. 34. dando al Eules. c.p.9. Cielo il nome di libro aperto. Complicabuntur sicut liber celi. Manifestamente accenna, ch'in esso quasi che in libro, li cui caratteri son

le stelle, si leggan le future vicende. Con questi conformasi la dottrina de' Peripatetici: ch'il Cielo sia cagione, e regola di questo mondo inferiore; onde fe per ben sapere gli effetti, si deuon intendere le por cagioni, ne fegue: che tutte le cofe di quà giù, fi fappiano dall'in-

ten-

Lib.4.c.3.

logia. Genef.1.

tendimento delle cole di là sù. Anzi di parer delli medefini generandofi dal moto celefte le qualità elementari, caldo, freddo, humido, e Gal. lib. quod fecco, per le qualiil nostro corpo sussiste, & al temperamento delle an mores [cc. quali si addattano le attioni, e costumi nostri: chiaro è, che dal cono-corp. tempo. fcer le qualità celefti, si verrà etiandio in cognition dell'humane, non tanto al corpo, quanto all'animo appartenenti: di quello apprendendo la bellezza, il vigore, la gratia, la grandezza, ò picciolezza: di quefo l'eminenza, ò la rozzezza, le virtu, ò li vitij, e le varie sue inclinatio. nià questo, ò à quell'affetto. Dal che si raccoglie che si possa comprender ancola prospera, od'aunersa fortuna d'ogn'vno. Perche si euers, singui. come la calamita tira il ferro,e sempre stà riuolta al polo,per virtù del certam. 1.22. fuo temperamento; così l'huomo per certa innata forza del fuo pro-fett. 3prio può tirar à le gli animi sì fattaméte, ch'altri gli coferifea ricchezze, & altri dignità senz alcun merito, altri gli prendan odio, & auuerfione, e l'vecid maneo esh'effendo effetti dal temperamento pendenti; e questo nascendo dal cielo, si può ragione uolmente concludere; ch'in mirandolo, si possan preueder le prosperità, ò gl'infortunij.

In oltre s'è offeruato dagli Astrologhi, che chi nasce sott'il benigno aspetto di Capricorno diuenta Rè: chi sotto quel d'Aquario riesce pescatore, chi fotto quel di Mercurio banchiere: chi fotto quel d'Orione cacciatore: chi fotto quel di Marte homicida:chi nell'ascender la stella de' Gemini con Saturno, e Mercurio cógiunti lott'il fegno d'Aquario,nella nona cafa del Cielo,riesce indouino: chi si ritroua hauer nella fua natività Saturno felicemente posto nel fegno di Leone, riesce in molte contrarietà sue inuincibile. Perche dunque non si può far prefagio dall'offernation efatta delle stelle, della fortuna, e conditione, e del bene, ò male de'nascenti? Che se dall'esperienza si prende infallibile argomento della verità delle cose,s'hà veduto, e si vede ogn'hora, con l'Aftrologia farfi verifsime predittioni degli accideti venturi . famofe. Narra Suetonio, ch'in Roma trouossi così eccellente Astrologo che In Aug. c 94farto l'efame delle stelle nell'hora della nascita d'Augusto, propalò al popolo subito; ch'era nato l'Imperador del Mondo, com'in effetti segui. E di Vitellio riferisce Dione, ch'hauedo predetto à gli Astrologhi il giorno, che douevano esser sbanditi d'Italia; essi all'incontro prediffero à lui il giorno, che doucua morire, come potualméte di li à poco Xubill mella gli auuenne. Et auanti di lui consultata da vn'Astrologo la natiuità di via di Ne-Nerone, trouò da gli aspetti delle stelle, ch'egli doueua vecider sua rone. madre, com'alla predittione feguì l'effetto. Ne' tempi à noi più vicini, dicesi, che Marsilio Ficino gran Filosofo, & Astrologo, dalla visió dela Gionjo de vi

Predittioni

le stelle dominanti nella genitura di Leon X. mentr'era ancor fanciul- ra di Lione

lo, preuide, che doue ua riuscir Pontefice, có ammiratione d'ogn'uno, X.1.3.

Sefto.

li in Roma, per elegger Papa in luogo di Giulio Secondo, publicò arditamente, ch'in quel numero, non v'era per anco il fuccellore; quando foprauenuto da Fiorenza, & entratoui detto Leone, fortì d'effer Gionio in vi. egli con notabil'applaufo l'adorato Pontefice. Così Adrian Sesto dot ta d'Adrian tissimo nell'Astrologia, preuide di se stesso, dall'ottima positura delle stelle, nel punto della sua natività, che doueva conseguir altissimo grado d'honore, perche riceunta la noua da prinate lettere, mentr'era in Ispagna dell'esaltation sua al Pontificato, del che molti giornitardorono à giunger da Roma le lettere publichese perciò li suoi dome-Rici stauano con gran dubbio, e sospensione d'animo della verità: egli constantissimamente affermana loro, che nulla douessero dubitar det seguito qual'era, rismendo poi ogn'uno la causa dital confrante credenza, effer frata la fudetta affrologica preuisione. Anco

Elogy.

Gionio nelli Pietro Leonio medico, e letror celebre da Spoleti, per l'eccellente. scienza, che possedeua de cieli, hanendo veduto, che scorreua pericolo di morir annegato; e perciò ichiuando tutte l'occasioni di palfar acque, finalmente per la morte di Lorenzo de' medici attribuita. all'imperfetta cura di lui, o diuenuto per melanconia fi enericos ò per ildegno, & odio concepitogli contro da Pietro figliuolo d'elso Lorenzo; ò da fe; ò da altri movì precipitato in vn pozzo. L' noto à nofirgiorni il pronostico già dato alle stampe, dal Nostradamo Astro. Bifacc.lib. logo Francese, col quale mosti anni auanti predisse, ch'il Senaro di tion d'Inghil Londra per farsi padrone del Regno, hauerebbe veciso il suo Rè. Cafo che feguiro dell'anno 1648. nella persona di Carlo Primo Scuardo, fatto colà publicamente decapitare, autorizza con gran fodezza il valor nel predire dell'astrologia. Ma che disticoleà può ha-Lit. de nersi di questo e quando da Gio: Francesco Spina medico di Gicsi, con efattiffimi difcorfi astrologici, furon predette alcuni anni prima

delle ringlu terra .

CATABrophe mundi.

mondo tutto accadute dall'anno 1630. fin' al presente, ch'io noto questi concetti? Che se succede (com'egli pertinacemente sostenta douer succedere) la rivolutione, anzi l'estintione del Regno Turchefco, ne gli anni profsimi venturi 1663. 1666.

quasiture le guerre, le pestilenze, le seditioni, le turbulenze nel

lascierà bental'impressione ne glianimi d'ogn' vno della verità di tal fcienza, che non ano all'ino reftera 7 onicit

più ad alcuno ardire di congradicia.

# Ragioni contro l'indoninane con l'Affadagia.

## CAPITOLO XII.

A fe la certezza di questa scienza, folse quale vien persuasa da' M fuoi professori, non sò vedere, come folse rifiutatada' Filolosi, poco abbracciata da' medici, prohibita da' Sacri Canoni esclusa da' Concilii, sprezzata da fauije da foli superstitios, e creduli esercitata. Vagliaper eutro lo spitito di Dio nellabocca di Gieremia, con cui ci ammonifice. Innta vias gentium nolite difere, & à fignis celi nolite. Cep 10. simere. Che non fi debba far alcun rifle so alli segni del Cielo, perche da essi non possiamo sar presagio di bene, ò di male, havendoci altroue Salomone protestato, che la scienza del futuro è à solo Dio riferuata : e però Hamo (dice egli) ignorat praterita, & futura nullo feire potest nuncio. Cosimeanco li demoni la possedono; perche altrimenti non haucriano parlato ne gl'Idoli con tanta incertezza, come fareuano; ne haueriano tentato li Giudei à crucifigger Christo, per non perder con la fua morte l'imperio sopra l'human genere, come loro lucceffe.

Ouindi il Senato Romano dedito per altro à tutte le superstitioni, Tacit, lib. 1. prese à schifo quella de' Chaldei, ch'erano li Mathematici sotto Tibe- ancao.7. rio, e deliberò sccaciarli dalla città, nissun conto facendo de loro affettati indouinamenti. E di poi anco l'Imperator Giustiniano, con. molte legginel Codice condanna la fetta de' Mathematici, come inutile, e pregiudiciale al viuer cinile; come sa anco il Concilio Bracharense, & il Toletano circa il fine, e molti Pontofici con varij cano. ni; e particolarmente Sisto V. con bolla fulminante contro di essi, fgridati perciò anco da tutta la schola de' Santi Padri, & in particola-opera sua dottissima contro gli Astrologhi. Che però non fla mara- art. 5. uiglia, se Platone così eminente inne figator dell'opre di natura, che meritò il titolo di divino, non fece ne' fuoi scritti mentione alcuna. dell'indouinar con tal scienza: & Aristotele, che superò inti gl'ingegninella profondità del fapere, s'applicò ben àcenfurare la dinina- 16 parle mai tione, che si può far con li logni,ma non mai quella che si può far con dell'indusi-narcent e le stelle, bench'habbia della natura del cielo ne' suoi scritti profusa- strologia. mente trattato. Anzi dalle sue massime si comprende, che totalmente la sprezzò, decretando egli nella Fisica : che de contingenti futuri, non fi può hauer certa, e pontual verità. E che nelle rofe humane fi dà il cafo, e la fortuna, la cognition de' quali non foggiace all'huomo.

Ech'il Cielo non opera nel nostro mondo, che col moto, e col lumo. niente toccando della virtù, ch'habbian l'altre stelle sopra di noi : onde vien egli à parlar tutto alla rouescia di quello, che fanno gli Astrologhi, che pretendono per via d'esse stelle sarsaper le contingenze future, e l'humane casualità. Cicerone pure ciò rifiuta nel lib.2.della Divinatione, apportando esser dell'istesso parere li più celebri Astro-L.b.14. 6.1. loghi del suo tempo. Fauorino anco appresso Gellio, và sottilmente argomentando contro la stessa vanità con molte ragioni, alcuna del-

Lib.vlt. Me-141.

le quali adduremo di fotto. Auuicenna stimato la senice de gl'ingegni trà gli Arabi, afferma che li documenti astrologici, come fondati fopra sole ragioni poetiche, & oratorie, niente vagliono per poter confeguir la scienza del futuro, per cui non basta intender i punti del cielo; ma è necessaria la notitia delle cause particolari, e proffime delle cofe quaggiù, delle quali caufe non fanno essi alcun conto, applicati alle fole celefti. Ne dal coftui parere fi scofta gran fatto il confalonier loro, e prencipe Tolomeo, mentre dice. Non est put and um em-Lib.1. de nia à supernis causis directo derinari necessitate quadam inniolabili, ve

indic c.2.

nulla alia vis, quin it à operentur obsistere valeat. Eccolo vacillante nell'astrologiche predittioni del futuro, per poter la virtit del cielo incontrar mille oftacoli, ne gli effetti della terra. Galerio che per di-Come Mon. uina fingolar prouidenza, forfe trà gli huomini perflagellare con la tono nella t. sublimità de' suoi spirti li sossiti, e ce rruttori della medicina, la quale riduíse ad eminente grado di perfertione; non si troua, che nella dottrina da lui infegnata per far i retti pronostici dell'infermità, s'habbia punto feruito de gli aspetti de' pianeti, (che pur non haucrebbe tralafciato, quando ne hauesse conosciuto il profiito,) seguendo in ciò l'o me d'Hippocrate, che ne fece poco conto, e seguitato poi da tutta la schiera de' più illustri medici, come da noi s'esprime più sotto nel cap. 16.

P. efat. aLet-167. .

Hora se dal parer de tanti, e più celebri dell'universo, vien regietta cotal'Astrologia nomata dal volgo giudiciaria; con ragione può creder ogn'vno, che fallace, e vana sia la virtù sua nell'indouinare il futuro. Ma vengafi alle ragioni, principalifsima delle quali fu fempre quella, che dalla maggior parte vien stimata insolubile, fondata Arift. 1. fific. lopra l'alsioma fifico: Ch'il faper vua cofa, confifte nel faper le caufe tutte di essa, dalla prima fin'all'vltima; e sopra l'altro: Che il cielo è

tex. 1.

do delle cause particolari; perche non genera (per esempio) il cielo per se solo l'huomo; ma si ricerca la particolar formatrice inserta nel feme, per generario, conforme il detto del Filosofo . Sel, & homo generant hominem. Sopra questi due punti si forma cotal ragione.

causa vniuersale, che si serue per sar gli effetti in questo inferior mon-

Si côme le cole sono, così anco si conoscono : ch'èla trita regola del- Reviene forle schole . Sieutires se habet ad esse, it à se habet ad cognosci. Ma le cole rissima confuture (ono, ò han l'effer loro per le virtù del cielo, e delle cause par- tro l'Astroticolari. Adunque si deuono non tanto per l'vne, quanto per l'altre conoscere, ne basta saperle per li soli aspetti del cielo. Ma le cause particolari, e profsime son quelle che fanno la diversità, e variatione de gli effetti: aduque è vano il presumere di preueder la verità di essi sopra il folo cielo, potedo esfer da tante, e così differenti cause variati. Si dicchiara questa seconda minore, có l'euidenza del senso; perche se dall' agricoltore fotto l'istesso aspetto del cielo, e nell'istesso tempo, saran sparfi diversi semi nella terra di frumento, d'orzo, d'auena, di miglio, vedrassi nascere della diuersità conforme alle lor specie, laqual diuerfità certo non si potrà dir cagionata dal cielo, ma dalla virtù particolar,e propria d'ogn'vno de' femi. Il che stante, pongasi il caso: ch'alcuno nella fua genitura, fortifea stelle, che gli promettino vita lunga; fe l'astrologo pretenderà da esse sar predittione verace, s'ingannerà di gran lunga; perche non fon le fole stelle cagione di tallunghezza; ma pricelari vi concorrono le particolari cagioni della madre, e del padre, che per rendon falmorbo gallico, ò tifico, ò altro fimile, possono à quello impedirla, se lace la dini. ben dalle stelle promelsa . L'istelso à punto si verifica di tutte l'altre firologica. predictioni, che l'astrologo presumma di sare con li risguardi celesti, dalli quali fe tal volta indouina il futuro, ciò fà folamente à cafo; onde quelle come temerarie, & incertissime si deuono rifiutare.

Le caule

Alcuni fognano di dire, ch'il cielo sforza le caufe parlicolari, per far fortir l'effetto, ch'intende. Ma il fenfo li couince, vededo noi, ch'il cielo per se da grani di formento buono, nó ne può far nascer di cattiuo: ne da cattiui, ne può far nascer di buono, essendo tal forza delle sole particolari caufe, le quali perciò ristringono più tosto, e determinano, & in certo modo sforzano esso cielo à far questo, ò quell'effetto, (come s'è anco detto dell'huomo,) altriméti farebbero esse souverchie, quado per la virtù fola di quello douessero operare. Pendono sì gli effetti da quello, quato alla facitura, e coleruatio loro; ma quato alla propria natura, & alle qualità loro specifiche, & individuali, hanno magior di-

Mirand.

pendenza dalla caufa particolar modana, che dall vniuerfale celefte. Dalla sudetta validissima, & inuincibil ragione sforzati gli Astrologhi, si mouono à consessare, che il ciclo nó impone alle cose necesfità, ma grand'inclinatione; onde se gli effetti da lor predetti cortaméte no feguono; per l'inclinatione tuttauia so per il più disposti al seguire.Ma rispódia mo, che se l'effetto suturo no dipéde dal solo cielo (co. impone sociime s'è detto;) e l'inclinatione è vna qualità cocomitate l'effetto: adu- natione alli que no si può neanco l'inclinatione predir dal solo cielo, ma dall'altre eneni surmi.

determinate cause, le quali possono per la varietà sua , sar molto riufeir fallace, & incerta la stessa inclinatione. Per esempio. Nel nascer d'alcuno, le stelle son disposte in modo nel cielo, che inclinano à farlo riuscir di corta vita. Tal futuro effetto può esser interrotto dal ben temprato seme del padre, e della madre, che faccia riuscir il nato d'ottima complessione, e perciò durabile à lunghissimi anni. Vedass l'inclinatione effer d'incertezza pari à quella dell'effetto, per le fudette cagioni.

Altri Aftrologhi così antichi, come moderni, per meglio schernirsi,

mit. Des c.1.

Loc.cit.

cap.6.

AT.5.

S. Acoft. concedono pure: che le stelle non possano come cause determinate, e lib 5. de Ci. proprie de gli humani auuenimenti, farne alcuna antecedente dimostratione; ma ben si la possano fare, come segni fatali, ch'à guisa di caratteri descritti nel libro del cielo, in certi siti, & aspetti, di mostrino, iui, benche non cagionino tutte le fortune, e futuri soccessi d'ogn'vno; cadendo costoro in tal'opinione, per l'autorità di sopra da noi accennate della Genefi, doue le stelle si dicon esser nel cielo fatte, per segni. E son gli autori, Origene, Giulio Sereno, Plotino, & altri. Ma S. To-L.b.g.de fa maso acutamente li confuta con tale discorso. Ch'ogni segno natura-Lib. de fato le di qualifia cofa,è ò caufa, ò effetto di quella, ouero, & il fegno, e la cosasson prodotti dall'istessa causa; perche così per cerra concomil'iride, ch'è segno della serenità, non per esser causa, ò essetto di lei; ma per ester prodotta l'vna, e l'altra dall'istessa causa. Hora le stelle no son. fegni delle cofe future, come cause loro, essendo ciò dalli sudetti negato. Manco effer fegni com'effetti di effe cose, nissuno può dire, che sia di fano intelletto. Resta dunque che sian segni di quelle, perch'habbiano la causa comune: ma questa non può esser corporea, perche soprale stelle non v'è alcuna causa materiale, per esser esse la prima in ordine di natura: è dunque incorporea, cioè gli Angeli, ò Dio: ma quelli. di parer dei Filosofi, e Teologhi, non hanno altra attione, ch'il mo-

2.2. quest. 95. tanza vengono ad esser vicendeuolmente segni vno dell'altro, com'è ucre con moto locale; e con esso mouendo gli orbi celesti, nulla possono fare trà noi, che col lume, e col moto, come oprano quelli. Se. con questi due mò possano gli angeli distintamente, e precisamente: fignificare tutte le cole future de gli huomini, non si può con alcuna neanco apparente ragione comprendere. E' dunque la causa comune delle stelle, e de gli effetti futuri solamente Dio. Manel moto, e. fito di quelle hà egli posto stabile, & inalverabil legge con modo di necessità : in questi hà lasciato la contingenza, & incertezza, la quale

non può esfer significata da quei segni celesti; perch'altrimenti ne farebbero la di lei causa; ma negando li sudetti, che sia causa,ne segue,

che neanco possan essere in alcun modo segni.

A'tra

Altra etiandio più facile, e fensata ragione si suol addurre per rissuto della stessa opinione; perche se le stelle hauessero forza come segni, di mostrar gli accidenti venturi, certo doue la costellatione loro è fimile , anzi l'istessa , douerebbe significar gli stessi, e niente differenti successi; edoue è diuersa, douerebbe significarli totalmente diuersi: ma ciò non riuscire da certissima esperienza si vede; perche li parti che son gemelli, benche nascano sotto gli stessi punti, & aspetti di stel. de Cini. Dei le, si vedono tuttania sortire notabil diversità di nature, di costumi, di 15. 63. e/eq. fortune, e di finimenti di vita; come si legge nelle facre carte de i fra- Confest c.6. telli Iacob, & Efau; e come racconta Tullio di Euristene, e Proclo ge-Cicer. l.a. de melli. Et all'incontro molti, che nascono sotto punti di stelle differentissimi, si vedono incontrar l'istesse pontuali calamità, e forme di morte; come quelli, che nello stesso nauiglio naufragati periscono; e quelli, che nello stesso esercito combattendo restan vecisi; ch'essendo benespesso in grandissimo numero, sarebbe pazzo il dire, ch'habbino la appresso Gelmedefima costellatione, ch'alla medesima sciagura le lor vite disponga;ma ben sì chiarifcono, ch'efsendo la costellatione delle lor geniture sommamente diuersa, com'è de' gemelli la medesima; ne hauendo l'vna e l'altra alcuna corrispodenza de' sussequenti successino si può neanco traggere alcuna fignificatione del futuro de gli aspetti celesti.

Sufurrino mò in contrario quanto vogliono, e dicano: che li gemelli per vícir vno dopò l'altro dall'vtero materno, non nascono sotto gli stessi aspetti ; perche dal rapidissimo giro de' cieli , restan quelli in vn'instante suariati, così che varie dipoi ne seguono dell'vno, e l'altro le vicende; poiche se tal rapidezza cagiona così instentanea variatione: adunque non è comprensibile da chi si sia l'aspetto delle stelle, Gellialib.14. che predominano à i nascenti, come quello, ch'a punti, e momenti cap. 1. velocifsimi fuggendo, non lascia spatio d'esser capito; onde viene per confequenza à riuscir vano, e delusorio l'astrologico esame dell'humane natiuità, delle quali è impossibile intender la vera, e pontuale costellatione. Cauillino poi ancor altri circa li morienti nell'istessa naue, e nell'istesso esercito col dire ; che non è assurdo, ch'à molti auuenga l'istesso fine di vita; perche se ben dissimili in molte parti de gli aspetticelesti, che nel nascer loro signoreggiano; ponno tuttauia asso- li morri ne-migliarsi in quella parte d'aspetto, da cui dipende l'istessa morte, e la cuo morpocui forza preuale à gli altri fegni, che la fignifican differente : concio- nien dale i-costellationi s'assomigliassero in qualche parte, così che per tal somiglianza si notassero frequenti, e somiglianti gli euenti, come delle accennate maniere di morti; ne seguirebbe, ch'ancotal volta si potessero incontrare ta'i punti di stelle, che sossero d'egual forza,

per fignificat l'effer nel mondo di molti Socrati, di molti Platoni, e di molti Aristoteli, simillissimi d'ingegno, di costumi, di vita, e di morte, il che però mai in tanti fecoli s'è veduto; onde chimerico riesce il su-

detto pensiero, per infringer l'addotta ragione.

Con altre molte và l'ifteffo Fauorino argomentando nello steffo propofito, come fa anco l'acutiffimo Giouanni Pico nell'opra fua. fopr'allegata; ma stimando noi le predette come più esficaci, bastare al presente nostro discorso; non s'inoltreremo d'auuantaggio, forse con tedio di chi legge, che può con li sudetti so disfare la sua curiosità.

## Sin' à che segno si possa indouinare con l'Astrologia.

#### CAPITOLO XIII.

📑 Tanto impresso ne gli animi d'ogn'vno, che con l'Astrologia si possa indouinare, che non si può stimare tal concetto esser totalmente falfo, & erronco, ma ben sì appoggiato à qualche fondamento di verità, come son l'opinioni del volgo, che per vscire da certa ragioneuol naturalezza, fogliono dallo stesso Aristotele esser stimate, ne ommesse per proua de' suoi pensieri. Deuesi perciò intender in che ella vaglia, ò non vaglia perapprender le cofe future; accioche, ò non si leui ad essa la lode, che merita, ò se gli accresca la non douuta. Se la scienza è delle cose vere, immutabili, & vniuersali, e l'astrologia è tale, che confiste nella notitia delle celesti ssere, li cui moti serbano eterno, & immutabil' ordine, potrà ella certo saper, e preuedere gli effetti, che da tali moti ponno seguire: come le tiuolutioni de gli anni, i corfi de' pianeti, l'ecliffi, le retrogradationi, gli aspetti, le congiuntioni, e cose simili allo stato del cielo appartenenti, che trà gli altri vego-

Gio: Anton. no altamente infegnate da Tichon Brahe nobil Danefe; ne della cer-Magini e da tezza di tal preuedimento, deue cader alcun dubbio . Ma non può el-Andrea Ar-

cedenti, di pestilenza, di carestia, di terremoti, di tempeste, di pioggie, d'infermità de gli animali, e d'altri sì fatti; perche se bene per il Indowner più fogliono fortire conformi al preuedimento; tuttauolta non è la incerto delle riuscita loro perpetua, onde vengono à riuscir solamente probabili, e Aftrologia. non necessarij, massime doue vogliono gli Astrologhi pronosticar il giorno, e l'hora; poiche di céto, (come dice il Pico)à pena n'indouinano dieci, come appare ne' tacuini, ch'ogn'anno gli stessi vanno formã-Anic, in do. Ne di tal'incertezza fia marauiglia à chi fà riflesso à tanto nu-

la già con l'istessa certezza preueder gli euenti sotto lo stesso cielo suc-

mero di stelle, e tanta varietà d'influenze loro, e di tanti oftacoli, Metaf.

che pon risultare dalla natura del mondo inferiore, e da i diuisi siti della terra, e dalla particolar temperie de i paesi, e dalla propria conditione delle cause particolari, e prossime, come s'hà mostro di sopra, la compisa notitia delle quali cose, è certo inarriuabile all'ingegno dell'huomo.

Così non è concessa à tal scienza la facoltà di poter indouinare li Indaninar casi fortuiti, ò contingenti della vita dell'huomo; perche ciò ch'è for- impossibile tuito, per se stesso non hà alcun' essere, onde non si può in quanto è dell' Affrobtale comprendere : ma si comprende solamente in quanto hà in potenza l'effer nelle sue cause, dalle quali vien poi attuato, e prodot-

ton. Malicontingentinon hanno alcuna certa, e determinata caula, Arifl.6. Me. altrimentinon fariano contingenti, ò cofe incerte: adunque non fi tafitex. 45. pon anco nelle loro cause da qualsiuoglia intelletto creato preuedere. Di poi, ò si vogliono predir le cose, che l'huomo opera col vigor della ragione, ò del fenfo : se le prime , essendo quelle libere, & arbitrarie, ne legate più al sì, ch'al no, riescono d'incertezza tale, che non fia possibile pronosticarne la riuscita futura; perche quantunque venga l'huomo dalla forza delle stelle, ò del fuo natural temperamento, ò del demone stesso incitato ad alcuna maluagità, può egli con la ragione generolamente relistere, e vittoriolo la volontà sua piegare. alla miglior parte, come la quotidiana esperienza dimostra de' pessimi huomini, che si tramutano in buoni; si come all'incontro per buono, ch'egli sia, ò per natura, ò per educatione, ò per dottrina, può con la libertà fua diuentare in estremo vitioso: ciò ch'insegna l'esempio di Salomone, che ne' primi fuoi anni fregiato d'ogni virtù, s'immerse poine gli vltimi, in ogni bruttura di vitij. Così Nerone ne primi cinque anni del suo imperio, diede tal saggio d'ottimo, e di virtuolo, ch'il popolo voleua adorarlo per Dio, e diuenne poi vo moftro di crudeltà: com'etiandio Henrico Ottauo Rè d'Inghilterra per molti anni ripieno di così alto zelo Christiano, che stampati libri à fauor della Chiesa Romana contro gli heretici, meritò dal Sommo Pontefice il titolo di Difensor della sede, di poi con empia metamorfoli apoltatando, fi fece peggior d'ogni heretico.

Se si vuole poi predir le seconde, che son l'operationi sensuali, e carnali, principalmente nella giouentu fua, è manifesta l'instabilità de' fuoi pensieri, e la diuersità de' suoi appetiti, e li raggiri delle sue applicationi, che mai conferua stabili, ma conforme l'impeto dell'ebullitione del suo sangue, le và sfrenatamente alternando. Di maniera che non ponno in vero, ne queste, ne le prime con alcun legittimo fondamento effer dall'Astrologo indouinate. Ardirà forse alcuno rinouare l'antica heresia di Priscilliano, che sostenta.

STOTZALA dalle ftelle à operare . 2. 1.queft.95. artis.

tutto il contravio, coi far la volontà sforzata dalle flelle all'operare? onde dat rifgratdat effe, poterfianco ficuramente pronofticar gli attidiquella? Ma diremo noi con San Tomafo; come pon le ttelle, che fon corpi naturali, hauer forza fopra la volontà humana, ch'è facoltà incorporea, & immateriale, ricercandoti per stil di naturala. fimiglianza, e proportioue reà l'effetto, e la causa ? Ouero se han questa forza sopra di esta, perche gli sono proportionate, e simili, ne seguono due menitabili consequenze. Vna, che l'intelletto nostro; di cui la volontà è parre, fia corporeo, e perciò mortale, come son tutte le cofe sublunari, & al poter del cielo sottoposte. L'altra, ch'essa vos lontà non fia libera, ma ferua delle stelle, che con la potenza loro la girano; e così l'huomo non farà l'auriga, che comandi, e regoli le redini de fuoi appetriti, ma farà lo schiauo sforzato ad obbedirli; onde nissun merito potra egli confeguir di virtà, ne alcuna pena di vitio, non essendo ne quella, ne questo in sua libera dispositione. Assurdi. troppo euidenti, e ripugnanti alle leggi non folo della naturale, ma della Christiana Filosofia, cironninamente li detesta. Ben è vero. ch'in apparenza la volontà foggiace all'imperio delle stelle, in quanto predominando effe alle qualità elementari, che fan il temperamemo del corpo humano, col renderlo ò più fanguigno, ò più biliofo, o più flegmatico, e melancolico, lo fan diuentar anco più dispofo alle passioni, ò dell'allegrezza, ò del dolore, ò dell'amor, ò dell' odio, ò dell'ira, ò della mansuetudine, e fimili, all'opre de' quali si piega poi tirata la volontà: ma non è questa seruilità diretta, e proper accidente pria, ma indiretta, & impropria, com'addossaragli per acccidente col mezzo del detto temperamento, col quale stà connessa, col

opera conforme alle stelle.

rattenere però appresso di se, il libero, & arbitrario dominio di tali passioni, violente sì tal volta, ma superabili anco, fenza indur nella medefima alcuna necessità di seguitarle. Onde nissun auuantaggio riccuono gli Astrologhi

dalli fudetti motiui , per fostentar la loro pretensione.

di poter con le stelle preueder gli atti

della volonta humana.

## Perche alcane volte s'indouini la verità con l'Aftrologia.

### CAPITOLO

D líse il gran maestro de' dotti nel s. de l'Etica, che nella cogni-tion delle cose, se la ragione è al senso contraria, deuesi più to. fto creder à questo, ch'à quella; non potendo effer che probabile, ò sofistica, ne già vera, e soda quella ragione, che discorda dal fenso, e dall'esperienza; poiche trito è l'assioma de Filosofi, ch'ognimostro sapere dal senso, ha il principio, e l'origine sua. Hora mancando gli Aftrologhi d'appoggio di fuffiftenti ragioni, ricorrono à quello dell' esperienza, la quale vantano stabilir del tutto la scienza loro con la riuscita di verissime predittioni, delle quali alcune più notabili habbiamo tocche di lopra : onde pare, che non resti angolo alcuno di regiettarli. Matanto è luntano, che la proua di tali esprimenti li fauo- L'esperienza risca, ch'anzi è loro totalmente contraria; perche fe le arti si consti- disfanoraje. tuiscono per quello, ch'il più delle volte, e le scienze per quello, che l'Astrologia. perpetuamente succede, nissuno può negare cosa più chiara della luce del Sole: che cioè gli Aftrologhi di tante predittioni, che fanno, à pena (dice Fauorino) indouinano la millefima; onde come fipmò ftimare l'arte lor vera da così rare verità, e non più tofto falsa da tan- Gell.lib. 1 a. te, e così frequenti bugie? Così à punto marauighauasi Cicerone, cap. 1. come potesse esser creduto alli Caldei, ch'erano gli Astrologhi defuoi tempi, ch'ogni giorno mentiuano nel predir li casi di questo, e di quello; e n'apporta gli esempij di Pompeo, di Crasso, e di Cesare. Quam multa (dice egli) ego Pompeio, quam multa Crafso, quam multa huic ipfi Cafari à Caldeis distamemini, neminem corum nifi fenetiute, nisi domi, nisi cum claritate esse moriturum : vt mibi permirum videatur quemquam extare, qui etiam nunc credat ijs, quorum pradicta quotidie videat re, & enentis refelli. E veramente, fe al bugiardo non fi fuol credere neancoil vero, è cosa strana, come à costoro venga da alcuno creduto, che quali sempre dicono il falfo. Ma bisogna di con-Tacito, ch'e vna professione si fatta, che sarà sempre da gli huomini prudentirifiutata, e sempre trouerà protettori. Genus hominumin. Lib.10. fidum petentibus, sperantibus fallax, quod in Cinicare moftra vetabitur Semper, & retimebitur .

Dall'esperienza dunque resta convinta la vanità di essa, la quale à guifa dell'altre arti, non è confermata dalla maggior parte de gli euenti,e fini luoi, ma dalla minima; onde non è hauer in fauore l'esperienza, ma in disfauo: e; le ben questa minima, che vien da gli Astro-

fun conto facendofi, e restando nell'altrui filentio ofcurati, e negletti. non vengono così al viuo à spiccare nella luce de gli huomini i loro

gelus Pacif.

Astrologiche false.

vaneggiamenti. Per più abbondante proua delli quali, potrebbonfi da moderno scrittore, che ne sà particolar compendio, trasportar qui nel lib. An- le natiuità di molti,e Pontefici, e Prencipi,e gran perfonaggi, a' quali fi vede effer successo tutto alla rouescia di quello, che gli aspetti delle stelle lor prometteuano di felicità, ò d'infortunii; ma ritrouandosi nelle mani fi può dir d'ogn'vno tal'operetta, ou'è facile confiderarle, fen' Esempi di asteniamo, contenti d'alcuni esempij non antichi, e trà gli altri moltif-predittioni Gmi consisteri attiti d'alcuni esempij non antichi, e trà gli altri moltiffimi, conspicui nell'historie. Vno è dell'Astrologo, ch'osò di pronosticar l'immatura morte à Gio: Galeazzo Duca di Milano . & à se stef-

ch'han le stelle nell'additar il futuro. L'altro è commemorato dal L.1.10x.14.

aftror. judic. Cardano di quell'Astrologo, ch'haucataro la gratia di Lodovico Sforza pur Duca di Milano, che non faceua questi à pena vn passo senza li cenni di quello, onde ridicolosamere tal volta lo faceua benche tempestasse e profusamente piouesse morar à cauallo e per l'acqua e fango altissimo, con tutta la corte frettolosaméte marchiar altroue, quasi che fuggisse dalle mani de'nemici. Ma il successo sù sì buono, ch'oltre l'effer di poi dal Rè di Francia spogliato del dominio, su anco preso, e carcerato, e percosso d'yn pugno in faccia, e racchiuso in vna gabbia di fetro miseramente mori; ne gli valsero cento, e più talenti Stella nelle d'oro, che fan scudi ..... ch'egli spese in colui, per saper co' risguarvine de Pon. di celesti guardarsi dalle prouate spenture. Anco Pietro Hispano Fi-

so prometter lunghezza di vita; perche ridendosi quel Prencipe di cotal stolidità, lo sece subito strangolare, per restimonio della forza.

tef.

losofo, Medico, & Astrologo, che fu poi Giouanni vigesimo primo Pontefice Massimo, promessasi con la notitia di talscienza appresso li familiari fuoi longhissima vita, non varcò il quarto mese, ch'in-Viterbo dalla caduta d'un volto fabricato di fresco, rimase repentinamente sobissato. Di Giacomo Zabarella Filosofo cotanto celebre, fù detto, che dilettandoli non poco de gli Astrologici vaticinij, applico vn suo figlio alla Corte di Roma, oue haueua con l'esame de' cieli compreso, douer conseguire gradi sublimi d'honore. Ma volendosi in certa stagione per cola partire, glielo vietò, perch'in quel punto diceua di preuedere, ch'hauerebbe prouato molto incommodo, e malageuole viaggio. Lasciò dunque scorrer quei giorni di finistro incontro, e poi quasi fosse per hauerli del tutto prosperi, assicurato dal Padre fen'andò. Non fu luntano da Padoa vna giornata; che sopraggiunto da larghissima pioggia, l'hebbe quasi compagna fin'à Roma con disagi moltissimi: e là poi giunto, e sermato, non. fortì mai d'incontrare alcuna men che mediocre fortuna. Vedanfi gli effetti dell'Astrologica preuisione; e se da'saggi meriti esser ab-

bracciata, ò schernita.

Succede mò tal volta, che riesce pontualmente sedele: che si può volta con !dire? che l'errare sia diffetto di chi l'esercita, e non dell'arte? Ma già Aftrologua si s'è detto, che l'arte conleguisce per il più il fine suo, ciò che questa predica il giudiciaria non fà. Forse che la difficoltà dell'arte cagioni, che rade volte si capisca il vero auuenire, se ben per altro ella è sufficiente à farlo capire? Ma già s'è mostro non esserui alcuna ragione, perch' habbia tal facoltà, anzi da molte contrarie restar essa evidentemente conuinta. Dicasi dunque che si come la divination con i sogni, di parer d'Aristotele si verifica à caso, & accidental mente, così succede anco della digination con le stelle; perche di molte cose, che vengon da gli Astrologhi pronosticate, non è gran fatto, che s'abbattino ad indouinarne alcuna: come chi giuocando perde, tal volta gli fortisce pur anco di vincere. Esicome s'è detto, che dalle stelle dipendeil temperamento humano, e da questo l'inclinatione à vari affetti, li quali son poi seguitati spesso dalla volontà, onde gli huomini d'affetto venerei, ò casti, ò soldati, ò religiosi, ò simili, riescon. poi tali con l'assenso della volontà: così gli Astrologhi con l'esame 99, ar. s. delle stelle, ponno andar per congietture argomentando l'inclinatio 49, ar. s. delle stelle, ponno andar per congietture argomentando l'inclinatio 40, ar. s. desenso della stelle sponno andar per congietture argomentando l'inclinatio 40, ar. s. della seconda della second ne dell'huomo, ò sia il seguimento d'alcuni euenti più comuni da co- del Gaet. tali affetti dipendenti; ma per gli ostacoli della volontà, ch'opera. fecondo l'arbitrio suo (com'è nelli sapienti, che con essa dominano tali affetti, e perciò si dicono dominar le stelle,) e delle cause particolari, e profsime, ch'alterado il corpo, alterano anco le fue inclinationi, e per altre ragioni sopradette, riescono cotali cogietture così deboli, che l'indouinare co esse alcuna cosa, no auuiene che per accidete tato circa le cose contingenti alla giornata, via dalla nostra volotà quanto circa l'attioni ordinarie dell'istessa, come di sopra pure s'è discorso.

Perche sal

Oltre tal caufa, incôtrano tal volta gli Astrologhi la verità de i pronostici, per secreta diuina dispositione, da cui viene così commossa la lor mente, che non sapendo quel che si dicano, & alla cieca, toccano il punto delle cose future. Ouero ciò anco permette Dio, per pena della troppo curiosità di chi li ricerca del futuro: ò per proprio castigo di loro stessi, ch'il promettonos perche l'vno, e l'altro allettati dal fuco di tal credula professione, s'illaqueano poi miseramente in mille pernitiofissimi errori. Così S. Agostino. Multa observantibus, secundum ob- Lib. a. de do. fernationes fuas enemiunt, quibus implicati curiofiores funt & fefe magis, Etr. Chrift.c. magifa infernt multiplicib.laqueis pernitioffimi erroris. Perciò chiama 22. 0 23.

tal'ar-

tal'arte superstitiosa, facrilega, e da victarsi all'huomo chnistiane; perche veramente s'osterua, che il delo, in cui gli Astrologhi promerono le forune ad altri, il condanna come rei, col renderli sfortunati, com'habbiamo riferito di sopra del Leonio, del Tiberto, e del Cocle: e potrebbesi dire d'altri moltissimi. Dal che nasce, che vengon anco tassai da il astrici col verso.

luumal. Nemo Mathematicus genium indemnatus habebit.

C. de Ma. com'oltre li Theologhi, l'hanno delli Giurifconfuhi, che congiungo him d'ha no li Mathematici con li Malefici, per effer li Mathematici per il più lef.

Supper Gingl. malefici. Dal qual rifpetto molfo lo fteffo Sant'Agoftino, proteffa a che più debbafi guardare da gli Afrologhi, che dicono il vero, che quelli che dicono il falfo; poiche quetti danno indicio si della loro leggierezza, ma quelli danno legitimo fufpetto del commercio infernale; perche glà, come li Demoni pofsano indounare li contingenti futuri; l'habbiamo di fopra di cichiarito à baftanza.

# Rispondesi alle ragioni sauorenoli à gli Astrologhi.

### CAPITOLOXV.

Bhattuto fin'hora l'appoggi principale de gli Astrologhi, fondato nella verità de i loro pronostici, non è difficile scioglier i nodi dell'altre loro mendicate ragioni. Era la prima dalle facre carte, the chiaman le stelle segninel ciclo. Ma ciò non si disdice, per esfer veramente tali nella fignificatione delle pioggie, delle tempefte, de' venti, e d'altri effetti sublunari molto vtile a' nauiganti, a' gli agricoltori, & a' medici; non già perch'elle sian segni de' contingenti fututi. Era la seconda del paragone, che fà Esaia del Cielo ad vn libro cumplicato. Ma dicesi non esser nomato tale, perch'i caratteri in esso fileggano delle cofe venture; ma perche nel giorno del giudicio, di cui parla quel Profeta, farà così grande il castigo delle genti, che spegnerātifi, & occulteranfi, il Sole, la Luna, el'altre Stelle, sì che diuen. tera il cielo, com'un libro, che piegato, e chiuso non lascia più, che ne contemplate, ne leggere in effo cofa alcuna fi possa. Quanto alla terza della potenza, e forza del cielo fopra le qualità de gli Elementi, e del

e del cemperamento, che da effe riforge, e dell'inclinationi humane, che questo accompagnano; diciamo effer il Cielo canta vainerfale, conferuatrice, reggitrice, e più perfetta d'ogn'altra nella generatione delle cole di quaggiù col moto,e lume suo; ma darsi le cause pasticolari, ch'han più forza, ch'esso Cielo non hà di sopra gli essetti loro; onde non potersi da gl'aspetti di quello sicuramente preuodere li mondani, & humani fuccessi, come che da tali cause ponno in mille quise effer alterati; che però il ciclo per se non può fare l'huomo bello, ne brutto, ne gratiofo, ne fgarbato, ne grande, ne picciolo fenza la Il cielo non. causa particolare, od'essiciente, ch'è la propria formarice di lui, è ma pui far l'imo me pruteriale, ch'è la propria dispositione del seme paterno, e materno; per- 10, ne bello. che se senza queste poresse il Cielo da se far il corpo humano, ne seguirebbe, che tutti quelli, che nascessero sott'vn medesimo aspetto celefte, fossero equalmente belli, e brutti, e grandi, e piccioli, e d'vn'istessa faccia, e d'en'istessa fattezza, cosa ch'è contro ogn'euidenza. del fenfo. ste minastamento

L'istesso dicesi dell'ingegno dell'huomo, e dell'inclinationi sue alle virru, od'alli vitij, li quali se ben seguono il suo temperamento, e questo dipende dal Cielo; tuttauia non si ponno dal risguardar questo, rettamente preuedere, per il concorfo delle particolari, caufe, che notabilmente lo fogliono fuariare. Così niente hà che fare esso temperamento col confeguir honori, ò ricchezze, ò col cader in sciagure servedi persecutioni, di perdite di roba, d'amici, ò della vita più per infer- ueder al sumità, che per mano di ficario, ò di carnefice, perche non essendo "". quello ne caufa, ne fegno di cotali accidenti, non può neanco giouare al preconoscerli, ne per consequenza il cielo, se è, come lo dicono, cagione di elso. B dato anco, che folse quella, ò legno, ò caufa, non farebbetale per forza del cie'o, ma delle cause particolari.

Gli accidenti dunque sudetti di prospera, ò di auuersa fostuna, procedono da cause occulte, ò da altre, ch'ogni giorno vediamo mouere la volontà de gli huomini, come dal feruire à piaceri deprencipi, e far ogni vikà per incontrare il loro genio, ò nelle carnalità, ò nella crudeltà, ò nell'auaritia, molti arriuano à gran dignità, e potenza: & altri benche vittuofi, e degni, e ritrofi da fimil'infami feruigi, restano poueri, & abietti: & altri per elser masnadieri, e sanguinarij inciampano nel carnefice, e così dicasi de gli altri: di modo che non. s'hà da far colpeuole il cielo di quello, che da molte, e quasi infinite cause può derivare suor di esso. E però l'introdurre l'esempio della calamita per prouare, ch'il temperamento d'alcuno habbia forza di tirar altrui à farfi, è amare, o odiare, d'onde gli nascano poi è prosperità, ò sciagure, non hà alcun fondamento di ragione; non hauendosi

ofser.

L'animo di Osservato già mai con l'esperienza, che ne gli huomini si troui tal uno non può virtù di tirat vno l'animo dell'altro, come fa la calamita il ferro, ò feterar l'animo vi si trouaste, non sarebbe ciò per forza del cielo, ma d'alcuna causa dell'altro. particolare, com'è nella scammonea, che tira la bile, ò nell'agarico, che tira la pituita . E' vero, che siamo tal volta spinti à prender ò beneuolenza, ò maleuolenza ad alcuno dal folo vederlo, fenz'hauer altra minima cognitione di lui; ma non è ciò per fola forza del cielo; ma dell'occulta simpatia, ò antipatia, che in noi cagiona cotal particolare incomprentibile inftinto, di cui ragioneremo in altro luogo.

La quarta presa dals'osservation delle nascite sotto diversi segni del Zodiaco cadde per se stessa, mostrando la sembianza, ch'hà più di fauola, che di probabil ragione ; perche come può persuadersi alcuno, ch'ogni giorno non nascano sotto alcuno di quei segni diuersi huomini, che tuttauia non diuentino ne Rè, ne banchieri, ne pescatori, e fimili? Nella Getulia, ch'è parte dell'Africanon fitrouano pescatori; e niente di meno, chi può credere, che non nasca iui alcuno nella. stella d'Acquario? Vedasi S. Gregorio nell'Homilie, e S. Clemente D. Clem. nelle fue recognitioni, che con erudita facondia ribattono quest'affet-

Itom. 10. sup. Enang.

lib 9. recogn. tate, e fantaftiche introduttioni de gli Aftrologhi. De prefaggi poi fatti dal Spina Astrologo della destruttione dell' Impero Turchesco sarà il diuino volere, restando in tanto l'opera sua. sospesa dalla Chiesa Romana.

> Se alla Medicina sia necessario lo studio dell' Astrologia.

#### CAPITOLO XVI.

On tanta follecitudine, e feruore alcuni s'applicano allo studio dell'Astrologia, per stimarla vtilissima nell'esercitio del benmedicare, & all'incontro alcuni con tanta confidenza la trascurano, per stimarla niente, ò pochissimo conferente à tal professione, che pare necessario il ricercare, & intendere, qual di queste due sia l'opinione migliore; acciò che possa con essa indrizzarsi ogn'yno à quello, che più fruttuoso può riuscire, per salute dell'human genere. Molte in vero fon le ragioni probabili per l'una, e per l'altra parte. Milita à Che l'Aftro- fauore dell'Astrologia, l'approuaro assioma de Filosofi: che le cose logia sia vii- sublunari dipendono dal moto, e dal lume de' pianeti, e de' cieli; ond' essi concorrendo anco all'alteratione de'nostri corpi, non potrà che la cognition loro effer di rileuante auuantaggio, come di cause rispetto à gli effetti suoi, per poterle ò schiuare, ò renderle manco nociue.

Di poi, fe nell'accrescer della Luna, i succhi nel nostro corpo per il calor dal suo lume cagionato, si muouono, e bollono, come di so. Libr. 6.18. pra mostrato habbiamo: e nel decrescer d'essa per il mancamento di tal lume, si ristringono, e si fermano; chiara cosa è, che saranno manco atti all'effer dal medico vacuati in tal tempo di quietezza, che nell'altro di mobilità : quella rendendoli più tardi, e pertinaci; questa più flussibili, & obedienti. Perciò manisestamente serue all'vso della medicina, il risguardo de'corpi celefti.

Se il parere de gran Sauij ci deue muouere: odasi Hippocrate. Se il parere de gran Sauj ci deue muonete: odan i inppocata. Autorità d'-nel libretto de acre; aquis, & locis. Quedfi cui hac fublimiora videan. Hipporate tur, is fi ab hac fententia difcedat, difcet fant non minimam par per Ponilied sem conferre ad rem medicam, ipfam Aftronomiam, fed omnino plu-dell' Aftroiorimam, quum vud cum temporibus, & ventriculi in hominibus mu- gia tentar. È più di fotto descende à maggior particolari, dicendo . Maxime autem observare oportet magnas temporum mutatio. nes, ut neque medicinas in illis libenter exhibeamus, neque wramus qua circa ventrem, neque secemus, prinsquam pratereant dies decem, aut plures, & non pauciores. Periculofifisma funt etiam. ambo folfitia, maxime verò aftinum. Periculofum etiam equinoctium virumque, magis verò autumnale. Oportet autem, & affrorum exortus confiderare, pracipue Canis , deinde Artturi, & Pleiadum occafum; morbi enim in his maxime diebus indicantur, alique perimunt, alij vero desinunt, aut in aliam speciem, aliumque ft atum transmutantur.

Non può più fauorabilmente parlare, per l'vnione della Medici-na con l'Astrologia. Galeno nel terzo libro de' giorni critici al ca-Galeno. po festo, autoriza in modo essa Astrologia, per far retti pronostici negl'infermi, ò ne i fani, ch'attesta d'hauer sempre trouato verissimo che la Luna stante con buoni pianeti, ò con malefici, dà fignificatione del bene, ò del male, ch'à quelli deue succedere. Ecco le sue parole. Porro illud denno repetendum est, qued nos queque. obsernantes verissomum semper esse comperimus; ab Ægypsijs Astronomis innentam, Lunam non modo agris, fed etiam fants dies, quales sandem futuri sint, posse pranunciare. Si etenim ad planetas temperatos steterit, faustos, ac bonos dies producere, si ad intemperatos graues, moliftofque. Qui approua chiaramente l'Astrologia. giudiciaria. Che se la principal gloria del medico, consistenell'antiueder l'esito dell'infermità, vedesi quanto per cotal testimonio, gli fia necessaria la scienza de pianeti, per saper offerware quegli aspetti , e quei moti , da iquali tal esito dipende.

Ç...

d'vn pianeta, che d'vn'altro; ond'impugnare cotali cuidenze, fareb-

tioni, che fanno i pianeti ne i nostri corpi, le fanno per mezzo dell'

aria, la quale ò raffreddata, ò riscaldata, ò disseccata, ò inhumidita,

Ma gli auuerfarij van in contrario discorrendo: che tutte l'altera-

Ma và per le mani de' dotti vn'opuscolo nomato, l'Aftrologia di Galeno, tradotto dal Greco nel Latino idioma da Giofesso Stuthio, nel quale così amplamente tratta dell'emolumento, ch'apporta quella-all'vso del medicare, che non deue restar in tal propoitto alcun'an-tall'uso del più dubitare à chi si sia. Es Auticenta vuol pure, che nel cauar sangue con le ventose, s'habbia l'occhio di farlo piu nel mezzo del mese, che nel principio ôfin si di quello, per ragio ndella Luna, dicendo: Sed appenantar is medie Mensis, cam bumares sunt challientes, coi in si ilminis augmento in cerpore Luna augmentam se seguente. Altri cento passi di tal sorte, de' maestri della medicina non mancano. A'quali viuamente sustragano gli esperimenti quottidiani, che mostrano quanto giosi, è ouco si il medicar va male, più sotto l'asperto

be troppa sciocchezza, e temerità.

Che l'Astrologis sia inutilo al medi-

> imprime anco in noi vna qualità simile. Mat al'impressione ad altri può giouare, ad altri nuocere, per rispetto del temperamento dell' infermo, e dell'età sua, e del paese, e del tempo dell'anno, e della natura del male,e della causa di esso. Adunque poco gioua al medico, ò nel cauar fangue, ò nel dar medicina, ò altre fue operationi, rifguardar all'alterationi de' pianeti, quando che da tali circonftanze vengono impedite, ò giouate; le quali però deuono propria mente effer auanti gli occhi di lui, conforme li precetti dell'arte fua, fenz'applicarfi con fi poco frutto à celesti rifguardi. Di poi, se in conto alcuno può giouare l'ofservation delle stelle al medicare, quello è principalmente; perche vedendo qualche male, che da esse derivar possa so. pra il cauar fangue, o'l purgare, che s'appresti ad alcun' infermo, si tralasci, & à più opportuno tempo si rimetta. Ma tal male non possono quelle cagionare, che ò debilitando la virtune corpi, ò generandoui qualche mal nouo, ò accrescendone alcun vecchio, o inqualch'altro modo esacerbando le cause morbose. E d'ogn'vno di questi effetti n'habbiamo segni più prossimi; e perciò più certi dal corpo dell'infermo, che non habbiamo da gli afpetti delle stelle, che come cause assai più remote, son anco molto più difficili da comprendere. Adunque l'osseruar gl'inditij prossimi, e non li remoti, farà d'vtilità fenza comparatione maggiore, alle fontioni della medicina. Quali mò fiano gl'inditij proffimi de gli effetti sudetti, la scho-

la de' medici ne gli scrittiloro così abbondantemente l'insegna, che sarebbe qui supersuo l'annouerarli. S'aggiunge altra ragione del

Hipp. aforif. 17. fett. 1.

Pico

Pico Mirandolano, che li legni che prende l'Astrologo dala fua sciene Liba. conza, nel predir alcun' euento della fanità d'alcuno : ò concordano con tragl' Affrei. quelli, ch'infegna il medico, ò discordano. Se concordano, adunque cap. 3. li proposti dall'astrologo son souverchi. Se discordano: nota l'inconueniente, che ne segue. Dica l'astrologo, che quest'anno l'aspetto di Marte è minaccicuole ad alcuno di febre, per la forza, ch'hà in. tal'anno d'accendergli più dell'ordinario l'humor biliofo. Dica il medico, ch'in quello abbonda la pituita per la bianchezza, e grossezza dell'orina, per la tardità de polfi, per lo pallor del corpo per la pigritia de' membri, per la lunghezza del fonno, per la stupidezza de' costumi, e per altri segni dell'arte sua. Qual'humor stimerai, che si debba in tal corpo euacuare, ò correggere? Se credi al primo, cauerai la bile, che non pecca; e correggendola con rimedij frigidi, accrescerai la pituita con gran danno dell'infermo, che d'essa n'hà in se d'auuantaggio. Se al secondo, ne vien la stella consequenza di sopra: che li segni astrologici, sian souuerchi, & inutili. Masi corrobora di più tal confequenza; perche concesso anco, che Marte faccia l'influslo fudetto d'infiammar la bile; tuttauia potendo accadere, ch'in tal corpo sia scemata, per la qualità della stagione, per l'vso de' cibi contrarij, per la mutatione del paese, dell'esercitio, del dormire, delle pasfioni dell'animo, & altre fimili cause: vedefi quant'incerta ci riesca. l'offeruatione di quell'influsso.

Quanto all'autorità de' gran medici di tal parere fautori, dicefieffer quella d'Hippocrate, di Galeno, e d'Auicenna fopranominati, li quali se ben han satto vn tocco delli sudetti particolari dell'Astrologia da esser dal medico auuertiti; ruttauia in tutte l'opere loro così accurate, vaste, e diffuse della medicina tutta, han trascurato di farne più mentione, benche minima, la qual pure nella confideratione. d'infermirà grauissime, doue son pontualissimi maestri d'ogni circon. ftanza, per la cura di quelle: non haueriano tralasciata, quando l'hauessero stimata necessaria. Ne ci deue sar intoppo l'opuscolo citato dell'Astrologia di Galeno, douendosi riputar non solamente spurio, ma fittitio, per non esser à punto con l'opere di lui spurie, vnitamente stampate con le sue germane, e proprie riceuuto, ò nominato. Ma Autorità de che si dirà de gli altri autori tutti, Greci, Arabi, e Latini antichi, ò mo- medici conderni, che già mai fi ricordano, ne' discorsi dell'humane infermità, trari all'uso di proporre al medico l'osseruationi dell'Astrologia? Che si dirà, se gia. nelle cathedre di tutte l'Academie del Mondo, ò dell'età passate, ò della presente non si troua, che vengano insegnati li rimedii de i mali, di ciascuna parte del corpo, con altre conditioni, che delle ricercate dall'arte medica? e pure gli Astrologhi vogliono, che quelli siano.

ado-

Zodiaco, vietando il medicar i mali del capo, quando il Sol è nell' ariete, quei del collo, quand'è nel toro, delle braccia quand'è ne' gemini, delle spalle nel cancro, del core, e dello stomaco nel leone, del ventre nella vergine, de i pudendi nella libra, della vessica, epodice nello scorpione, de i ginocchi nel capricorno, delle gambe nell'acquario, e de' piedi finalmente, quand'è ne' pesci. Pensieri poco, ò nulla abbracciati da i medici, i quali ben vedono, che se per esempio in vn'isuenimento nato per offesa del cuore, mentre, ch'il Sol è in Leone, s'astenessero dal porger li debiti aiuti all'infermo, fariano tenuti homicidi, e com'ignari della trita massima d'Hippocrate, occasio praseps, con la quale son auisati, à non differir vn momento li rimedii ne' mali precipitofi di questa sorte : sarrebeno meritamente scacciati Conclusione dal civile confortio. Horsù l'Astrologia èscienza nobilissima, celebrata in tutti li fecoli, coltiuata da fapientifsimi huomini, non fi può negare; ma la notitia d'essa per vso della medicina, riesce di poca ri-

leuanza, per l'addotte ragioni. Cedeno le cose luntane, e recondite,

ael Quefito.

nelle quali versa l'Astrologo, alle vicine, e palpabili, nelle quali s'occupa il Medico. S'habbia in confideratione il nonilunio, & il plenilunio, la canicola, l'arturo, le pleiadi, gli equinottij, li folftitij di parere. d'Hippocrate. Vaglia il verifimile de i fondamenti à fauor loro portati di fopra . Non si sprezzino l'esperienze addotte da suggetti accreditati, de' seguiti emolumenti in varie insermità, per l'osseruar alcun punto del cielo: ma il dar fede con troppa credulità à tutto ciò, che contengono i libri loro ripieni di superstitiose assertioni, e di ciancie palliate da fottigliezze, e dall'autorità d'huomini, ò innominati, od incogniti, che tutte l'attioni quaggiù vogliono regolare, con le direttioni delle ftelle : fia luntano dal prudente, e giudicioso medico, ch'à guisa dell'Astrologo d'Esopo, non deue coltener gli occhi troppo riuolti all'insù, non auuertir gli oggetti, che gli stanno dauanti; e così cader nella fossa d'inestricabili errori. lo fui sempre d'opinione, che conserverò sin' all'vitimo de' miei giorni, che nel medicare, si debba tener la via regia calcata da' nostri maggiori, senza torcer il piede per gli obliqui calli, d'alcuni clorbitanti ingegni, ch'affettano sempre mai d'alterar quest'arte con nouità, in apparenza vtili; ma in verità pericolose, e nociue. Hò veduto co' gi indrizzi de più lodati scrittori d'essa, riuscir cure marauigliose de' mali quasi disperati, con indicibil gloria de' medici; ma non già m'è accaduto vederne di tali, per l'osseruationi de gli Astrologhi; anzi più tosto il contrario, come potrei de' due miei colleghi affermare, ch'eruditissimi dell'Astrologia,

dirado fi rallegrorno vedere de' loro infermi con l'aiuto di quella,

Autore .

alcun buon esto; ma ben sì gli vdij spesso confessare, d'estersi ingan. nati. Per conchiuderla s'vsi la distintione altre volte da me in tal proposito rammentata, e piacciuta: che ò si medicano morbi acuti. la cui natura è caminar con pericolo, e con celerità, che non s'estende oltre il settimo, ouero decimo quatto giorno : ò si medicano morbi chiamati cronici, & habituali, e lunghi. Ne i primi, ch'il tempo non serue per differir il rimedio, si deue operar subito conforme l'vrgenza, per non perder l'occasione di conseruar in vita il patiente, come seguirebbe, se s'aspettatse lo sparir di questo, ò di quell' aspetto del cielo. Ne i secondi, che l'huomo con alternate, e lunghe purgationi è folito proueder à casi suoi, eleggendo il tempo à se più comodo, e stando per il più fuori del letto; può anco senza pregiudicio suo, ò differir li dieci giorni auanti, e doppo il Solstitio, e l'equinottio, d'lasciar trascorrer la canicola, o l'occaso delle. pleiadi, ò altre fimili costellationi; ma in modo tale, che soprauenendo alcuna vrgenre occorrenza, debba il medico, ò coll'emissione del sangue, ò col dar medicine operare senz'alcun di rai risguardi ; perche sicome l'osseruatione di questi si condona parte all'autorità , parte all'esperienze sudette ; così deue l'vna , e l'altra riccuer norma, e legge dalla necessità.

> Se li Rè di Francia sanino le scrosole, e con qual virtù.

#### CAPITOLO XVII.

From DV Goods

fito.

Parere del dotato, e non altri. Il Pomponatio nel lib. dell'Incantationi al cap. Pomponario terzo, concede questa, & altre fanationi poterfi fare col folo contatcirca tal que to, per pura forza, e proprietà naturale; perche si come vna pietra. vn'herba, vn'animale hà virtu di fanar questo, e quel male ; così pon : nell'humana specie simili virtù ritrouarsi; così che tal'huomo habbia la virtu di tal pietra, & vno di tal pianta, & altro di tal'animale. Dunque anco per il parer di lui, li Refudenti; deue dirfi; che fanino: col contatto le scrofole, per virus simile à quella di tali misti, ne i cor-1.52

pi loro generata.

Ma fi risponde à talragione, ch'hauendo quei misti la virtudi sanare per la qualità di cerro, e determinato temperamento comune. à tutta la lor specie, (com'hà ogh'agarico virtù di purgare la pituita, & ogni calamita virtu di tirar il tetro,) s'anco gli huomini haueffero simile facoltà di fanare; ò l'haueriano per ragion dell'huma-: na specie, o dell'individuo. Per il primo, tutti fariano dell'isteffa facoltà dotati. Per il fecondo , bitognerebbe affermar l'ifteffo dell' agarico, e della calamira; che cioè tale di effi haueffe la forza di purgar la pituita, e tirar il ferro; e tal no: ch'etotalmente assurdo, & erronco. Non è dunque calzante la fimilitudine de misti sudetti, con la natura dell'huomo; ciò che maggiormente s'intende dalla... fomma differenza delle forme dell'vn, el'altro di effi, le quali per l'efistenza loro nella materia, ricercando disposicioni, e qualità di temperamento diuerfissime; riesce al certo impossibile, che simile virtu di fanare, ch'è in quei misti, ritrouar si possa nell'huomo, dipendendo quella in effi dal temperamento, che nell'huomo è del tutto diffimile, e diuerfo.

Lib. de finsul. certam. 29. fect.10.

Antonio Mirandulano stà in dubbio, se quei Rè habbiano tal virtu di fanar detta infermità; perche di dieci mille, che fon roceari da esti, afferma non fanariene dieci, e forse nifsuno: ò serifanano non fucceder cio, che per la profsima dispositione del patiente, ch'm quel tempo dalla forza della fantalia giouato, vien reso habile a rifanarfi; poiche hauer lei questa gran forza per liberar da: mali, è parer comune de' medici. Ma doue il fenso è testimonio, non occorre confondersi con vani discorsi. Il fatto di tal sanatione è chiaro, per affertioni ampliffime di chi l'hà veduto (come lo ftef-Chetal fa- fo autore fà fede. ) Ma che possa questa succedere per forza dell' nziant non, imaginatione, e per la profsima dispositione dell'infermo, non si talla fucce. concede: perch'ancosi darebbero altri mali, che con la prossima-azi dell'ima dispositione dell'infermo al risanarsi, e con l'efficace imaginarsi lafanità, l'acquifterebbe; ne pure alcuno mai fen'offerua; ma ben fi vede effernecessario con gli aiuti dell'arte medica liberarlo: e se

ginatione.

bene l'imaginatione hà grandissima forza, nell'alterar il corpo, con le passioni di timore, di dolore, d'allegrezza, & etiandio con le qualità di calore, e di freddezza; onde tal volta l'huomo con · la vehemente imaginatione, altera talmente il calor suo naturale, che diuenta febricitante, e col veder folamente la medicina, e concepir la noia d'essa, se gli muone il corpo, (com' -hò veduto in alcuni,) tuttauia non può già ella tramutar l'insemperature habituate, ne dissoluer la materia, che con esse stà congiunta, com' è la scrofola, che generata da humor siemmatico; e perciò erallo, viscolo, e grosso; riesce difficile da. esser risolta da medicamenti sopra di essa applicati, benche valorofi, e grandi; non che da' remoti, à punto imaginarij, & in-

La vera caufa, credo io, che fia, com'hà toccato altre volte nel mio Museo Fisico, solo prinilegio dinino concesso à quei Regi, per Lib.2.cap.8. alcun particolar merito d'eccellente virtù esercitata in quel trono, il qual perciò la diuina bontà fi fia poi compiacciuta di render honorato col dono di così mirabile fanarione, che non potendo proceder da tone. · forza naturale, & humana: certo è necessario dire, che venga da sopranaturale, e divina . Di quel merito molti hanno con fottile curiofirà parlato, quale, é da chi, e quando possa esser stato; ma la più comunehà deciso: che per antichissima serie de' Regi, e lunghisi-- ma d'anni, non s'hauendo mai ritrouato, che s'habbia Rè alcuno · macchiato d'herefia; ma con religiofo ardore quafi tutti foltenuta,

# In che stato si troui il mal Francese, e se debbasi-Sperarne il fine .

& ampliata la verità cartolica; s'habbiano però refi degni d'ottenner in quel fatto la gratia, e robuftezza del braccio diuino:

# CAPITOLO XVIII.

C Etal male hà già non molt'anni hauuto principio; e se è nato Der particolar influsso de pianeti, e per malitia d'aria, come fanno altri mali da medici nomati vaganti, & epidemiel, (che su parere de i dottissimi Leoniceno, e Fracastorio:) si deue sperare, che si cometai mali (qual'è la peste, ), per esperienza si vedono hauer i , fuoi periodi, e finimenti; così anco debba fuccedere di questo. - E fo milluna cola violenta è per se stessa durabile, tal male certo, cheviolentemente s'è intrufo nell'humana specie, non deue lunga-----

Fracastorio mente durare. Così pronostico all'età sua detto Fracastorio, il qual fenti ch' al vedendo, che molti accidenti per auanti horribili, di putride, co fuorempo tal profonde vlcere, di cruste sporcissime, dolorose, liuide, e stillan-male sosse, e se se se super liuide, e se super liuide, e su

no mitigando; fece concetto, che fin' all'hora cominciasse tal male ad inuecchiare, col restar in breue totalmente risolto, & estinto. Ma non è fortito sin' hora l'effettto; e pare che per anco si mantenga nella sua fiera tirranide. Dall'anno 1494. che pulllulò nell' esercito de' Francesi, che col capitano loro Lotrecco assediauano Napoli, (ò fosse perche li mercanti, che somministrauano cibi à foldati, per la gran penuria mischiassero in essi carne de cadaucri; Come tal onde nacque poi ne' corpi tal' infolita corrottione, come narrano

male fi gene-raffe ne Fra- alcuni: ò fosse perche gli Spagnoli sforzati dalla fame, scacciorpols.

cest sotto Na. no fuori della Città le persone inutili, e le meretrici, che di tal male erano infette da molti d'effi, già con Christosoro Colombo venuti dall'Indie Occidentali, ou'esso regnaua, & oue contratto l'haueuano; onde restorno contaminati anco li Francesi, che le raccollero, e seco vsarono, I non hà fatto con qualche mascherata remissione; perche se ben s'hà reso men sordido, e meno essulcerante, & offensiuo della testa, qual nel nascer suo con dolori acerbifsimi crucciaua, e con la caduta de' capelli ogn'hora deformana; tuttania di poi, e di presente tranaglia. maggiormente, con dolori nel corpo, con gonorrhee, con carnosità nella verga, e cose simili, le quali certo non danno inditio di cessatione, ma di durata. Et in oltre se ben pare, che gli effetti suoi siano più superabili, e men pertinaci di quello, che s'osseruaua nell'età passate, che stancaua li medici, e li chi-

Perche di rurghi nel debellarlo; tuttauia non è ciò, perch' egli sia più depresente tal bole, ò più raddolcito; ma perche gl' infermi son fatti più cauti ri più facil- à prontamente prouederli ; e li medici son più raffinati , & assomete del pase tigliati nella qualità de' rimedij, che totalmente lo sterpano; (4:0 .

com'è dell'ontione con l'argento viuo (rimedio potentissimo,) che per il passato effercitata con gran tema, e risguardo, horaè fatta così familiare, ch'ogni medico se ne serue al pari d'ogn' altro più facil rimedio dell'arte sua. Dunque tal male non è veramente hora in stato di finire, ma di continuare ; e tanto più, s'è vera l'opinione di coloro, che vogliono esser egli sin da Lib.3, epid. gli anni d'Hippocrate originati, il quale nel libro dell' historie fue epidemiche, pare, ch'al viuo lo descriua con gli accidenti tutti,

fett. 3. che lo fogliono accompagnare; di modo che, se da così alto principio trahe la nascita, el'esser suo, ne per tantisecoli, s'hàtampoco

potuto estinguere, ò sminuir il somite d'esso, ch'anzi è restato con maggiorimpeto, e ferocia; riesce anco credibile, che longhissima farà la dimora fua, e'l' possesso ne' corpi humani. Ma resti tal'opi- Hippocrate nione appresso chi se la finge. Hippocrate non s'hà iui sognato del non ha conomal Francese, se bennel descriver i morbi pestiseri di quell'età, tocca Francese. forse accidenti simili ad esso.

Noi diciamo, che non ostante la sua continuata proteruia, hauendo incominciato, douerebbe anco finire; perche Omnia orta occidune, ma sin'hora non n'appaiono segni; ond'incerta, ò nissuna vien ad esser di presente la speranza del finimento. E la ragion è, perche durante la caufa dura l'effetto. La caufa del male è il contagio ; se dunque non cesserà questo, già mai neanco cesserà quello. Che mò pro- Mal Franuenga dal folo contagio, v'è la proua dell'esperienza, ch'hà mostrato: cese nase che fenza il contatto de' corpi, ò per coito, ò per baci, ò per succhiar dal folo condel latte de gl'infanti, ò per communicanza di sudor dormendo insieme, ò per il commune vio delle vesti, non s'è mai infinuato nelle. persone tal male; differente però per tal conditione dalla pestilenza, che anco fenza contatto, per il folo halito de' corpi, fe ben luntani transpirante, si comparte. Ma quando mai questo contagio, ò sia. questa velenosa communicatione darà luogo, se gli huomini sempre mai dediti alle libidini, s'immergono ne gli amplessi venerei, senz'alcuna temperie, ò distintione di donna infetta, ò non infetta? Se s'vsalse quella diligenzanel separar gl'insermi da' sani, che s'vsa nel distrucere il tempo della peste, con essigli, e ditti de' magistrati, e pene gravissime mal Eranà chi manifestasse il male, ò non lo curasse, ò ad altri lo compartisse; ब्रंट. certo sperar se ne douerebbe sorse non tarda l'estintione; aggiuntigli massime gli aiuti de' medici, come della peste s'osserua. Ma in cambio di tali pietose provisioni, vediamo, che anzinelle città, li prostibuli vengon permessi à maraniglia pieni di laide, & infette donne esposte non ad altro, ch'ad ammorbare col veleno loro, & ancidere gli stuoli de gli huomini; e puri ladri, e gli homicidi vengono con tance forti di pene castigati. Miserabil disordine. Setal commercio durerà per sempre, inestinguibile sarà etiandio la vita del male. A' prohibir quello, non ci vorrebbe ch'vn folo prencipe nel mondo, che con plenipotenza regia si facesse obbedire; & in tanto facesse da medici tutti gl'infetti del male liberare. Destrutta in tal guisa la sua virulenza, non più se ne sentirebbe l'offesa. Ma dicami, chi si può perfuadere, che già mai fian per concordare tutte le volontà de prencipi in vna fola, per far cotale prouisione?

Con qual wirth l'argento viuo sani per il solo sputar copiofo il morbo gallico .

#### CAPITOLO XIX.

Rà li misti naturali, due hanno sempre satto marauigliare li gran doni, che son la pietra calamita, e l'argento viuo, de' quali confessano non saper intender la natura; e trà questi è il dottissimo Fallopio nel capo 76. del fuo trattato del morbo gallico. Molti han detto, Che l'argen-10 vino fia che tal'argento sia freddo, & humido, perche scorre come l'acqua, freddo , O & è di gran pefo, & à chi lo caua nelle minere induce paralifia, tutti Lumido . effetti di frigidità; così vuole Auicenna, il Matthiolo, Fabio Pace, & altri. Mala vera opinione èche fia caldo, e fecco nel terzo grado; perch'il fuoco in ello predomina, ma con fubdominio di grand'aria, & acqua; ond'è corpo heterogeneo, di v wie nature composto: se ben al senso par homogeneo, e d'vna sola natura, come par anco il sangue Che fia ve. humano. Prousti cotal fuo temperamento con l'esperienza, che su-

ramente calaire fecco.

pera ogni ragione, perche riscalda, disseca, attenna, risolne, e con la tenuità delle sue parti, penetra mirabilmente, e corrode l'oro, il ferro, e gli altri metalli, che non son effetti, che di calore. Poi si connerte. velocissimamente in sumo. Poi si argomenta ciò anco dalla sua gran. mobilità. Di più se si pone appresso qualche arbore lo disseca; & Alberto Magno porta l'esempio della vite, dalla quale esso argento caua tutta l'humidità. Et in okre l'argento viuo sublimato è caldo, e. fecco nel quarto grado; e coll'esperienza si vede, che di nouo si conuerte nell'argento viuo. Adunque per tutti questi esperimenti è di temperamento caldo, e fecco.

Argento vino di due for. nasurale.

Alcuni diftinguono l'argento viuo fattitio dal naturale, conftituenp Fattinis, e do quello caldo, e secco, e questo freddo, & humido, il che afferma. Fabio Pace nel fuo trattato del morbo gallico; in conformità forfe d'Auicenna nella 6. del 4.tratt. 1. al cap. 3.ma dicesi ogn'argento viuo effer à predominio caldo,e secco; ben queste qualità hauer maggiori il fattitio del naturale. Perch'in quanto al dir in contrario, che fiad'acquea natura, perche scorre come l'acqua: e falsa cotal consequenza, ciò vedendoli anco dell'acqua vite, e dell'acqua forte, chepur sono di facoltà calda, e secca. E poi, se ben è ponderosissimo, non dimostra ciò la fua frigidità, ma ben la densità delle sue parti. E se genera morbi freddi, sà ciò accidentalmente; in quanto che col fuo calor vaporoso agita, e commoue gli escrementi pituitosi, che à cafo nel corpo di chi lo maneggia ridondano.

Tale

Tale dunque efsendo la di lui natura, facil cofa è l'intendere, come muoua lo spuro à chise ne sa vnger il corpo. Perche lo spirito 19100 . & aereo, che son legati insieme in tal metallo, subito che per l'outre 100 ne son attenuati, e disciolti dal calor naturale humano, iscopulato 10. fuori, quafi che fuoco da bombarda, come dice il Mercurnic nel capo 6. del morbo gallico, (ond'è chiamatol'argento vico taoco ic pole to;) e penetrando per le vene, & arrerie; & ascendendo per la ma na enra all'insu, portano feco molti vapori al ceruello, che crampparia acqua, decade poi questa alle fauci, & in forma di iputo icu lees ch'anco più copiolo f rende, in rifguardo delli ftelli fpiriti ignei, che nello stesso ceruello colliquando le proprie sue humidità, pelle rasci le precipitano, col generar quel copioso sputo, che sana il galico contumace, eribelle. Lo rifanadico; manò per la femplice escrerione di effo sputo; ma ben sì per l'occulta qualità, e forza, ch'han. feco aggiunta detti spiriti di reprimere, & annientare il veleno gallico; del che niun'altra ragione puòffi addurre, che la fola esperienza, nel veder questo mirabile effetto, che primo in Italia fu da Giacomo da Carpi medico auuertito, e poi da nouanta Scrittori del morbo gallico comprobato in modo, che non resta più che dubitarne; oltre Carpi fu il la quotidiana offernatione d'ogni medico, che tal rimedio và adope- primo, ch'vrando. Al quale se ben Gaspare Torrella, il Montano, il Fracanza-lafe l'argenro, il Minadoi, il Pace non consentono; tuttauia l'autorità de' pochi mal Francenon deue à gli altri tutti pregiudicare.

# Che sorte di male sia la morsicatura del cane arrabbiato, e li suoi rimedij.

## CAPITOLO

Vesto è vn veleno contagioso, che vien impresso dal cane infetto di esso con vn timor grande dell'acqua, e s'imprime non per folo contatto della cute humana, ma per la rottura in essa fattadall'animale, nel qual modo penetrando il veleno, e communicandosi à gli spiriti, à gli humori, & alle medesime parti solide del nostro corpo; vienà generarsi l'affetto, che rabbia vien nomato. Che qualità di veleno fia questo, se calido, ò frigido, ò d'occulta proprietà, e perche ne cani, più ch'in altri animali si generi, non è così facile da. decidere per la discordanza de gli Scrittori. Stimo però più veral'opinione di quelli, che affermano tal veneno effer d'occulta proprietà, e confifter nell'occulta natura del cane, enon nel di lui tempera-: mento manifesto; perch'altrimenti ne seguirebbe ch'anco gli altri

animali foggetti alla rabbia, fossero di tal temperamento dotati, ciò che l'esperienza non c'insegna; perch'il cauallo, & il camelo conforme Aristotele, e le volpi, e li muli secondo Auicenna, e gli orsi, & i leopardi, conforme Celio Aureliano, e di parer d'Alberto Magno anco li lupi, son tentati di tal'infermità, ne perciò sono dell'istesso temperamento del cane, com'è chiarissimo trà naturali. Da tal dunque proprietà di lui, come da causa efficiente, e dal mangiar de' cibi guasti, e putridi, quali sono cadaueri d'huomini, e d'animali con simili beuande d'abomineuol natura, come da causa materiale (ch'è caufa in lui molto frequente,) ne rifulta va veneno di tal forte, che col contagio in detta maniera communicato alla carne dell'huomo v'introduce così miserabil morbo, quale in spacio d'vn mese, quale di due, e quale anco d'vn' anno, conforme la validità, ò debolezza del veneno, ò la robustezza maggiore, ò minore del corpo à quello resistente. Ciò èstato da dottissimi huomini auuertito; perche non si comprendendo effer alcun' offeso di tal morbo, da più euidente, e proprio fegno, che dal timore sopradetto, ch'egli hà di veder l'acqua; à molti non è successo tal timore, che dopò vn'anno, & anco più, ch'erano stati dal cane morsicati, di modo che dal fatto stesso è restata in chiaro la lentezza nell'operare di tal veneno.

Perche gl' arrabiasi seman l'acqua.

La cagione mò di tanto abborrimento dell'acqua, si dice essereda alcuni: che versando à quest'infermi la spiuma per la bocca y e colliquandofilo stesso cuore, nel veder poi l'acqua, & altre cose liquide, s'eccita in loro l'imaginatione dell'humido, che gli vecide, onde con vehemente auuersione, & horrore la suggono. Ma è più fottile, che vero cotal pensiero; perche non tutti hanno la spiuma per la bocca, e chi l'hà, folamente nell'vltime hore del male, par che l'habbiajonde notandofi tal'horrore dell'acqua nel bel principio d'esfo male, non può l'imaginatione destarsi da cosa non ancora apparente, ond'altra cagione affegnare se ne deue. E per ometter l'opinione anco di quelli, che dicono il morficato fuggir l'acqua, perch'in efsa. vegga l'imagine sua propria furibonda, sconcia, e squallida, è l'imagine dello stesso cane, che l'hà serito (cose senz'alcun fondamento di ragione, perfuggir cotali non solamente l'acqua, ma l'altre materie liquide, nelle quali, nifsuna fimil'imagine pon vedere,) credo che due fiano le cause di tale marauiglioso effetto. Vna la patticolare contrarietà, od' antipatia del veneno rabido all'acqua, per vna. tale arcana proprietà, ch'insegnare, ò comprendere non si puote; il perche gl'infermi nel principio del morfo dal bere qualfiuoglia cola liquida, riceuendo grandissimo cruccio nelle viscere, adiniene, che poi come cofa à se molto auuerfa aborrino l'acqua, e cose liquide:

ouero anco fenz'affaggiatla folamente, panentino il vederla, nello ftesso modo, che il corno dell'vnicorno alla presenza del veneno del serpente sudar si vede : ò che le donne grauide al solo mitar le carni, alle quali l'humor cattino inbenuto loro nella bocca dello stomaco, hà contrarietà, si veggono isuenire, e languire; per ester la forza dell'antipatia, ch'hanno i corpi, & animati, & inanimati frà loro d'indicibile, e potentissima efficacia, la cui ragione al solo temperamento non fi può riferire; perche ò fian caldi, ò freddi, ò di questa, ò di quella facoltà, e temperamento, sempre ne riesce lo steflo effetto; com à puntone morficati, che qualunque siano le cole. potabili, sempre nesentono la stessa melestia. L'altra causa è la difficolià, ch'hanno quest'infermi nell'inghiottire; perch'hauendo loro impedita la gola, e le fauci da materia viscosa, crassa, e virulenta, che per la grand'agitatione, e commotion d'essi, genera, e tramanda per la bocca spiuma, schisano le cose potabili, per timor di restar coll'assorberle suffocati; come veramente ciò sare non possono, e lo confessano; così per detto impedimento, come per la facoltà dell'inghiottire offesa dall'intemperie della materia venenosa, per cui la gola non può bene costringersi, & abbracciar le cose liquide; com'è necessario che saccia per inghiottirle, e mandarle nello stomaco; e come fà delle cose più corpulente, e sode, le quali più facilmente abbracciando, più facilmente anco inghiottire le può. Oltre il fuggire dell'acqua, s'annota ne' morficati, e delirio, e conuulfione, e finghiotto, ma non perpetui, com'anco di rado si trouano con sebre. E si come questi son indicij del male presente, così dell'imminente cer- Segni della. tissima congiettura si prende da vn tal dolore, che nella parte offesa, mineme. fe ben per molti giorni, e mesi fanata sisà sentire, il qual dolore leggiero, e lento, in spacio di tre, ò quattro giorni ascendendo al ceruel. lo, gl'induce vertigine, e confusione tale, che l'huomo non ben capace di se stesso, diuenta rabbioso.

Trattano li medici con esquisitezza li rimedij di tal morbo, con fperanza d'espugnarlo, quando à pena si vegga spuntare; perche niente che si dilati, lo tengono disperato. E con tali rimedij attendono, ò à fermaril progresso del veneno nell'huomo, subito che viene morficato, il che chiamano preservatione, d'à medicar il male attualmente già fatto, e formato, il che chiamano curatione. l'er la prima viano di far esperienza, se la morsicatura sia conta- Rimedi, pregiola, col prender pane, ò noci masticate, & applicargliele sopra, sernatini. e poi gettarle à polli, che mangiandole moriranno, quando infette fiano di veneno: ò foprauiueranno, quando infette non fiano. Nel primo cafo, tutto lo spirito pongono nel tirar al di suori della.

ferita ello veneno, e poi nel dar vigor, e forza alle parti nobili, perche da se possano discacciarlo. Dilatano perciò la ferita, se è picciola, e facendoui anco fopra, & all'intorno minute incisioni, v'appongono ventofe, che d'indi fucchino l'humor infetto più che si pos. fa. Dopò le quali, vi fanno vnguento fopra di theriaca liquefatta. con olio rosato; & essendoui già certezza d'insettione, toccano subito la parte con ferro infocato, nel quale pongono gran speranza d'estinguere ogni veleno. Che se per conditione della parte, che sia forse neruofa: ò per divieto dell'infermo, non è lecito cotal rimedio adoperare, diuengono all'empiastro ricordato da Dioscoride composto d'aglio, di cipolla . e grani di formento masticati, che tengono hauer forza d'attrahere alla cute, e dilatar anco essa ferita; ond'ogni malitia ageuolmente transpiri, se più d'vn giorno vi fi replicherà. Con la qual forma d'operare, hò prouato ben io taluolta effere flato ripreffo, e respinto cotal male con ottima riuscita; aggiuntoui massime l'vfo della theriaca, e del mithridato, e della polucre de' cancri fluwiali, che nel corroborare il core, e confortare gli spiriti, sono d'eccelen-lente, e fingolar prerogatiua. Che se tali aiuti non ostanti, si vede

ratini.

lente, e fingolar prerogatiua. Che fe tali aiuti non oftanti, fi vede qualche principio di rabbia nell'infermo: con grandifisma celerità, fi deuon (ubiro vlar frittioni afpere, e vefficanti alle cofete, & a vpoffi, e por gere delli fudetti antidori la mità più, cioè à due dramme col vino generofo, è in obtre prender vna dramma di radice d'helleboro bianco, è infufala nel vino potente caldo per vna notte, dame poi questo vino rifealdato all'offeto e replicanlo anco in pochi

giorni: la qual medicina vien flimata l'antidoto ficuro di de fuperare quest'incipiente infermità: il chenon riufcendo, poca speranza di salute restare ci de-

ue, com'alsai minore, ò nilsuna ci resta, quand'è soprauenuto il timore

dell'

acqua, ciò che giornalmente s'osserua; e però tanto il bagno dell'acqua dolce,e la beuanda di esta, quant'altri rimedij di

fecreta, e

nifesta virtù proposti da gli antichi riescono in tale stato instuttuosi.

Se

Se vi siano certi indity per conoscer se la denna sia vergine , ò nò .

#### CAPITOLO XXI.

E i libri dell'Esodo, vedesi esser stato da gli Hebrei con legge ordinato, chenella prima notte, in cui li mariti vsauano con. le spose, fossero conservati li panni infanguinati, da mostrar in ogni occorrenza a' giudici per testimonio della loro virginità, che perciò pare il sangue in tal'atto diffuso esfer sicuro inditio di quella . E tal'ancora vien ad ester il velo membranoso dalla natura fabricato auanti l'orificio dell'ytero, da' Greci nomato, himen, il qual venendo rotto. e lacerato, comprendesi chiaramente esser seguita la destoratione, del che li cirurgici, e le comari occulatamente s'accorgono, la fede de' quali vien ogn'hora riceuuta ne tribunali per accertamento della.

verità.

Tuttauia se siconsidera la sagacità delle donne nel ricoprir li loro Artifici deldiffetti, non stimo l'vn, e l'altro inditio basteuole per conuincer la le donne per perduta loro virginità; perche del fangue ponno apparentemente gini. fimularne la profusione, coltener piciola vessichetta in mano di sangue d'alcun' animale ripiena, & infringendola occultamente conspergerne di esso li soggetti lini. Quanto poi alla sudetta membrana, molti de gli anatomici han dubitato, s'in tutte le donne veramente si ritroui; ma se ben anco vi si ritroualse, puòssi questa, ò rompere per la fottile zza fua nelle vergini fanciulle, ò dissecare per la confuntione fua nelle prouette, e così darci à credere, che fiano fuerginate. Di più se vno vediamo hauer gli occhi grandi, e l'altro piccioli, etale. hauer la bocca larga, tale brieue, & angusta : perche non può il forame di detta membrana in alcuna effernaturalmente largo, e capace in modo, che fenza rottura, ò spargimento alcuno di sangue, v'entri il membro dell'huomo; massime che l'habbia dalla natura imperfetto, e picciolo? E se la cute esternamente in alcuna parte del corpo rotta, ò corrola, con medicamenti astringenti, e condensanti, si riunisce affatto, e si riduce nello stato di prima; perche non porrà anco ciò fare l'astuta donna, con l'aiuto della medicina, per riparare la rottura di quella à lei carissima parte? E sicome alcun nasce di carne. molle nel corpo, come sono gl'ingegnosi di parer d'Aristotele, & altri di carne dura, e grossa, come fono glistupidi, e somiglianti à gli asini; perche non potrà alcuna effer nata con quella membrana così robu-12, c foda, che da membro imbelle, ne così habile à quell'atto, non 47,621. m possa escreta? Vn solo esperimento dicesi, che infallibilmen inte

donne .

zutti .

te riesca per chiarirsi dello stato virginale d'ogn'una; & è questo. Prendasi vna fune di lunghezza tale, che con essa si circondi due volte il collo tutto della donna: pieghifi poi quella con ambe l'estremità in modo, che ne riesca circolo, che posto per vna parte trà denti, se per esso v'entrerà il capo tutto sin alla nucha, sarà euidente indicio. che la donna sarà corrotta, e se non vi potrà entrare sarà vergine. Può forse di ciò essere la ragione, che per la commotione sacendosi l'emissione del seme, per la quale di parer de' medici descendono gli spiriti dal ceruello, che dilatano anche l'arterie del collo, auuiene ch'intal caso il circolo sudetto diuenga maggiore, e perciò recipiente il capo tutto, la doue in stato di verginità, esso circolo restando minore, non può il capo entrare per ello.

> Se sia lecito al Medico in alcun caso prouocar l'aborto :

#### CAPITOLO XXII.

DEr dichiaratione di questo dubbio si deue premetter, che in due maniere si può considerar l'aborto: ò propriamente, com'è l'vscita della creatura dall'vtero della madre, auanti il debito tempo del parto, il qual tempo è il fertimo, ouero nono mese, suor delli quali il parto si chiama col nome d'aborto, per non porer durare, ne viuere : ouero si prende impropriamente per l'vscita della materia seminale, che no ha forma ne anima; ma è solamente concetta, ne per anco ani-Lib. de Ge mata, il che per li documenti d'Hippocrate, e d'Aristotele, non si sa natura pueri mai auanti il fettimo giorno, sin' al quale solamente con la congula-

7. de bift. tione del seme seminile, e virile, si fà la concettione, e generatione animal. 6.3. de' membri per l'introduttione dell'anima. Noi dell'uno, e l'altro aborto parliamo, fe per le leggi medicinali fia lecito; anzi aggiongiamo: fe olare il far vicir il corpo concetto con l'aborto improprio,

fia lecito impedire, che non fi concepifca.

Tutte le leggi diuine, & humane prohibiscono questi aborti . Nell' prohibifee da Esodo al capo 21. vien condennato l'huomo, che farà abortire la donna grauida; e perciò dalla Somma Siluestrina, e dal Toleto, e specialmente dalla Bolla di Sisto Quinto, stampata in Roma l'anno 1 5 8 4. vengono imposte graui pene à chi procurerà con medicine far vícir il corpo, per anco informe, & inanimato, non che perfetto dal ventre della pregnante. Ne Hippocrate trascurò il comminare nel suo giuramento à medici, che col di lui esempio si debbano da. fimil tentatiui aftenere, mentre dice Neg cuipiam venenum fum pro-

pinaentus, negetiam ad banc rem confilium dabo: fimiliter autem neg. mulieri talum vulua subdititium ad corrumpendum conceptum, vel futum dabo. Et Aristotelenel libro settimo della politica al capo 16. permette ben l'impedir la concettione, per ischiuar la moltitudine de' figliuoli, accioche per la participatione, e divisione dell'heredità non riescano oltre modo poueri : (il che però, com'interpreta S. Tomafo, propone di parer d'alcuni popoli, che ciò accostumauano,)ma doppo la concettione, & animatione loro, prohibifce totalmente il toccarli con simil parole Ac si multitudo tanta prolis alicui contigerit, ve duplicatus : fit filiorum numerus (nam is definitus effe debet, ) ad multitudinem nimiam enitandam antenenire oportet, ve non concipiantur, nam post quam concepti sunt, & sensum, aut vitam acceperint, nefas est attingere cos. Galeno anco nell'opuscolo. An animal sit, quod in viero est al capo quinto prende per argomento, che quel, che la donna porta nell'ytero sia animale, perche li legislatori diuietano, che con abortiue medicine di là fi possa in alcun modo scacciare per non commettere va'homicidio. Et egli non hauendo più di tal, materia altroue parlato, è chiaro che s'acquieta alla loro ordinatione. Veramente la ragione anco fauorifce cotal decreto; perche tentifi l'aborto per qualfiuoglia buon fine, ò di faluar la madre da alcuna mortal' infermità, ò di difenderla dall'infamia, se per auuentura con illecita copula sia fatta gravida: riesce sempre cotal tentativo funesto, ò di gravissimo pericolo alla vita di lei; perche son gli abortiui farmaci di qualità così rea, & all'human corpo nemica, e destruttiua ; e l'aborto stesso è male di tanto nocumento alla pregnante, che non puòssi punto prometter il medico, che con l'estintione del parto, non resti anco estinta la madre; e per conseguenza si faccia vn doppio detestabile homicidio, fotto l'apparenza d'vn bene così delusorio, & incerto.

In contrario vi son de' medici principali, che non disdicono all' esecutione dell'aborto. Lo stesso Hippocrate nel libro, de natura pue- Aborto perri, per ouuiare alla grauidanza della ferua d'una fua amica, accioche mello da menon restasse col parto scoperta, e dishonorata, riferisce d'hauerla satta pali. faltare per sette giorni doppo la concettione, & esserne seguito l'aborto. Ego vero, cum audifsem, infsi ipfam ad terram faltare, & postquam fepties iam exfiliffet genitura in terram profluxit. Così dice iui, contrauenendo al predetto suo giuramento. O se non vogliamo far così diuin' huomo spergiuro, dobbiamo dire, che giurò di non tentar l'aborto del parto animato, ma non dell'inanimato, com'era questo di tal ferua, ch'era di foli giorni fei, della qual'età confente effer permeffo al medico procurar l'aborto, che perciò nel libro primo de' morbi

cap.12.6 17.

bere nell'acqua alla donna, à cui si vogli impedir, almen per vn'anno l'impregnatione. Ouero fe non vogliamo imponer à lui neanco tal'opinione, dobbiamo dire, che detto libro, non sia de' suoi, ma di Fen. 21. 17.2. Polybo, come crede Galeno. Auicenna tiene, che sia in alcuni casi necessario prouocar l'aborto, e proprio, & improprio, per l'vno, e l'altro diffusamente commemorando li rimedij, dico li valeuoli à far vscir non solamente il parto à pena concetto, ouero che sia viuo nell' vtero, ma etiandio, che sia morto, e di più quelli che possono impedire la concettione, ch'appresso lui possono leggersi. Etio principalissimo trà medici Greci sottoscriue tal'opinione, e molto esattamente la discorre, adducendo li casi proprij, ne' quali è lecito far le cole. fudette. Quadam mulieres (dice) etiamfi concipiant, in paren tamen

e feq.

Terrab. 4. periclitantur, fine ob vteri parnitatem, vt ob id fietum perficet e nan poffit, fine ob colls einfdem angustiam, fine quod tuberculum, ant tale quiddam in cius dem offio exortum est, quod partum impedit. At g, ha sanè optime fecerint fi à partu omnino cauerint, aut si conceperint, satins est fatum corrumpere, quam excidere. A' questi casi, Auicenna n'aggiunge due altri, che sono la tenera età della donna, per la quale può riuscire troppo difficile al parto, e la debolezza in lei della vessica; così che la creatura col suo peso la rompa, onde ne segua la morte della madre; per il che stima necessario, che anco per questi capi, ò s'impedisca. Pimpregnatione, ò fi prouochi l'aborto.

Ma il parer di questi s'appoggia anco ad euidente ragione, perche dato, che non si debba far alcun'impedimento, ò danno al parto, benche per alcun di detti capi fosse permesso; se poi accaderà, che la grauida fia da male acutifsimo oppreffa, così che fia in manifesto perico. lo di morte, si ricerca se si debba più tosto lasciar certamente perire, ò pure coll'vsar vn rimedio, che può far perire la creatura, hauer speranza di faluar la vita di lei ? Dirà certo ogn'vno, che sia minor male, che perifca vn folo, che con la morte della madre ne perifcano due. E sarà sempre più lodeuole vsar vn rimedio con qualche dub.

bio, ch'abbandonarlo con certa disperatione di vita.

autore.

In questa diuersità d'opinioni, m'accosto io più volentieri à quella , ch'è più conforme con la nostra religione , che ci addita : non esser lecito far vn male per acquistar vn bene; onde non douersi per alcuna occo, renza della falute della madre, portar la morte al parto animato, co'rimedij prouocanti l'aborto; tanto più, che per la fopr'addotta ragione, non possiamo prometterfi, che dalla violenza d'essi, non resti con quello anco estinta la genitrice, in vece di rimaner solleuata. El'iftesso dico del parto inanimato, e solamente concetto;

fe ben per non effer questo così fortemente annesso all'ytero, com'è nel tempo del suo accrescimento, con assai minor violenza se danno, fi può di là forfe fuellere, o scacciare; e consequentemente anco, con qualche minor aggravio di conscienza,per non esser ancor in esso impressa, & insinuata l'anima. Quanto à grauissimi pericoli di vita, che pare debban metter in necessità il medico à soccorrer la donna con l'aborto, posson questi considerarsi: ò nell'atto del partorire, per alcunode fopra mentouati diffetti da Etio, & Auicenna: ò nello stato d'alcun morbo acuto, e mortale, che l'opprima. Per il primo fi può dire, che fia lectto render la donna sterile, & impedirgli la concettione per preseruaria dalla morte; perche se ben pareria miglior consiglio il perfuaderla à fottrarsi da' pericoli, col desister dalla copula ma. trimoniale; tuttauja ellendo quelta fatta, non folo per la propagation della prole, ma etiandio per la faturità della concupifcenza, conforme iltestimonio di S. Paolo 1. à Corintii nel cap.7. Melius est nubere, quan vri, perciò non pare disdiceuole l'vso di qualche rimedio per la detta prescruatione. Ma quali siano, e com'adoperar si debbano, mi riporto à libri de' medici, come sopra, à me non toccando di prefente farne mentione, ch'hò per foto seopo, l'inquirere s'in alcun cafo si debbano amministrare. Per il secondo punto de' morbi acuti aggrauanti la grauida, tengo fermamente, e replico, che sicome à drittura per li sudetti rispetti, mai si deue procurar l'estintione del feto; così per faluar la madre, deuonfi far tutti quei rimedij, che per i precetti dell'arte possono riuscir opportuni; da i quali se poi succede l'aborto, farà questa disauuentura prouenente non dall'imperitia, ò malitia dell'operante, ma dall'imperfettione dell'arte, la quale ne merita eller condennata in ciclo, ne rimprouerata in terra.

Donde nasca la tramutatione d'on' insermità nell'altra, e delle sebri benigne nelle maligne.

## CAPITOLO XXIII.

Oufirepentino impeto, fi vede tal'hora nell'infermo cangiarii la narura del male, che gli affiftenti appationati fogliono con rimproueri, de indoglienare riferir ciò nell'imperita del medico, che non habbia preueduto, e perciò impedito cotale cangiamento. E quefto principalmente fuccede nelle febri, che dicterzane intermitentifi cangiano in maligne; ò in alcun de' giorni critici; ò (quel che più imporra) dopò alcun dato medicamento purgante: dal che benanco gli fietsi medici riccuono fitaporlinaria mortificatione, come

soprafatti da tal'inaspettato auuenimento. Se ne ricerca perciò la cagione, che ferua, ò per discolpa di esti, ò per eccitamento di preuenir più tosto in casi simili, che d'esser (le fia possibile) preuenuti.

Trasmuta-tione de mali maniere.

Diceli, che prima si deue intendere, che lo cangiarsi de mali suol in i fà in due due maniere appresso li medici accadere, perch'ouero si trasmuta vno totalmente nell'altro, così che ne resta il nouo con estintione del vecchio, la qual mutatione da' Greci vien chiamata Metaptofi: Ouero ad vn male ne foprauien vn'altro, col restar ambidue fermi nel patiente, che da gli stessi vien chiamata Epigenesi. L'vna, e l'altra delle quali accennando Galeno nel Commento 7. dell'Aforismo 11. dice. Qui transmutatur morbus, quando priore cessante aduenit alzer . Superuenit autem, quando altero adhuc manente, alter adijcitur. La. prima mutatione, ò si fà di malin bene, ò di ben in male, ò non è ne in male, ne in bene, ò è di ben in meglio, ò di mal in peggio. La feconda si sa sempre in male, perche nasce dalla vehemenza del male, come da sua prossima, & immediata causa, per l'assertione di Galeno nel luogo fopracitato . Supernenientium confiftentia, neg, parnos, neg, Della Me- mites insequitur morbos, sed magnos, atg, malignos. Della prima, o metaptoli fon diuerfe le caufe; perche ouero è l'istesso humore, ch'acquista varie conditioni, come succede ne' delsranti, che ridono, e

taptas son noue caufe.

piangono, il che da sangue prima caldo, e chiaro, e poi per maggior adultione annegrito procede. Ouero fon diuersi humori, ch'occupano l'istesso luogo, com'essendo nel ceruello la pituita, e la bile, che

si putrefacciano, ne nasce la frenesia, & il lethargo insieme; de quali alternati, e vicendeuoli s'annotano nel patiente li fegni. Ouero fon diuersi humori, che stando in luoghi diuersi, hor l'vno, hor l'altro Nel lib. 3. de predomina, dal che varie anco riforgon forti d'offese, com'Hippog! Epid. ferr. crate nota nella moglie di Dealce, che parlaua affai, e di lì à poco affai

3. cgr.15.

stana muta: quello nascendo da i vapori del sengue brillante, ch'irritaua piaceuolmente le fauci: questo da vapori del sangue mel incolico, ch'ingombrauano il ceruello. Ouero son la diminutione, è l'accrescimento delle cause morbose, perche da tal varietà; ne succede anco la varietà de' mali, come dalla moderata freddezza nella bocca dello stomaco ne prouiene l'appetenza de' cibi, e dalla souuerchia. l'innapetenza. Quero è l'estintione della facoltà in alcuno de' mem-5.

bri, dal che nasce insigne mutatione, come lo perdersi l'appetenza de cibi, nasce dall'estinta facoltà dell'appetere nella bocca dello stomaco. Ouero è la malignità de gli humori, per la quale da vn'hora all' altra succedono strauaganti alterationi, di parer di Galeno nel lib. de

Set.2. Com. 8 Porchetici dicente . In summe malignis permutatio hora una adcontraria efficieur, Quero è la materia inquieta, e da medici chiamata.

turgente, che si muoue da luogo à luogo, conforme li quali moti and co suaria la natura de' mali. Ouero è la materia, che se ben non turgente ; tuttauià è instabile , per lo che fermandosi poi in alcun luogo . ne cagiona la tramutatione dell' infermità. Ouero finalmente è lo sforzo, che fà la natura nel discacciare la materia nociua dalle partinobili, dal quale sforzo ella cellando, ricorre questa di nouo all'istesse parti, ond'accade improuiso notabile miglioramento, e poco doppo precipitolo mortale peggioramento. Tutte queste pon effer le cause della sudetta Metaptasi. Ma però son etiandio cause dell' Epigenefi le medefime, in quando apportano vn mal nouo ad accrefeimento, non ad estintione del vecchio, come di sopra. Hora venendo al particolar delle febri, ch'in tal modo fitramutano di benigne in maligne, non è difficile dalle cose dette comprendere, perche tale tramutatione succeda. Se parliamo, come ciò possa fare il medicamento, ch'euacua per il corpo, non lo fa, che qual'esterna causa, che il medicame. commouendo l'humor cattino stagnante in alcuna parte del corpo to succeda luntana, & ignobile, lo rende fluffile, e pronto al correr nelle nobili, e mal maligno vicine al core, ch'è fonte della vita ; onde vien dalla presenza, e contatto di quello ad effer il core necessariamente posto in pericolo di corrottione. Se parliamo poi de' moti, che può far la natura da fe stessa, è chiaro, che ne' giorni critici, tentando ella di far alcuna vtile operatione per sollieuo del male, coll'espeller l'humor putrido, e febrile fuori del corpo, fenon la può perfettionare, auuiene, che restando l'humor agitato, cade anch'egli nello stesso modo verso il core, doue trouando maggior contrasto dal calor sorte di esso, n'appaiono in tutto il corpo fegni più enidenti, ch'avanti tal contrasto non erano, perla dimora, ch'in qualch'ignobil parte latentemente faceua. Che mò vn'humor cattiuo, maligno, e venenoso, possa per qualche tempo ne' corpi star ascoso, senza mostrar di se indicio alcu- Che l'humor qualche tempo ne corpi itar accolo, ichza montar on le muicho alcu-no, non deue parer difficile; quando c'infegna l'esperienza, ch'il ve- ascolonetcor neno gallico non folo per mesi, ma per anni, doppo l'estersi contrat- po, seza darto, stà latente, propalandosi poi quasi che d'improuiso con segni ter- ne segno. ribili,che lo danno à conoscere. E lo stesso vedesi ne gli ammorbati di pestilenza, che dal giorno, che l'han appresa, scorrono tal volta tréta, e quaranta giorni fenz'apparente nocumento alcuno, la qual poi fuccede con fegni furiofi, e mortiferi. Così anco ne' feriti dal cane rabbiolo s'osserua, che per molto spacio de giorni, no fanno alcun segno esteriore della maluagità del veneno, che pure insidiosamente, se ben co lento piede si và rinforzando in maniera, ch'irremediabile poi si sa fentire. L'istesso deue dirsi dell'humore, da cui di repente producesi la febre maligna. Ma s'aggiunge che se ben anco nel nostro corpo ;

non si trouaisero humori attualmente maligni; tuttauia possono ageuolmente diuentar tali, quando essi humori nelle vene abbondino da cattiuo alimento generati, contenendo eglino in se tal'apparato, e dispositione, che quasi esca prontamente possa accendersi, & a maggior grado di putrefattione, e malignità accostarsi. Però se nel principio fon atti à far fola febre terzana benigna, & intermittente, alterati poi con iterata ebullitione, acquistano quel grado di corruttela, che lor mancaua, & al qual erano vicini, per introdur nel corpo febre maligna; onde se ben repentina è la di lei generatione, non è però repentina la causa generante, la quale à poco à poco và la qualità sua introducendo. Ciò che discorre compitamente Galenonel Commento 3. del lib. 3. de gli Epidemij al testo 75. con tai parole. Mirabile est, ot himorbigenerentur, & homines commoda valetudine fruentes subità inuadant : neg, enim ve subita ipsorum generatio est , ita , & generationis caufa, ve fi homo moreiferum medicameneum fumpfifset, velbeftia eum virulenta momor difset; fed caufa qua huiufmodi mala poffunt excitare pedetentim crescunt in corpore, ve morsis à cane rabido vsu venit ; perspicuum enim eft caninum venenum, quamuis in morfis non ocietur, nec quiefcat, nullam fui ipfius notam, multis interim proximis menlibus prodere , sed illi illico, ve aquam viderint , formidine corriptune , ac pofter breni pereune. Si come dunque il veneno de' cani si và per gradi in lungo tempo accrescendo, così il venen delle febri, si và in molto più breue acquistando, per la prossima dispositione dell'humore, in cui tal veleno s'imprime.

# Il Fine del Secondo Libro.



DELLE

# NOTTI BERICHE

Se con la Medicina si possa prolungar la vita.

#### CAPITOLO I.



Are che nò, secondo le Sacre Pagine in Iobal capo 14.
doue dice Breuse dies hominis sans, numerus mensum
eius apud teest: conflicussis terminos eius, qui prateris
non paerums. Lo stesso apertamente vien affermato da
Aristotele nel libro della generatione de gli animali al

Capo decimo. Rationi confonum est extare periodos, & temporatàm Brauiditatum quam procreationum, & vitarum, qua diebus, mensibus, annis supputentur.

Dall'altra parte s'vía per adagio, ch'vn vaío rotto dutra più d'vnbuono, quafi additando, che l'huomo fano, non víando alcunaregola nel viuere cafea bene ípesso in infermità, che gli accortan la vita; ma l'huomo debole con moto risguardo procedendo ne icibi, encll'altre ciconssanze del fuo gouerno, auuiene, ch'afai più lungamente si conserva. Di poi se la regola de' contrarij è l'istessa, bisogna dire, che potendosi coarmolis modi abbreuiar la vita si può anco all'incontro con altrettanti prolungare.

La verità fià in questa parte, per la quale notar si deue, che tre son Tre, spri da itermini della vita, ò sopranaturali per pura gratia di Dio, come, termini delfatuo concessi à Noe, ad Abraham, à Lazzaro, & altri dell'antica, la vita haenoua legge: ò naturali, che dipendon dalla temperie de gli ele-manta mentine Inostro corpo risultante ò estranci, com'vecisioni, naustagi, precipiti, pestilenze, e simili. L'arte medica non hà facoltà,

M 2 che

Samuel Greyle

medicina possa prorogar la vita.

che di prorogar i naturali: prouafi, perche la vita confifte nel calor natiuo, e nell'humido radicale . Adunque la medicina, che può confer-Proue, che la uare, e riparar quest'humido, può anco prolungare la vita. Lo ripara, prohibendole putredini, coll'euacuar gli escrementi, & vsando cibi proportionati, ne consumanti esso humido, come son i falsi, acetosi, acri; e fuggendo la troppo fatica, il troppo coito, la troppa inediale fouerchie vigilie, e l'afflittioni dell'animo. Che con questi mezzi esso humido sia riparabile, non s'intende meglio, che dall'humettatione, che li medici procurano à gli hettici, li membri de quali dal troppo calor diffecati, rifforano in modo col latte, col bagno d'acqua dolce, & altri fimili aiuti,ch'assai più lungamente viuer si vedono; ond'è ch'anco l'humido riparare maggiormente si possa nelli sanì. S'aggiunge che la morte consiste in siccità;ma questa si può correggere; perche si come la melancolia nascente da freddezza,e siccità, si può alterar, e mutare, come vien'insegnato da Galeno nelli vltimi due libri del conseruar la fanità; e l'huomo ch'è nato di temperamento humido, può col lungo vitto, e la mutatione di cielo, & altri somiglianti cause mutarlo in secco, & il secco in humido; così con l'istesse osseruationi della medicina, si può tramutare la siccità cagione della corta vita, & estenderla à più tarda vecchiezza. Ne l'autorità di sopra ad-

Il Concilia tore più à lugo di tal quefico differ. 113.

dotte di Giob, e d'Aristotele à ciò ripugnano, parlando quelli, che non si possa fuggir la morte, ma non che sia impossibile il prorogarla, come à punto decide Raimondo Lullio nella prima parte del primo libro de' secreti della natara. V nicuig, terminum vita à ...

Deo efse Statutum, quem nullo ingenio tranfgredi pofsumus -

Sed & intrà eum terminum mortem acceler are in promptuest omnibus. Ideo a medicina petendum remedium, quo corpus nostrum à putrefactione fernemus, & infirmum curemus. & quod perditum eft reft auremus, dones veniat is postremus dies à Des

prafcriptus .

Perche gli huomini non possano con la medicina revdersi immortall.

#### CAPITOLO IL

C E tal'arte (come s'è detto) hà forza con cibi, e rimedij mutar l'innato temperamento del corpo, pare che mutando il freddo, & il fecco, da cui deriua la morte, si doueria anco ridur il corpo ad vna perpetua duratione introdotta dal temperamento amico alla vita, e contrario ad essa morte, come pretendeua d'insegnare un tal Sosista apprello Galeno nel lib. del Marasmo. Per tanto fia cosa molto opportuna lo spiegare, come non ostanti gli aiuti di detta arte si vadi il calor nativo raffreddando, e l'humido radicale, irreparabilmente disfeccando fin' all'estintione dell'yno, e dell'altro.

Auicenna ciò disse prouenire da molte cause, & interne, ed'esterne: quelle riduce al calor natiuo, che col tempo confuma, e logora la Fen.I.p.cap. propria sua materia, ch'è l'humidità: & all'escremento flegmatico, che de temper. nel corpo ridonda, per l'imperfetta digestione de cibi cagionata dal calore, per il cangiar dell'età deteriorato; perche tal'escremento con la fua groffezza và fuffocando, e con la fua freddezza và estinguendo esso calore. L'esterne riduce all'aria, che sparso à corpi d'intorno, continuamente li diseca, & alla diuersità de' cibi, che con le qualità loro fan l'istesso, & alle fatiche corporali, e mentali necessarie per la vita, le quali col dissoluer l'humido ne' membri, manifestamente anco li

struggono; onde naturalmente in fine succede la morte. Galeno fu di parere, che non si potesse addurragion certa dell'inuecchiare, che fanno li corpi nostri, e della mortalità loro; ma solamente comprendersi questa, & accertarsi dall'esperienza, la quale capa. per corso di natura così succeder ci dimostra ; perche l'aria, il cibo, il moto, e cofe fimili, fe han qualità distruggitrici dell'individuo,n'hanno anco di conferuatrici, e gli escrementi non alterano necessaria méte l'innato téperamento, ma solaméte introdur pono alcune dispositioni, che facil correttione riceuono da' rimedij medicinali, e dal modo del viuere; onde resta Galeno persuaso, che per niuno di questi capi si posfa euidentemete prouare la neceffità della morte. Quato alla confun- le calor natione, che faccia il nostro calore dell'humido accennata da Auicenna, surale nonvien da esso Galeno asseueratemente negata, no ostante, ch'Hippocra- distrigge Pamido rate,Platone,& Arift. e gli altri tutti l'approuino, col dire, che sicome il dicale di pafuoco distrugge la sua materia, così anco il nostro calor distrugge la rer di Galefua, col discioglierla in vapore, dal che vie ad esfer vera, efficiente cau- ". fa del morire. Contro tal'affertione Galeno s'estende col mostrare,

ch'il nostro calore concoce, e nodrisce; ond'implica contradictione. ch'il medesimo distrugga, e corrompa, se non in quanto acquista. grado maggiore, per cui s'auuicina alla natura del foro, ch'all'hora. lo fa. non come naturale, ma come febrile, & eftraneo; nel quale fta. to è solamente atto al dissecare, e consumare, non al mantenere, e conservare, com'ènello stato della mediocrità, che naturalmente polsede. Cotalragione veramente stimo validilsima per mostrare. ch'il calor nostro per se stesso non sia vera causa della morte, ma non

Il calor na- ci sforza già à credere, ch'egli non sia tale peraccidente; rispetto che turale è cau-la della mor- tentando egli continuamente d'afsimilare l'alimento à i membri, e te per acci- riftorar l'humido loro, che viene dalle sudette cause consumato, non può ciò fare compitamente, ne rimetter à i gradi dell'innato humido fuanito, altrettanti dell'humido alimentare, che fiano della finezza di quello, il quale pero restando così lentamente diminuito, perviene finalmente al termine della total' annichilatione fua, ch'è la morte. E questa à punto è la vera, & voica ragione della necessità dieffa, che non venuta in mente à Galeno l'indusse à credere, che non vi sia di quella fondamento concludente, fuor dell'esperienza.

del morire.

Hora stanti le cose sudette, non è difficile intendere ciò che di so-Causa vera pra s'hà proposto di ricercare; perche cioè gli huomini non viuano immortalmente, nascendo ciò dalla detta impotenza del nostro calo. re, nel tramutare totalmente il temperamento freddo, e secco, che dispone all'estintione (potendo ciò fare solamente sin' à certo segno,) e nel regenerar humidatale, che sia della stessa virtà di quello, che dal principio c'infert la natura. E tal diffetto d'esso calore, non è solamente ragioneuole, per la fua propria conditione, che per efferagente naturale, ne ripatifce anco dal fuo patiente, ch'è il cibo; e ne resta in parte debilirato; ma per ragion dell'humor di esso cibo, & alimento circa il quale opera, che per esser cosa esterna alli membri. non mai si potrà dire, che riesca di così buona qualità, com'è l'humido loro interno, congenito, e radicato nella softanza di essi. Da ciò anco aperramente ne segue, che potendosi dar cibi,da' quali li membri d'alcuno manco patificano per la confaceuolezza, ch'habbino con la natura loro, più ch'altri non hanno; e potendosi osseruare tal cautela, e forma di viuere, ch'assai meno accresca la siccità, e meno consumi l'humido di qualch'altra, come nel precedente questo s'è detto; perciò puòssi d'auuantaggio ritardare la vecchiezza, ch'è quanto si può prestare dal valore della medicina e non più.

Se il viuer sobrio à peso, & onche si debba admette nella. Medicina, per prolungar la vita.

#### CAPITOLO III.

V Ientanto commendata la maniera del viuer fobrio, & à determinate oncie claschedun giorno nel pranso, e nella cena da Leonardo Leffio Theologo della compagnia del Giesiè, e da Lodouico Cornaro nobile Veneto, nell'operette loro stampate di tal materia, perche quella serui per conservar si fani lunghissimi anni, ch'è degno da intender, se tall'estra norma di viuere sia praticabile, e da admetter si ne precetti della Medicina, oue insegna il modo di mantenere la sanità.

Diciamo dunque, che la virtù della temperanza, fu sempre congrandissime lodi esaltata da' Filosofi, da' Santi, e da' Medici, come quella che prescriuendo la parsimonia, e la sobrietà nel viuere, non folo gioua all'animo, raffrenando, e fcemando la concupifcenza, che da' vapori del troppo cibo fuole inuigorirsi, ma al corpo ancora, col renderlo priuo, e libero di crudità, che sono le genitrici maggiori d'ogni morbo ne' corpi humani, come ben diffe il Sauio ne' prouerbij 37. Propter crapulam multi obierunt, qui autem abstinens est adijciet witam. E Galeno nel lib.s. de fanit. tuenda. Arte illa, qua dietam praferibit, eos qui ab ipfo ortu imbeoillum corpus non funt fortiti, fenfibus illafis, & ab omni morbo, & dolore alienos ad fummam fenettutem perue. wire. Di modo che senz'alcun dubbio, si deue con ogni accuratezza, & abbracciare, & offeruare la regola del gouernarfi nel mangiar, e nel bere, per goder lunga, e salubre vita. Ma questa regola si può considerare, ò con ragione Arithmetica, ò Geometrica: quella confifte in mifure, peli, & oncie del cibo: quelta nella proportione, e nel modo adeguato di esso à chi lo riceue. L'esattezza di quella, che vien proposta dal Cornaro, & approbata dal Lessio, si può più facilmente comprendere, che efequire, perche dicendo loro, ch'à gli huomini attempati, & a' deboli possono bastare 13.in 14. oncie di cibo al giorno, computandoui pane, carne, oui, & altre cose sì fatte, & altrettante di beuanda, propongono cosa totalmente contraria à i decreti de gli antichi Padri della Medicina, che vietano all'huomo fano cotali misurate forme di viuere, di qualunque età, ò temperamento egli fia, perche niente da quelle dipartendofi, incorreria fubito in qualche intermità; onde à guisa di quelli, che caminano sù lo sdrucciolo, e stanno à momenti per cadere, farebbe vita infelice, odiosa, & applicata di gran lunga più alla difefa, che al godimento di essa, contro il

M

fine, per cui da Dio gli fu donata, qual'è d'esercitarla con libero, e sciolto vigore ne gli atti contemplatiui, & attiui, e nonnella pura, seuera, e scrupulosa sua conferuatione. Però Hippocrate il divino disfenti da tal gouerno nell'Aforifmo 5. del 1.lib. con quelle parole. Sanis periculosus existit valde exquisitus victus, & constitueus, quowiam errores granius ferunt . E Celfo per eccellenza nomato l'Hippocrate Latino incominciò l'opera sua con quel celebre detto. Sanus bomo, qui & bene valet, & sua spontis est, nullis obligare se legibus debet, ac neg, medico, neg, l'atrolipta egere. E poco di fotto aggiunge. Nullum cibi genus fugere, quo populus veasur: interdum in conninio effe: interdum ab co se retrahere : modo plus insto, modo non amplius assumere : bis die potius, quam femel cibum capere, & femper quam plurimum, dummodo hunc concequat. Veggasi se huomini cotanto saggi vogliono, ch'alcuno per star sano, si leghi co' ceppi così stretti delle sudette regole, volendo eglino, ch'anzi ogn'vno, ch'è fano mangi d'ogni forte di cibo, senz'obligarsi à legge alcuna; e vadi à conuitti, ò sen'astenga à piacer suo: e mangi più tosto molto, che poco, mentre lo digerisca bene. E se dicestero di propor esse regole solamente à vecchi, & à deboli dicomplessione, non è però, ch'anco questi non possano nello stato loro esser sani, e come tali vengono esclusi apertamente da esse; perciòche in vero non è possibile, ch'alcuno possa così pontualmente viuere, ch'osferui il rigore di pesi, e d'oncie del quotidiano suo alimento, come per l'universale esperienza delle Città, e popoli tutti si vede,non folo del presente, ma de' passati secoli ancora, che sola deue bastare, per conuincere, e deludere la rigorosa opinione de prenomati scrittori; fe bene ciò viene con faceta, e gentil' eruditione fatto dallo Sperone in lettera scritta al sudetto Cornaro, e publicata ne' volumi delle lettere piaceuoli di diuerfi.

Ma fe si parla della ragion del viuere Geometrica, che vuol dite distreta, econ proportione de corpi efectiata, non vè dubbio, chi visima non riesca ad ogni vno, per allungare prosperamente la viia, perche nell'infinita quantità, e qualità de cibi, viando egi quello, che più alla natura sua si consaccia, e nella miura, chul calore del sion Romaco corrisponda, acciòche prontamente lo digerisca, e riguardandos da quelli, che per alcun differto ponno esergli nociui, & aggiungendoui l'vso dell'aria temperata, e purgata, schiuando la torbiada, socia, e troppo fredda, ò calda, & efercitando conuenientemente il corpo all'hore debite, e tennolo be henteto da gli eferementi col fuggir l'eccciso del vegghiare, e del dormire, e litrauagli dell'animo, che lo sogliono sconcertare, ogni ragione persuade, che con questo prudente gouerno l'huomo si confettui ll'angue puro, il calor vigore.

fo, le facoltà nel debito equilibrio, onde con difficoltà poffa degradare da questo, e tender alla corrottione, se non in tempo tardissimo, & in età decrepita. Questa è la dottrina in tutte le schole da gran medici per immensità de' secoli insegnata, e lodata, ne da essa deuesi dipartire, chi defidera la conferuatione di fe stesso.

Da quali segni si possa comprendere, che l'huomo sia per hauer lunga, ò corta pita.

# C A P I T O L O TV.

Gn'vn desidera d'hauer lunga vita, conforme la massima de' Filososi. Omnia appetunt eterna sieri quantum possunt. Onde Christo nella Legge promette questa lunghezza, come dono pretioso a' figliuoli, ch'honoreranno li padri, e madri loro: fia perciò molto vtile il ricercar li fegni per conoscer chi sia per hauer vita, ò lunga, ò corta, acciòche quella con le debite cautele conservare, e questa.

con qualche aiuto prorogar possa.

Dicefi hauer di questi fegni parlato il grand'oracolo della natura Aristotele in molti luoghi. E prima nel capo 15. del libro 1. dell'historia de gli animali, que dice Pars interior manus vola dicitur : carnofaeft, & feifsuris vita indicibus distincta : longioris silicet vita singulis, aut binis ductis per totam, brenioris binis, qua non longitudinem totam designent. L'istesso anco asserisce nel problema 49. della fertion decima, mentre cerca. Cur qui manus casuram per totam obtinent palmam, vinere dintins possunt? E nel problema decimo della settione 35. replica. Cur homines, qui virgulam sue palma ductam per totam. latitudinem habent, vita longiffoma effe pofsunt? Ecco dunque vn fegno di comprender la lunghezza della vita, conforme la dottrina di tant'huomo: &è, l'hauer le fessure, ò lince nella palma della mano, tre, ò quattro ben' apparenti, e ben distese, per tutto lo spacio d'essa, del che loggiunge poi la ragione : perche li corpi articolati, e ben distinti fon di vita più lunga de gl'indistinti, e non articolati, come si vede ne' pesci, che per esser tali duran poco. La mano con tali fessure ben distinta, e figurata, dimostra la robustezza della facoltà, che la formò; poich'hà potuto le parti anco luntane dal core, com'è la mano così esattamente delineare; onde da facoltà così poderosa, non si può Mirand. de che comprendere gran virtù nel core, e nell'altre viscete principali, eners. singul. dalle quali la vita lunga totalmête dipende; sicome all'incontro quan-certam. lib. do dette linee faranno intercife, e breui, e non più d'vna, due, ne per 21 fett-10. tutta la palma distese, segno è che la materia non è potuta esser

così ben dominata dalla formattice fudetta, onde di quella reftando gran parte indigefta,ne fegue auanti tempo la putrefattione,e diftrug.

gimento dell'individuo.

Altro fegno vien proposto dall'istesso Filosofo nel libro secondo dell'historia de gli animali, al capo 3. é nel problema 48. della settione decima, il qual segno è la rarità delli denti, per cui dice denotarsi ne gli huomini la breuità della vita, scome per la spessezza, e retta. formaloro fignificarfi la lunghezza. Quibus plures dentes, bac vinaciora magna ex parte funt, quibus panciores, & rariores, hac magna ex parte vita funt breuieris . Così parla nel primo luogo. La ragione. di ciò assegna egli nell'addotto problema, che la rarità prouiene dall' imbecilla virni, ch'hà fatto l'osso delle mandibule più denso, e ristretto, che non doueua, per estendersi nella debita quantità de' denti, e questa densità ci attesta l'oso, che circonda, e copre il ceruello detto cranio, effer anch'egli tale, e non poroso, dal che restando impedita la transpiratione al di fuori delle superfluità d'esso ceruello, ch'è parte humidissima del corpo tutto, si vengono per tal dimora, & impedimento à putrefare, com'è punto sa l'acqua immobile, e stagnante, onde ne legue poi facilmente la corrottione, e la morte. Ma cotal propositione non si deue stimar necessaria, per quello, ch'habbiamo d'Augusto Cesare, che se ben di denti fornito, e rari, e piccioli, e scabri : ruttavia peruenne all'età d'anni fettantafei, il che anco s'ofserua. rinsciradaltri, onde saggiamente il medesimo Aristotele accenna, che cotal detto vien folamente nella maggior parte verificato. In oltre afferma egli nel problema 6 ardella fettione decima, che Phauer le parti dall'ombilico in giù fin' al pettignone maggiori di quelle, che son dall'ombilico in su sin'alla concauità del petto, dimo. fra debolezza di complessione, e breuità di vita. E perciò ricerca. cur vita breni, imbecillis, viribus sunt, qui partem umbilico subiectam maiorem , quam superiorem habent pertinentem ad pettus? E soggiunge di ciò la ragion effere, perche tali hanno lo stomaco più ristretto, e breue di quello, che ricerchi la buona sua naturale compositione, ond'è freddo, e debole per digerire sufficientemente li cibi, e perciò molti escrementi vengono à risultarne in esso producitori de morbi,

e diftruggitori della vita.

Anco nel libro de Longitudine, & breuitate vitæ condanna li falaci, e li tropo víanti il coito, al godere per pochi anni le delecie di questo mondo, mentre con la frequente profusione del seme, scemano molto del calore, e de gli spiriti, che con quello sen'escono, dal che vien il corpo à refrigeratsi, e disecarsi, nel che apertamente tutti ripongono il morire. E però adduce iui l'esempio de muli, che du-

rano affai più de caualli, e de gli afini, da' quali fon generati, perche non hanno l'vío del coito, come quelli, dal che tanto vien gionata la natura loro, che nel libro dell'historia de gli animali, attesta effer va mulo vissuto ottant'anni, e ciò trouarsi ne gli annali d'Athene riferito. del che anco fà fede Plinio nel lib. 1 1. & altri. Segue prouar o stesso con l'esperienza delle semine, le quali auuenga che siano di più corta vita de i maschi; tuttauia si conseruano più lungo tempo d'essi, così per frequentar questi maggiormente il coito, come per non esser il seme di quelle spiritoso, caldo, e viuace al pari del virile; onde dall' vícita di quello non resta il corpo loro così danneggiato, come di questi. E lo conferma con l'esempio delle passere augelli, che per effer li maschi loro salacissimi, non passano l'anno di vita, che pure alquanto più nelle femine si prolunga. A' ciò anco risguardando Auerroe, disse che li castrati duran più de non castrati, per mancar loro dell'effusione seminale. Per l'istessa ragione và Aristotele nell' istesso opuscolo discorrendo, che gli huomini troppo affaticati, e macerati da violenti efercitij, poco fi possono conseruare per la dissecatione, che fà la fatica dell'humido, in cui fi pasce, & auniua il calor naturale, dal quale la vita de gli huomini totalmente dipende.

Oltre li sudetti segni, v'è anco quello d'Hippocrate nell'Aforismo 44. della seconda fettione. Qui natura admodum crassi funt, citius intereunt, quam qui graciles. Che gli huomini molto grafsi di natura. muoiono più presto de' magri. La ragione di tal'effetto può assegnarsi, perche fian di natura frigidi, ond'hanno le vene, el'arterie picciole, e con poco fangue, e pochi spiriti vitali, che lungamente la vita loro possano conservare: parlando però de corpi, che siano semplicemente grafsi, e non carnofi; perche questi tali hauendo congiunta la pinguedine con la corpulenza, e carnofirà, perciò hauendo anco l'arterie, e vene grandi denotanti copia di spiriti, e di calor naturale, riescono di natura molto vigorosa, & assai più robusta, che de' magri non è. De quali deue anco auuertirfi, trouarfi alcuni fenza pinguedine sì, ma alquanto carnofi con vene grandi, come fono li biliofi, e trouarfene alcuni altri macilenti, ne carnofi con vene picciole, quali vediamo esfere gli atrabilari. De' primi è vero, che li molto grassi la preciedono con la morte. De secondi è falso, perche patendo questi inopia di calore, e d'humido radicale, hanno assai minor duratione de' graffi, li quali fe ben foggiacciono à molti, repentini, e pericolofi accidenti di vita per l'abbondanza de' loro humori, tuttavia non fi può negare, ch'anco in essi non si ritroui maggior copia dello stesso humido radicale, del quale il calor loro più lungamente fi nodrlea, che ne fudetti macilenti non fà; onde più lunga vira naturalmente godono, se ben per accidente riesce lor breue in risguardo de' morbi, che dalla pienezza loro sogliono dertuare, d'apoplessie, suffocationi, & altri simili.

Perche l'anno sessagesimo terzo sia stimato il più pericoloso della vita de gli huomini .

#### CAPITOLOV

Auendo notato li Sauij per longhifsima ofseruatione, che nell'
Anno 65, la fua vita, col'incontrar ficiagne; o d'infermità, o di morte; perciò
peribe datio è flato denominato Climaterico dal Greco vocabolo Climare, che.
Climaterio: non altro fignifica, che grado; quafi che per queflo più notabile d'ogn'
altro, fi trauolgano glianni ad affai differente flato dalli pafsati. Quin-

attro, it et autogato giunta a tatte interette itato un patatt.

Lib.15.6.7. di appretto Aulo Gellio, vien registrata la lettera, ch' Augusto scriuc à
Caio suo nipote, dell'allegrezza sua, per hauer selicemente scorso
tal'anno, dicendo. V bisamque boc ale faitis, spero te letum, of seninoientem eschotasse quartum, ch' sexagesmam natalem meum, am vi vides
клицетара, communem seniorum omnium, tertium, ch' sexagesmum annum endismus. Deos autem wro, vi quantum mibi sperest temporis, id
faluis vobis traducere siecatin statu keipoblica sessionis seniorum cadicio può siticamente assegnati, non altra stimo estere, ch'va tal'ordine della natura nel constituir certi termini all'attioni sue, tanto del
corpo, quanto dell'animo si posiche vediamo, che nel nom messes
compisce, e termina il parto dell'huomo: nel settimo mese doppo il
parto, gli nascono li denti: nel settimo anno se gli persettiona il parlare: nel decimo quarto la facottà del generare, ok alle donne Ivsciir

de' menfirui: e nel trigetimo fettimo anno, reta compita la natural fuarobultezza; in modo che pare non più oltra poisa auuantaggiarli; Lib. 7, 6-16.

Esta d'Ariflotele nella politica, vien flabilito quell'anno adeguatilimo al matrimonio. Così quant'all'animo, s'annotan certi tempi della minore, ò maggiore fua intelligibil virtù vedendofinell' età giouenile effer l'huomo impetuofo: nella virile moderato, e nel progrefso di quelha accrefeer di prudenza; sì che peruenendo all'anno cinquantelimo, filma iui lo flefos Filofofo, che l'humano intelletto fi troui all'hora nel colmo, e nel fiore della fua capacità.

Se quefto è, non puòche anco crederfi ragioneuolmente, che nella vita fia anco vn'anno particolare, e notabile, in cui refii figillato il uo fine, e terminata la fua carriera, il qual'anno s'è ofseruato efsere il fefsagefimo terzo. E perche in efso adiuenga ciò, più che ne gli

altri

altri antecedenti, d'sussequenti, stimo che sia per sorza del numero Anzo fettennario, il cui milterio è così profondo, & recondito, che la natura elimatera diuina,& elementare con elso perpetuamente, l'operefue regola, e per forza de, misura. A' questo congiunto anco il numero nono, ch' è di considera-nario. bile significatione(perciòche il selsagesimo terzo è composto di noue volte lette), vien à produr vn'effetto nella vita straordinario, & efficacesperche licome il noue, & il sette seruono per constituir il parto dell'huomo,nel primo fuo efser vitale, così la moltiplicatione dello stefso numero, serue à constituirlo caduco, e mortale.

Registrasi à marauiglia in questo gran libro dell'uniuerso, la sola. partitadel fette, mentre da i dieci cieli, e dai quattro elementi, rifulta Il memiro tal numero raddoppiato. Sette sono i pianeti, Luna, Mercurio, Ve-settemario s nere, Sole, Marte, Gioue, Saturno. Quarantaotto fon l'imagini del trona in tuite Ciclo,e lor aggiunta la sfera del Zodiaco, fa li quarantanoue, che fon muer/o. sette volte sette. Li circoli maggiori della sfera del mondo son pur fette. L'Equinottiale, il Zodiaco, il Coluro degli Equinotij, il Coluro de i Solstitij, il Meridiano, l'Orizonte, & il Latteo. Li Climi son. parimenti sette, e sotto essi per l'influsso de' pianeii, si fanno diuerse mutationi con la norma del fettennario. Nell'infermità ogni fettimo giorno fuccede alcun accidente, dal quale si fà giudicio dellaqualità, & euento di esse. Nelli corpi ogni settimo anno si fanno varie alterationi.com'affermano i Fisonomi non solo ne i lineamenti, ma ne i gesti, e nelle misure della loro larghezza, lunghezza, e profondità. Nelle stagioni osseruan anco i naturali ogni sett'anni, farsi gran. tramutatione della loro temperatura; e quindi è l'opinione del volgo,ch'ogni fett'anni vicendeuolmente fi cangi l'abbondanza con la carestia. Sett'anco vengon annouerati li venti, se ben altri ne constituiscono molto piu. E sette vengono determinate le specie del moto. con cui li corpi si muouono da luogo à luogo, ch'è il di sopra, e di sotto, auanti, e dietro, alla destra, & alla sinistra, & il circolare. Che se dal mondo grade si riuolgiamo al piciolo, ch'è l'huomo, oltre quel che di Si nota il fe:fopra s'è detto delle mutationi, ch'in lui si fanno ogni settimo anno; è le paris dell' notabile, com'osserua AuloGellio che no può egli naturalmente cre- huomo. scer di statura maggiore di sette piedi, oltre la quale s'alcuno s'hà trouato innalzarfi, più tosto s'ètenuto mostro, che huomo. Vaga etiadio la natura di tal conto, hà prouidamente distinte l'età humane con la Leon Hebres misura del sette; perche di parer d'Hippocrate, la pueritia si ferma, lib. de mundi nel settimo anno, l'adolescenza nel decimoquarto, la giouentà opisicio. nel vintiotto, la virilità nel trigefimoquinto, la vecchiezza minore nel sessagesimo primo, la maggiore và poi sin al fin della vita. Ne solamente l'età, ma tutti li membri anco del corpo humano

Lib. de hà formati contal numero; affermando lo stesso Hippocrate, ch'à due firmat. homi- volte fette gli hà ridotti: che fono neruo, arteria, vena, sangue, spirito. carne, feuo, cartilagine, vnghia, offo, midolla, capello, membrana, & humore. Così per diffender, e compartir il fenfo, & il moto à tutte le parti, hà fatto fette paia di nerui : cinque delle quali feruono à cinque fenfi, vifta, vdito, odorato, fapor, e tatto: il festo alle vifcere inferiori, stomaco, fegato, milza, cuore, e polmone: il fenimo alla lingua. Ma sicome l'humana fabrica è composta col sette; così collo stesso numero si discompone, e disface; perche non può la vita dell'huo. mo durar oltre fett'hore, fenza interspiratione, ne oltre fette giorni, può lo stesso tolerar il digiuno. E la morte di parer de' dotti, per il più accade in qualche settennario, non solamente de' giorni, come s'è detto, per l'esperimento de' medici; ma d'anni ancora, per l'osser-

natione de' curiosi. Alle conditioni del corpo corrispondendo anco quelle deli'animo, ch'in esto stà racchiuso, dice Aristotele nel libro della Rettorica, chetutto ciò ch'opera l'huomo, in sette maniere lo sà: cioè, ò per fortuna, ò per forza, o per natura, ò per consuctudine, ò per discorfo ,ò per cupidità. E nel primo de' fuoilibri dell'anima, altrettante. propone le perturbationi di lei, che sono il dolersi, il rallegrarsi, il confidare, il temere, lo sdegnarsi, il sentire, e'l meditare. Segue lo stesso stile dinatura nelle cose inanimate, le quali più che può allo stelso numero riduce; poich'ella secesette sorti di metalli, l'oro, l'argento, il bronzo, l'elettro, il piombo, lo stagno, e'I ferro: fece sette bocche al più celebre, e gran fiume della terra, che è il nilo: fece fette le più deliciofe, e vaghe ifole del mondo, che fon nel mar Atlantico dette le fortunate : fece molt'altre cole con l'istessa Arithmetica, che

Chiefa.

per non riempir di souverchio il foglio le tralascio. Ma che? La. fernato nella Chiefa nottra istessa, che fi regola con lo spirito diuino, ne' misterij, e documenti suoi, di rado si disparte da tal numero. Sette hà fatto li facramenti fuoi, Battelimo, Confermatione, Enchariftia, Penitenza, Estrema Ontione, Ordine, Matrimonio. Sette salmi principali hà preseritto da recitarsi. Sett'altari vuole che per l'indulgenze de' viui, e de' morti siano visitati. Tante hà ordinate le festiuità di Maria Vergine nostra Signora. Tanti rammemora li dolori dilei, tante. l'allegrezze. Ne mai stà ad altro intenta, ch'al combatter contro fette fieri nemici, che son li sette peccati mortali, ch'à gara de' setti capi dell'hidra, van sempre nell'anime nostre pullulando, per render. le desormi, & inselici. Conchiudo, ch'il grand'Iddio hà voluto con la fua ftessa bocca più volte autenticare cotal numero, mentr'humanato promife al peccatore penitente di perdonare Non festies, fed feptuafeptangies fepties. E morendo in voce proseri sole sette parole, con le quali all'eterno Padre si raccomando. Demine in manus taus communda spirium menum. Non si può con maggior proua chiairie l'eccellenza del settennario. E si come questo volse, che solse l'velimo termine, & intransitabil meta della sua incarnatione, così anco vosse solos l'estemo punto della mondana creatione, quando nella Genesi vien detto, che compitala in sei giorni riposò nel giorno settimo. Dunque vadi pur anco l'humana creatura doppo le calamità della presente via al riposo dell'altra in ven giorno di settennario, si qual però non dobbiamo maratugliarsi per tante addotte considerationi, che sia dell'anno se siagno etrao, como composto de settimia per-ch'anco la più persetta cosa da Dio formata, che sia la sua Madre Santissima, & il maggiore de gl'antichi Filosofi, che su Aristotele morfe nell'istesso.

Che l'arte della Medicina sia inutile al genere humano.

#### CAPITOLO VL

DEr molte ragioni, ch'in diuersi tempi son state da huomini grauissimi considerate, pare che tal'arte si debba stimar inutile. E prima, perch'essendo in molte sette diuisa, con diucrsità, e contrarietà di pareri tanto antichi, quanto moderni, non bene resta in chiaro, qual d'effifia il migliore, & accettabile per la falute de i corpi. Sentirno alcuni, che con la fola ragione si douesse procedere, per intelligenza de i mali, e per inuentione de' rimedij, senz'altro appoggio dell'esperienza, come sallace, & incerta, e questi si chiamano Methodici, ò rationali. Altri la fola esperienza esser basteuole per ben medicare affermarono, ch'Empirici fur nomati. Altri ne l'vna,ne l'altra feparate, ma ben insieme congiunte esser al medico necessarie, laqual fetta de i Dogmatici fudetta . Sorfero già non molto tempo i Chimici, ò distillatori, che con vna tal'inuentione di rimedij molto diucrsi da gli antichi, professano fanar morbi incurabili, & abbandonati da gli altri. Sonoui anco hoggidì alcuni, che studiano far discordanti trà di loro Hippocrate, e Galeno, particolarmente nel rimedio principalissimo della Medicina, ch'è il cauar sangue nelle sebri, col rimostrar, che se questo piacque tanto à Galeno, che senza d'esso non sà rifanarle, fu altresì da Hippocrate aborrito, folamente viandolo ne morbi, mentre non vi sia sebre. In tanta discrepanza d'opinioni d'eminentissimi ingegni, qual può indrizzo hauersi sicuro, & vtile alla

Varie sette de medici. conseruatione della vita de gli huomini? Da tal radice nascono disfenfioni, e dispute perpetue sopra gl'infermi, i quali perciò in vece. d'effer folleuati, bene spesso rimangon' oppressi, com'à punto su osseruato da Plinio nel capo 1. del lib.29. oue dice Nes dubium est omnes istos famam nonitate aliqua aucupantes, animas stasim nostras negotiari . Hinc illa circa agros misera sententiarum concertationes, nullo idem

nofe.

medici sopra censente, ne videatur accesso alterius. Hinc illa infelicis monumenti gl' infermi inferipcio surba fe medicor um periffie. E ne toccò certo all'Imperador Adriano da tali discordie l'vltima suentura, com'anco afferma Dione, poiche poco auanti morifse, replicò più volte, che ciò gli fuccedeua per la moltitudine de' medici altercanti, onde nel suo sepolero fu apposta la volgata inscrittione. Turba Medicorum interfecit Cafarem. Quindi il Petrarca nell'epiftola à Papa Clemente V I. mentr'era infermo, dital materia parlando, gli scriue Lettum tuum Medicis obfeffum fcio : hinc prima mihi timendi canfa eft ; difcordant enim de industria, dum pudet noui nibil afferentem alterius bafiffe vestigus.

Ma altra oppositione à tal'arte si reputa la difficoltà di essa, per la quale non potendo esfer basteuolmente appresa da studenti, se non in lunghissimo tempo, ne segue, ò che la vita lor non serue, ò il talento dell'ingegno loro è debole per impararla, per l'vn, e l'altro de' quali Nel 1. degl differti, infruttuoli restano all'humane bisogne. Ars longa (dice Hip-

Afors ms.

pocrate) Vita brenis, occasio praceps, indicium difficile, experimentum. fallax. Da ciò forse anco deriua il copioso numero de' mediciniperiti, che poca riuscita facendo nel donar la sanità à gl'infermi, s'è impresso nell'animo del volgo, che più tosto dalle lor mani escano l'vecisioni, e le morti. Così và nel detto luogo esagerando lo stesso Plinio . Discunt periculis nostris, & experimenta per mortes agunt, Medicoj, tantum hominem occidisse summa impunitas est. Così il Cardano, dal pensamento de i pregiuditij, ch'à miseri infermiapportal'ignoranza de' medici, resta talmente confuso, e sbigottito, che non Lib. de ma- sà risoluersi, se l'arte loro sia più vtile, ò inutile al mondo. Odansi le to medendi fue parole. Quamobrem cum ita fit, nefcio an plus commodi, an incom-

v∫u cap.100.

modi mortalibus Medicina afferat, cumá confidero, qued indetti decuplo plures fint etiam mediocriter erudicis, quodá, eruditis tot vitia funt, deinde tot caufe aberrandi, etiam fi cum fide rem tractent , denique quod etiam quandoq, fi non attem, fortuna tamen fallat artificem, & quod plures ab indottis longe occiduntur aliquin vitturi, quam morituri ab eruditis faluentur, timeo ne magno malo potius, quam bono, ve pleraq; alias mala mortalibus Medicina accesserie. Sopra tanta vecisione che fan-P. Biner: no i medici, essendo interrogato Alessandro Papa, se stimasse, che li Romani stassero meglio all'hora, che senza essi vissero tant'anni,

cap.6.

rifpo-

zispose,che anzistiamo noi più felici al presente con essi,perche se non fosse l'opera loro, il mondo farebbe tanto pieno d'huomini, che si

mangierebbono l'vn l'altro.

Che più fiano gl'vccisi da gl'imperiti, che li saluati da' dotti, pro. Che vengano uasi con vna molto euidente ragione. Non v'è dubbio, che maggior buomini, che generalmente è la copia degl'ignoranti, che degl'intendenti, e che faluati da quelli più feguono l'apparenza delle cofe, che l'essenza loro da essi medici. non penetrata. Non capiscono dunque qual in verità sia il più dotto, ò il più ignorante medico, ma da certe circonstanze, e certe qualità esterne, & apparenti estimandolo, eleggono quello, che più alla capacità loro aggrada, & al gusto loro si conforma, la qual elettione però non può effer, che molto imperfetta, e debole, e per confeguenza molto all'humana vita pregiudiciale, e nociua. Non fi ponno in alcun modo tralasciar i concetti dello stesso Cardano in questo propofito. Misereor autem mortalium (dice lui) qui plus etiam in eins electione Loc. cit. falluntur, cum vel loquaciorem medicum, aut ambitiofiorem, aut seniorem, aut eum qui plures numerat clientelas, aut promptiorem, aut magis pracipitem, aut magis familiarem, aut moribus comptiorem, aut verbis blan. diorem, aut vostibus ornatiorem, aut eum, qui potentum limina terit, reliquis praferunt, cum fudium afsiduum, doctrinam copiofam, exactam. diligentiam, natura indicium acre, vera prognostica, & optimos successus anteponere deberent . His enim fex rationibus , qui fit perfectus medicus dreprebendi poteft. Gran sentenze son queste; che gli huomeni per natural loro imperfettione tanto s'ingannino nel farfi curare da vn. fufficiente, e faggio medico, e sian così facili, e lubrici nel porre la lor vita nelle mani d'vn imperito, & ornato di fola apparentia di peritia, ciò che pur troppo alla giornata s'osserua. Come dunque si può dire, che la medicina sia gioucuole, se non per se stessa, almeno per causa de gli arrefici, che la prosessano, e de gl'infermi, che così malamente sene preuagliono ? Pare certo (e questa farà la terza op. Romani serpositione,) che fuor ditati pericoli si leuerebbero gli huomini col se- tere granteguir l'elempio di quei popoli, che seuza medici son vissuti, e viuono po senza mecon fanità lodeuole moltiffimi anni. Delli Romani è noto, che li dici . tennero via da se per 535. anni doppo la fondatione di Roma, doppo il qual tempo se ben gl'introdussero, tornorono ben anco presto à discacciarli. È Tito Vespasiano trà gli altri gli sbandì insieme co gli anuocati: e Catone per auanti in iscritto, & in voce predicaua, ch' in Roma non si douessero riceuer medici dalla Grecia, come plun. lib.20. huomini dipeffima conditione, non tanto per la fcienza, quanto cap. 1.

per li costumi loro, de' quali non si doueuano, ne si poteuano li Romani fidare, perch' in vece di riceuer da essi la vita.

'n'ha-

Turchi non n'haucriano riceumo la morte. A'ciò inclinando hora li Turchi fapi ban medici, piamo che viuon fani, e gagliardi fenza la professione de' medici, ond'è necessario à gli ambasciatori de prencipi, ch'in Costantinopoli, ò in Aleppo, ò in Alessandria, ò in altre città loro risiedono, condur seco vn medico per li bisogni delle persone, e corti sue. E molt akri popoli duran vita lunghiffima, fenza neanco fognarfil'arte d'Hippocrate. e di Galeno, del che ne son piene l'historie ; come fan anco li Moscouiti, ch'in tant'ampiezza di paefe, non hanno che due foli cerufici. come lessi in relatione fatta già due anni da va Chierico Furlano, al

Serenissimo nostro Doge. Che se con retto giudicio vogliamo considerare tal fatto, (e questa farà la quarta oppositione) son veramente molti medicamenti per se steffi di così mala qualità, & alla nostra natura così contrarii, ch'il gionamento loro vien contrapefato da altrettanto danno, ch'apportano. Ne cio viene tacciuto da i maestri principali di tal'arte ne i libri loro.

Lib.1. inten. can.z. in 3.p. doctr 2. cap.1.

oue afferiscono mosti smistri effetti dall'vso d'essi procieder, & in parti-2. Jum, 1, c.1. colare l'inuecchiarsi: ecco il restimonio di Mesue. Communis medicinavum ut plurimum malstia est facere senestere corpus . Ne Auicenna da lui dissente col dire . Non potest esse, quod medicinas bibere natura laboriofum non fit, quemadmodum dicit Hippocrates, qued medicina purgat, d'inveterat. Et Arnaldo di Villanona ne' suoi aphorismi è dello stesso Il medicarfi parere con tai parole Nam quicuf, in innentute fapius pharmacis viun-

i huomo . In 4.p.

fainucchiar tur cità deflebunt incommoda fenellutis . In questi nocumenti adducon anco la causa esfer, la venenosità, ch'hanno in se cotali farmaci. Auicenna. In pluribus violentarum medicinară exiftitit aliqua venenefitas, & folutionem ventris efficient fecundum modum, quo nature violentia infertur . Celfo . Omnia ferè medicamenta ftomacum ladunt, malig, fucei

Lib.5. in princ.

funt. Ma se questi autori tal detrimento confessano nelle medicine femplici, che farà poi delle composte, e miste di varie medicinali ma. terie, raccolte fotto diuerfi climi, in remotissime regioni, con internallo di molt'anni,e parte in acqua, parte in terra,e parte in vna stagione, parte in altra? Par impossibile, che da masse così confuse, e di cost diff. rentinature, ne possa risorger alcun rimedio di falmisero effetto; come ben notò Plinio nel lib. 22. al c.2 ?. dicendo Quas habeat utilitates admixtum aigs, immensum est referre, & nos simplicia tractamus, quoniam in his naturam effe apparet, in ilis coniecturam fepe fallacem. Nulli fane cuftodis a in mixturis concordia natura, ac repugnantia. E nel lib. 24. al capo 1. Hinc nata medicina: bac fola natura placuerat, effc remedia parata vulgo, inuentu facilia, ac fine impendio, ex quibus viuiprus . Peftea fraudes hominum, & ingenierum captura officinas innenere istas, in quibus sua cuig, homini vanalis promittitur vita . Statim compolitiones .

ationes, & mixtura inexplicabiles decantantur, Arabia, atg. India invemedio estimantur, ulceria, paruo medicina à rubro mari importatur, cum remedia vera quotidie pauperrimus quifq; canet . Nam fi ex horto petan-

tur, aut herba, velfrutex quaratur, nulla artium vilior fice .

All'autorità s'aggiunga etiandio la ragione. Ch'il cibo semplice sia più vtile alla natura del composto, ce l'insegnano gli animali, che di quello pascendosi viuono con assai maggior salubrità de gl'huomini, che della varia comistione de' cibi dilettandos, varie prouano, e moltissime infermità, per la contrarietà de gli escrementi da cotrarie qualità de'cibi prodotti, e perciò eccitanti ne'corpi putredine, e corrotrione. Come dunque potrà la mistura de' medicamenti esser proficua, Lamistura quando in essi milita la stessa ragione, che ne gli alimeti sempliciepoi- de medicache se questi giouan col nutrire, quelli giouano col leuar gl'impedi- menti e nocimenti della nutritione: ma il cibo femplice è più falubre, tale anco dourebbe efferil medicamento, senza quella côsusione, e miscuglio, che nell'officine si pratica. Tali essendo li diffetti dell'arte medica, non è marauiglia se su ignobile, & appresso molti hauuta in pochissimo coto. Roma doppo hauerla introdotta, da foli ferui efercitare la faccua; ne si troua, ch'alcuno de' patritij sin'al tempo di Plinio prosessata l'hanesse. Solam banc artin Gracarn (dice egli) nondum exercet Romanagrawitas. Lo stesso scorgesi ne i nobili Veneti, che non si schiuano già di riuscir auuocati, come fanno d'esser medici. Gli Hebrei nati, e coden efer profe-nati à dura servitù di tutte l'altre nationi, solamente vedonsi frequentar lo studio di tal mestiero, com'aggiustato alla misera conditione lo. 1e da genico ro. Serui fon anco li medici chiamatinella facra Genesi al 50.n, 2.oue vile. parla di Gioleffo, che comandò à i serui suoi medici ch'imbalsamassero il padre fuo. Pracepit fernis fuis medicis, ut aromatib. condirent patre, Anco la legge ciuile chiama li medici parabolani à lor disprezzo, per- L. parabolach'essendo ciarloni, e loquacinel riferire li rimedij, e cure loro, per ac- of Cler. creditarsi appresso il volgo col nome di sapicti, vegono perciò à meritar il nome di parabolani, com'iui Accursio dicchiara nella glossa; e da tal denominatione si comprendon anco li cattiui costumi loro, per verità da' suoi stessi scrittori confessati, ch'è l'esser arroganti, auari, venefici, e temerarij; che perciò il Dio loro Esculapio, dicesi escre stato fulminato da Gioue, perche fi feruisse della medicina in far illeciti, e Plinio. vituperofi guadagni . Et à tali vitij esser essi dalle stelle inclinati lo rifroua Pietro d'Abano medico, & Astrologo celeberrimo, nel suo lib. detto il Conciliatore, oue mostra che l'arte della medicina allo Scor- Diff. 7. pione, & à Marte s'attribuilée, le cui proprietà influifcon sempre indi-Cadellasione retti genii, e biasimeuoli inclinationi. Non si vadi più auanti. Sospen-dilla medi-cira efferi. danfil'inuettiue contro medici, elascinsi al Petrarca nel suo proprio pelitina,

libro dell'Inuettiue. Deuesi hormai imprenderne la disesa, per euitar la loro indegnatione, e rimouerli dalla vendetta.

Che l'arte aella medicina sia viile, e necessaria nel mondo.

#### CAPITOLO

Ou'hà posto lingua il grand'Iddio humanato, niente si può apportar in contrario, che gli leui l'autorità. Tal'è l'arte medica, à fauor della quale diede egli in S. Luca al c.5. quella memorabil sentenza. Non eft opus valentib. medico, fed male habentibus. Adunque approua chiaramente l'vso della medicina nell'infermità. Di più niuno mai ardirà di sprezzar quel mestiero, di cui degnò nominarsi prosef-Medicina fore lo ftello Signore pur in S. Luca al 4. dicendo. Ego enim su medicus. approuata. Che perciò andaua egli pietofamente fanando per Galilea tutti gl'infermi di varij, & importanti malori. E tal volta volfe in apparenza feruirsi d'alcuni mezzi naturali per accomodarsi al nostro modo d'operare con essi, come quado nel sanar il cieco fece l'empiastro di fango, e sputo d'applicargli sù l'occhio, & illuminarlo. E quando ne tempi

4. Rec. 20. num.7.

antichi nel voler fanar la piaga del Rè Ezechia, ordinò al suo Profeta Esaia, che de medicamenti si seruisse, benche con vna parola ciò sar potesse, e tale fu vna massa de fichi secchi appostagli sopra. Dal che S. Girolamo ricaua, che perciò volle dar ad intendere la stima, che far si deue de' rimedij medicinali. Il che anco più espressamente per bocca del Sauio ne' prouerbij significò dicendo Honora medicam propter nes sefficatem enim ipfum creanit altiffimus , e poco doppo Altiffimus creaus de terra medicinam, vir prudens non abhorrebit eam, ali iliti

E veramente la medicina è dono particolare di Dio, & argomento certissimo della sua providenza, perche s'hauesse dato li morbi così nemici all'huomo, senza l'armi da discacciarli, resterebbe questi abba. donato nella sua miseria, e senz'aiuto sopra la terra, il che è contro il tenore di quella divina clemenza, che se mortifica vivifica, ese dà la pioggia, dà anco li panni per asciugarla; per tanto s'è insallibile tal prouidenza, è anco necessaria, & infallibile nel mondo la medicina. Anzi per tal rispetto, su in quei primi tempi del nascer suo stimata per cosa facra, e poscia ne sussequenti secoli da religiosi, e sacri huomini apprefa, & efercitata.

Dicesi che ne' tempij delli Dei su costume appender taudlette, ou' Plinio lib.29 eran notati li rimedij, che qualunque hauesse vsati nell'infermità da Hippocrate lui patite, acciò che quindi ogn'uno ritrarre potesse l'opportuno à che regolo la suoi bisogni . E ch'Hippocrate su il primo, che fattane ricolta in parmedicina. ticolar volume li compilalse, e con fisica, e giudiciosa bilancia a

pro-

proprij capi gli riducesse, seguitato poi, & approuato dal comune confenso della posterità. Che poi li ministri de' tempij, e sacerdoti, fossero anco medici, ce l'attesta il Baronio, e dall'Euangelo stesso ne ri- 10m. 6. fetto fulta la testimonianza in S. Mattheo al c. 8. doue dopo la fanità del Sal- l'an 494. uator donata al leprofo, dice Vadenemini dixeris, fed vade oftende te facerdoti. Quali ch'il facerdote douesse nella donata salute conseruarlo. Per il che anco in S.Luca al 17. sanati ch'hebbe li dicci leprosi. lor comandò, ch'andassero alla parte de' sacerdoti. Ise ostendire vos facerdoribus. E nell'Esodo al capo 13. il carico di giudicar se li leprosi erano ben mondi, per poter entrar nel fantuario era de' facerdotisch'è carico proprio de' medici. Perciò appresso gli Egittij, e li Persiani, li Tiraq. c.31. Sacerdoti eran anco medici. Forse perche la cura dell'animo, ch'al num. 292. facerdote appartiene gioua anco alla cura del corpo spettante al medico; e così questa del corpo conferisce à quella dell'animo, ond'opportunissima riesce la copula,e grandissima la simpatia dell'vn, e l'altro ministerio. Anima sequenter corpora, de cotrario corpus compatitur Arift. I. Fianima paffionibus . Tal'è il trito alsioma de Filosofi. Così molti me-fiogn. dicamenti rendon l'animo regolato, come la theriaca col dissoluer i vapori, ch'aggrauan il ceruello seggio dell'anima. E col modificar Gallib.de gli affetti dell'animo, si solleuano bene spesso i morbi del corpo, ciò fonem. che mai cessa d'inculcar la schola de' medici.

Contal'oggetto della sublimità di quest'atte, e Prelati, e Pontesi. Granpersoci, e Santi non lasciorono di coltinarla Gioleso Vescono di Tiberia-naggi, e fanti de, dice Baronio, ch'esercitaua la medicina nel suo popolo, e di Pietro medici. Prete, che la facesse con molt'applauso, l'afferma l'istesso nel Tomo 6. 281. fotto l'anno 444. Paulo I I. Pontefice Venetiano, non folo vifitaua. gl'infermi, ma ordinaua loro medicamenti con gran pietà, se crediamo al Platina nella sua vita. Nicolò V. Pontefice lodatissimo su medico,e così Giouanni XXII. per auanti nomato Pietro Hispano, di cui si legge trà le stape l'opera medica col titolo. The faurus pauper i. Eusebio che fu il trigesimo secondo Papa, e Santo, su anch'egli prosessor di tal'arte fingolarifsimo. Raimodo Lullo, & Alberto Magno, l'vn, e l'al- Nel Theatro celeberrimi per gli scritti loro degnissimi di medicina,e così l'Ab mo bate Gio: Tritemio. E S. Carlo Borro meo nó folo fi refe celebre có gli atti sacerdotali coferiti à gl'infermi neltépo della pestileza di Milano, ma col prescriver, & apprestar loro anco gli opportuni rimedij, ad imitatione di Sant' Ambrogio già suo antecessore nell'Arcivescouato di Lib. 11. car. quella città, di cui il Vvechero registra nel suo antidotario speciale, vn'inuétato suo medicaméto da prender nella pestilenza, per trasudar fuori del corpo il veneno d'essa, col qual medicameto egli curò, e sanò l'infettione di molti. Così auati di lui Cosmo e Damiano, che patirno

il martirio fotto Diocletiano, e Maffiniano, per effer medici chiarif.

fimi, e gratuiti, lafciorno la medicina detta opopyra di marauigliofa.

In Anial, energia in morbi diuerfi, e la deferiue l'Arnaldo, com'altropretiofo

art. 434 vinguento, fotto loro nome pone il Berardo; e comunemente vien

Alfil mirro ano ad effi attibuto il ecroto nomato Gratiadei. Ne ocorre far

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* vnguento, fotto loro nome pone il Berardo; e comunemente vien Filiofi, sar, nico ad effi attribuito il ceroto nomato Gratiadei. Ne occorre far 130. mentione d'altri per fantità, e per medicina illustri, che vengon dall'historie celebrati, perche troppo ne faria prosisso il accontro, dico di Dnet'amatile (Tico, e di Giousanni, e d'Alledandro Frigio, d'Alfodro, di Partaleone,

d'Antiocho, di Diomede, di Leontio, e Carpophoro fratelli Vicentia del Brainio d'Antiocho, di Diomede, di Leontio, e Carpophoro fratelli Vicentia del Brainio di ututi medici, e mattiri fotto diuerdi Imperatori in varij (ecoli. Ma Ved ireuerenda memoria Sanfone il fanto, che fanto l'Imperatori Giuftiniano, ottenne di far da lui fabricar molti luoghi pij, come feri-

Lib.1. de he. ue Procopio, che fà anco bellissimo elogio. E vale in fine per tutti # niumi adi. San Luca ferittor dell'Euangelio, che professau il medicio in Antiochia. Di modo che non può forse alcun'altr' arte restar da più eminenti, e segnalati huomini autorizzata, quant'è la medicina; e per

questo S. Giouanni Apostolo (dice Policarpo suo discepolo ,) sene Lib.1.cap.5, volse per la fanità sua servire con l'vso de i bagni. E S. Paolo scriuce à Timotheo i precetti de i medici nel gouerno del vitto, dicendo Nossi adha agnambibere, sa medicio vino viere propter somacum, & obsire-

Anne agamo une es ca monte vino viere propier promeum, co opriins, ish. c. 3, quenes i una infrimitare, onde Sant' Agoftino ri prendendo gli frezzatori de medici, hebbe à dire 19fe interimit, qui medici non vult ubfernare prepepta. Dal che por il Theologhi prefero motiuo di decretare, che non ellendo lectio ad alcun di prinarfi di vita, grauemente-

Anton. Flo. peccachi del medico nell'infermità lue nonfi prevale. Eccone il teren. 3 part. sto preciso. Quad si quis medicina indigens, ca non vitatus, expessant à summin. 7.6 m. Deo sanitatem graviter peccat, nempe Deum insumentans.

Hora passiamo dall'autorità facre alle ragioni di natura à fauor del.
la medicina. Non fa ella già mai delle cose fue aluna, che fita otiola della di della della di della della di della della di della di della di della di della della della della della di della di della di della di della di della dell

mistinanimari, & animati potentinello scacciar diuerse internità, che altro sono, che lingue parlami della mastrenatura, che l'hà prodotte à solo vio dell'huomo, perche con ragione, e regola se ne ser-ua, la qual regola non altro è che l'arte del medicare. Adunque se non si deuon lasciar nel mondo inutili tanti parti, non si può ne anco shandir da esso que s'arte. Di più se gli animali senza ragione à suoi mali prouedono con l'a od in mercie diuerse, com'il cane che per scaricarsi mangia la parieraria. La capra silueltre ferita dal cacciatore coll'vio del dittamone si vicir la sacta. Il cauallo mazimo detto Hipopotamo trà l'acute canne si riuolge per cauarsi fangue. Li ser-

pen-

penti col fenocchio s'acuiscono il vedere. La rondine sà aprir gli occhinel nido à suoi figli con la chelidonia. Et altri con altre cose diuerse si prouedono, come lascierà l'huomo di prouedersi, che di ragion dotato conosce assai meglio ciò che gli noce, e giona; l'vn, e. l'altro de' quali riceue, e schiua col solo aiuto della medicina? S'aggiunge che tutti bramano d'eternarsi, se fosse possibile senza morire, e per non poter tal'appetito adempir in se stessi, vediamo che son suifcerati nell'amor de i figliuoli, che qual'imagini loro godono nel veder che si conservino, e che durino. Ma niun'altro mezzo v'è nel mondo, che serua per poter appagar in parte tal'appetito, suor che la medicina, ch'ad altro non è diretta, ch'alla conferuatione de gli huomini. Adunque com'è quello inseparabile dall'humana natura, così Fondamenè l'arte medica indiuisibile dall'humana società. In oltre la medici- ti della mena s'appoggia à due basi, ch'è la ragione, e l'esperienza; con quella dicina son la forma due massime certe, che cioè vn contrario discaccia l'altro, & sperienza. vn simile conserua l'altro. Con le quali và discorrendo sopra tutti li mali, e sopra tutti li rimedij, che come contrarij si scacciano, e si struggono insieme, ò come simili, e proportionati à gli humori del corpo, lo conservano. Et intali discorsi si tonda la parte d'essa medicina. chiamata Theorica, certa, infallibile, e concludente. Con l'indrizzo di essa passa il medico all'altra parte detta Pratica, che solo versa. nell'esperienza: questa s'applica à i soli particolari, come quella s'occupa ne i soli vniuersali. Non si può negare, che questa non soggiaccia à molti errori, caminando per via di fegni, e di congietture, chetal volta falliscono per la multiplicità delle cose simili, e per la confaceuolezza delle diffimili, e per l'occultezza dell'vne, e dell'altre, che non potendo effer comprese, ò essendo equiuocamente comprese, fanno che l'artefice resti nell'opra sua bene spesso deluso, & ingannato. Hora quest'incertezza da principij però ragioneuolissimi dipendente, deue ben darci ad intendere, che l'arte medica sia difficile, di perplesso studio, e di faticosa lunghezza, ma non inutile, e vana, perch'anco l'agricoltura, e l'arte militare molte volte restan del fine loro defraudate, qual'è, ò di far buon ricolto, ò di superar l'inimico, ne per questo vengono disprezzate, ò sbandite dal mondo. E son ben tanti gli auuantaggi, ch'apportano, che di gran lunga eccedono li detrimenti, com'e anco della medicina. Ma per fine pongafi il caso in necessità deltermine,e diasi vn'huomo infermo. Chi lo douerà aiutare ? farà ciò la medicuia. da festesso, ò chi gli attende, ò chi professa d'esser capace de' mali ? Ogni ragion perfuade, che lo debba fare quest'vlrimo, come quello, che col lungo fradio s'è fatto intendente de gli opportumi aiuti, che fi conuengono all'infermità, altrimenti farebbe vna gran difauuentura

tel medico, che la doue ne i casi di tutti gli altri mestieri, ogn'uno si pporta al parte de' periti di essi, egli solo perito del suo, sosse simato anco degl'imperiti, i quali certo sono gli assisteti, ò l'infermo sudetto. Cosa in vero ch'implica troppo la contradittione; onde se non si vuole che l'infer mo retti abbandonato, è necessirio admetter il ministerio del medico, che co gli auuedimenti dell'arte sua, con gran ragio ne da huomini dottissimi insegnata, e con longhissime osseruationi sondata, sappia prouedere, e riparatrare glinsfanto bisogni d'ogn'uno.

Con questi sondamenti si pon hormai discioglier l'oppositioni satne di sopra. Quanto alle discordani opinioni de medici, si risponde, 
abiationi ci. che d'i sinendono queste esser nella scienza della medicina, è nellarola medirola nella scienza de glinsermi. Della prima non è marauiglia, pet
esser al discordic comuni anco à tutte le scienze, & all'istessa ra
Tomaso, e Scoto, e suoi seguaci tanto antichi quanto moderni; ecosì trà principali de Santi Padri, Sant'Agostino, San Girolamo,
Sant'Ambrogio,S.Gregorio, & altri. Lo stesso notasi nella Giurisprudenza, in cui gli altisimi volumi de' suoi scrittori son pieni d'opinionitrà di loro contrarie, dalche grandissima hestiatione ne segue d'intender qual sia la più vera, per l'autorità graussima dell'una, e dell'altra parte. Lo stesso anco vedesi nella Fiolosia, della quale quantofiano sempre state le discrepanze, e la varietà della cquale quanto-

ne' suoi libri Aristotele, che contro esse và perpetuamente disputando, e doppo lui l'additano gli Auerroifti, gli Alessandrei, li Greci, & Latini gli scolastici, e li testuali, che sempre insieme cozzano di varietà di pareri. Però se ben anco la scienza della medicina soggiace à queste dissensioni, tuttauia si fà poi la scielta delle più comuni, che fon stimate le migliori, con l'indrizzo delle quali si van poi maneggiando i morbi, procacciando la fanità. Che se parliamo secondariamente delle contese, che tal volta nascono sopra gl'infermi nell'atto del medicarli, regolansi anco queste con quella prudenza, ch'esercitar si può nell'arti, che son dubbic, e cogietturali, dico rimettendo la decisione al più accreditato, e per scienza, e per maturità d'anni, nel modo che vien commesso il gouerno della naue al più versato peota, ò la cura de' figliuoli al più attempato maestro, o'l maneggio del terreno al più prattico agricoltore, ò la decisione delle ciuili discordie al più perito giudice. Così stimando l'vniuersal consenso di tutti, che maco si possa intoppar in errore, e meglio incotrare la verità. Duque è Plinio, à il Petrarca ponno ben opporre alla malitia d'alcun

particolar medico,ma nó all'arre: quello però è accidentale, ne da curaríi , perch'à i cattiui fupplifee d'aunantaggio la copia de' buoni

Nel

20 I

Nel secondo luogo, che s'oppone la difficoltà dell'arte, l'imperitia de medici, e l'imprudenza de gli elettori di essi, si risponde col conceder ogn'vna di queste, che non si possono veramente negare. Ma che? si deue per questo sprezzare totalmente la medicina, e reputarla souverchia ? perche l'Oratore è balbo, il Grammatico sa de barbarifmi, & il mufico hà fconcia voce, fi deue perciò sbandir l'Eloquenza, la Grammatica, e la Musica? Tutte l'arti han le loro difficoltà, & in esse si ritroua chi è più, e meno habile, e chi più, ò meno diuenta. eccellente. Vediamo in tutte le città, che di tanti artefici, ò nella fabrile, ò nell'architettura, ò nella pittura à pena se ne ritroua vno, ch' habbia nome di valorofo, & infigne. Di tanti predicatori, che van girando per i pergami dell'Italia, vdiamo, ch'à pena se ne celebra vno, ò due . Di tanti auuocati, che fan rifonare li fori di Venetia, ò dell'altre città, ogn'yn sà, quanto pochi fiano li rinomati, e famofi. Che marauiglia le de' medici eccellenti v'è carestia, che tante conditioni ricercano per effertali, com'à punto Hippocrate nell'allegato aforifmo, & altroue và dicendo Medici nomine multi, re autem pauci. Tuttauia se non abbondan questi, ve ne son molti, che con la capacità dell'ingegno, con la pertinacia dello studio, e con l'accurata solertia nel medicare, diuentano tali, ch'eccedono la mediocrità, ond' vtiliffimi riescono all'humana conditione. E se ben di gran lunga. maggior'è il numero de gl'imperiti, (conforme il Cardano,) che noceuolmente li curano tuttanolta minor'è il danno ch'alcun per mano de' periti sia curato bene, che che tutti sossero curati male, com'auuerrebbe, se non vi fosse medico di sorte alcuna, perche pochi, ò nissun guarirebbe, ò chi guarisse, haueria ciò più tosto dal caso, che dalla virtù della cura. Quant'all'elettione, che per il più vien fatta del medico in apparenza perito, ma ch'in verità non è tale, diciamo anco, questa ester rea fortuna, non imperfettione dell'arte, ma ben sì del genere humano, che com'in questo, così anco in altro suol'elegger il peggio, conforme il Poeta Video meliora, probog.

Deteriora fequer .

La terza obiettione de popoli, ch'han sprezzato, e sprezzano tutt'hora la medicina, facilmète si dilegua col distinguer la naturale dall'artiRomani noi ficiosa. Li Romani no furno mai priui di quella, che cossiste nella virtù mancaromai delle semplici herbe, e radici, e semi, e fiori, e frutti, e succhi, e gomme, di medicine. e lacrime,& altre simili materie,perche no è verisimile,che gente così pregna di valore fosse più neghittosa, e crudele verso se stessa, che non iono gl'irragioneuoli Ressi, come detto habbiamo: Dicasi Plinio ciò che si voglia, è pure egli sforzato di confessare, che si medicauano almeno con la brassica. Maresta convinto da Dionisio Halicarnasseo, Actib. 22.

doue facendo mentione della graue pestilenza, ch'infettò Roma. l'anno 300. della fua fondatione, dice Nec Sufficiebant medici nec dome Hicorum minifteria. Perche dunque in que'tempi non v'eran medici? Vero è, che non esercitauano l'arte con quel magisterio, & isquisitezza, ch'in Grecia si faceua sopra li documenti d'Hippocrate, perch'effendo popolo dedito à studij di Republica, & all'armi, com' ancoè di presente il Turchesco, poco, ò nissun conto faceua delle scienze speculatiue, Dialettica, Filosofia, Medicina, Astrologia, ch' apprello Greci fingolarmente fioriuano; li quali perciò stimauano li Romani per difetto di queste esser barbari, del che s'indegna Catone in Plinio con tali parole. Quandocumá, ista gens (parla de i Greci) fuas literas dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis fi medicos fuos huc mittet. Iurarunt inter se barbaros necare omnes medicina. Sed hos ipsum mercede faciunt, ve fides ijs sie, & facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros, & spurcius nos quam alios opicos apellatione fædant. Ma ne' secoli sussequenti, ne' quali su stabilità la pace di Roma con la Monarchia de gl'Imperatori, cominciò i ui ad ampliarsi la medicina. con la dottrina d'huomini prestanti, i quali furono Antonio Musa medico d'Augusto, Asclepiade, Archigene, Erasistrato, Celso, & altri molti fin al tempo di Galeno, che con eminentissimo ingegno la perfettionò nel modo, e stato, che sin' adesso, con vniuersal commendatione si conserua. Se li Turchi, & altre genti à punto barbare non se ne feruono, che marauiglia, fe fon alieni à fatto da gli studij, e dal culto d'ogn'altra nobil scienza, e disciplina, tutt'innolti nelle mercantie, nelle carnalità, e nella militia, e nella profana religione di Machometto, che con particolar precetto lor prohibifce tali fludij? Se flanno fani, prociede ciò forfe dalla frugal maniera del viuer loro. See s'infermano, han medici, che per virtù de' foli, particolari esperimenti li curano, che da noi son chiamati Empirici. Ma niente di meno, s'à loro capita alcun de'nostri, che chiamiamo dogmatici, ò rationali, se ne preuagliono con maggior stima, e veneratione di quella, che predicaua Catone si douesie far in Roma de' medici Greci, della qual natione non fi fidaua, per effer leggiera, & infedele.

Medici na si veleni con fus lode .

Alla quarta, & vitima oppositione della prauità delle medicine, e prenale de de medici, e della loro viltà, dicesi, ch'anzi da queste risulta grandisfima lode alla medicina, che le cose velenose riduca con eccellente maestria à tal proportione, e misura, che riescono antidoti della vita, e ripari contro la morte. Quest'è vn corregger, e riformar la natura, col ridur à gradi perfetti, ogni fua più bafsa, & inutil'opra, che niffun di sano giudicio può negare. E quant'all'inuecchiare, che vien detto cagionarsi da i medicamenti, è vero à chi gli vsa con eccesso, e suor di tempo, e d'occasione, com'insegna Hippocrate nell'Aforismo 37. della 2.lett. Qui bene fe babent corpore , difficulter ferunt medicationes . Convengono amministrati non à sani, ma à gl'infermi: non per arbitrio, ma per necessità : irritano, e perturbano alquanto, massime gli euacuanti per l'aluo: deuonsi schiuare più che si può: ma doue l'vrgenza li ricerca, ancorche alcun documento ne deriui, non si deuono tralasciare. E' meglio, come dice Galeno, restar offesi che morti; e come dice Cello lib.2. cap. 10. Satins eft anceps auxilium experiri, quam nullum. Non mancan poi modi di riparar l'offesa ; e l'arte stel-Glauc. cap. fa, che sà toglier il maggior danno, sà anco poi liberar dal minore; de fplene ine s'hà ella forza d'estinguer vna febre maligna, vn lethargo, vna pleuritide, che son mali tanto mortali, sarà valeuol apco di leuar il danno. che da vlati rimedij folse perciò, ò allo stomaco, ò ad altra parte comunicato.

Il biasmarpoi li medicamenti composti, e misti, che da medici quotidianamente s'adoprano, è vn non intender l'acutezza dell'arte medica, la quale si come è basteuole di moderar, & infranger i gradi delle materie venefiche, & infalubri, così affai più ageuolmente può della mediregolar le sue proprie medicine salubri, adeguandole insieme, e con-cina nel mistemperando i gradi del calore dell'una con li debiti gradi del freddo medicameii. dell'altra, e queidel fecco con altrettanti dell'humido; ò l'impeto con la tardezza; ò la tenuità con la grossezza; ò'l lentore con la siussibilità; ò l'acrimonia con la temperie; ò in altri modi riducendole à formatale di compositione, che ne risulti quella virtù, e quella forza, che sia sufficiente per l'estirpatione del male. E s'in contrario vien detto, che bastan le cose semplici senza tanta consusion, e fatica di mente per le composte, negasi che bastino, perche non può vn semplice solo hauer in se virtù differenti, e quasi contrarie, ch'oppugnino differenti, e contrarie nature de morbi, com'è necessario far ogn'hora ne gl'infermi, ne' quali di rado v'è vn folo male, che non sia congiunto con molt'altri, e tutti dipendenti da cause disparate, qual calda, qual fredda, come per esempio, chi hà fegato souuerchiamente caldo, pare che per il più habbia congionto anco stomaco steddo, per la forza, ch'ha il caldo maggiore d'estinguer il minore, come sà il lume di torcio quel della candella; dalla qual'intensione procedendo ebullitione,e sumosirà all'insù, che riempiono il ceruello, vien questo à farsi humido più del douere. Di modo che nello stesso corpo, e tempo deuesi rimediar à calore, freddezza, & humidità, come succede in quelli, che patiscono metancolia da medici chiamata hipocondriaca; onde non è possibile ciò fare con una sola semplice medicina, ma è necessario, che di molte, e contrarie qualità dorata, distrugga le nemiche,e mici-

diali; e perciò è stato degnamente nell'arte medica introdotta l'artificiofa mistura delle composte, la quale se non è piacciuta à Plinio, è ben piacciuta à tanti de' Greci, Arabi, e Latini, acutissimi, & eminentiffimi ingegni, che deue il lor fentimento all'autorità di lui preualere. Ne vale il dire, ch'il cibo semplice sia più sano, e tale anco douersi stimare il medicamento, perch'il cibo è diretto à conseruar vna fola qualità, ch'è il calor nostro, e l'humido naturale, la doue il me-

dicamento è contraposto à molte, come s'è detto.

Resta doppo le ragioni risponder all'inuettiue contro medici : ma dobbiamo breuemente sbrigarfene, compatendo gii appaffionati, che li biasmano discotenti di riceuer da essi la propagatione sola, perche vorrian anco l'eternità della vita, ch'è propria dell'altra. Quafi che li medici fiano Dei, e non huomini; e quasi ch'anch'essi non foggiacciano alla mortalità, ch'il volgo vorrebbe sfuggire. Se li patritij Romani non vollero già esercitare tal'arte, & hora nol vogliono li Veneti, non è perche la disprezzassero, ò la disprezzino; ma perch' impiegati nell'arti del gouernar popoli, politica, e militare, che ricercano tutto l'huomo, non ponno occuparsi in questa tanto lunga, e laboriofa, ch'alcun neanco in tutta la vita, può ben apprenderla, come s'è mostro di sopra. Oltre che se ben lo studio della Theorica è degnissimo, e nobilissimo; tuttauia l'esercitio della Pratica è alquanto feruile, per obligar il medico à circuir la città, & andar picchiando alle porte de gl'infermi, che disdice per verità al sussego, & alla grauità di chi hà il Principato nelle mani. Tuttauia per esser pur tal'attione indrizzata alla falute publica;e per hauer anco cogiunta feco la pictà, ela charità Christiana verso i languenti, non è se non degna d'esser fommamente applaudita, e lodata. Ne camina intorno il medico con officio di feruo, ma di padrone dell'altrui vità. Che perciò vedesi da tutti ester accolto con honore, e riuerito per dignità. Vero è che non è di tal conditione il Chirurgo, per esser puramente mechanico, & operator manuale. Nesi concede, ch'isoliserui in Roma. fossero medici (il che però nulla detrarrebbe alle prerogative della. Cap. 274 fcienza;) ma ben filegge in Hygino, che gli Atheniefi vietorno à delle fassele (erui l'imparar medicina, come che d'esta degni non fossero. E se gli serui l'imparar medicina, come che d'essa degni non fossero. E se gli Hebrei gente serua hora la studiano, ciò fanno per riparar con l'vtil d'essa la loro assitta fortuna, come san etiandio co'trassichi, e con mercantie. Quest'è vero inditio della di lei autorità il poter compartir à tutti gli statti sollieuo, & aiuto. Che la legge nomini li medici parabolani, ciò fà per l'abufo di quelli, che fon mascherati della medicina, come li circulatori, ciarloni, & altri, che lor fomigliano; ma non è ciò in pregiuditio de' laggi, e de' faputi. Che poi Esculapio sià

stato sulminato da Gione, per l'auidità sua nel medicare, l'accenna Plinio; ma che questo siagli successo, perche con la peritia pur del Lib. 29.6.1. medicare tornasse in vita li morti, l'attesta tutta l'antichità, che per ciò tant'è luntano, ch'esoso gli fosse, ch'anzi con supremi honori dei- Nadal Conficare lo volle. Quanto à cattini aspetti del cielo, che di parere del ti Mythiol. Conciliatore rendon la medicina cattiua, e deteftanda: dicesi poter lib.4c.10. ben quelli influir fopra i temperamenti de gli huomini, e col farli melanconici atrabilari, renderli insieme inclinati alla medicina, & à vitij; ma quest'esser per accidente,e niente poter machiare l'innocenza dell'arte, che per se stessa come fondata sopra la ragione, è virtuosa, ebuona, elodeuole. Anzi possiamo giustamente affermare, che quantunque il medico fosse di genio vitioso, e cattiuo, può col protessare tal mestiero compitamente correggersi, conciosiache frequentando eglidel continuo atti d'humanità nell'aiutar il proffimo fuo: di patienza nel tollerar le di lui molefte inftanze, e de gli affistenti : d'humiltà nel conuersare per oggetti schiseuoli, e stomacosi : di prudenza nel fentirfi lacerar la fama senza isdegnarsi: di generofità col medicarbene spesso questo, e quello senza recognitione : li medicare di fortezza col non perderfi d'animo ne maggiori pericoli del male : l'huomo ottidi misericordia nel compatir le miserie de gl'infermi, & i singulti de mo. morienti: dico frequentando quelti, etant'altri rarifsimi atti di virti , vien egli ad acquistar habitototalmente destruttiuo di qualsiuoglia.

fua peruerfa naturale inclinatione.

. Douerebbesi per compita conclusione di tal discorso risponder ad vntal concetto, che viue nelle bocche de' popolari, & idioti, che cioè la medicina sia souverchia perch'ogn'vn dura sin'à quell'hora. della vita, che Dio gli hà prescritta, la qual schivare ne con ingegno, ne con arte fi può, conforme il detto di Virgilio nel decimo dell'Eneidi.

Stat fua enig dies .

E di Giob, que dice. Constituisti terminos eins, qui preteriri non pote. runt. Ma perche s'è prouato à sufficienza nel primo capo di questo libro, che con l'arte medica si può infallibilmente prorogar la vita, però alla discussioni iui fatta di talpun-

to miripor-

to.

In che consifta l'Arte del medicare . E con qual artificio sia stata. da Galeno infegnata .

### ITOL VIII.

D Erche s'intenda, che il mestier del medico non è casuale, ò com' il vulgo si persuade di triuial conditione; stimo necessario lo scoprire, con quanta sublimità d'ingegno, e con quant'eccellenza di fapere, tal'arte fia stara da' nostri maggiori instituita; accioche resti pago ogni curioso intelletto dell'operare, che fanno i ben dotti, & infrutti di elsa, à diflerenza de gl'indutti, & arroganti; che mascherati della fola sembianza di lei; con apparenze, e vanità diuerse, la

professano: à detestabil pregiudicio, e suentura de' miseri languenti. Di tal materia, potrianfi formare lunghi discorsi dall'opere di Galeno, che l'hà diffusamente, & acutamente trattata; ma seguitando noi la folita breuità, con la scielta delle cose principali, che bassino à rappresentare l'ideale persettione dital'arte, deuesi premettere : che due sono le facoltà del nostro intelletto; vna di specolare; l'altra d'omettetto perare, per le quali vien diuiso da Filosofi in intelletto speculativo, &

epatico esti in pratico: quello speculando circa le scienze, nel centro loro sola-tes same mente sisosa: quello sella scienze a seconda con contro loro solacirca essi in modo, che diviene promotore, e principio dell'arti tutte: Perciò chiamansi l'arte. Habitus rella cum ratione fallium; perch'ella è vn'habito, ò virtù, che fa, e produce opre per forza di ragione. somministratagli dall'intelletto. Hora la medicina hauendo per fine fuo proprio, non il fapere; ma l'operare; non l'intender ciò che fia fanità; ma il produrla nel proprio fuggetto, ch'è il corpo humano; pon si douerà chiamar scienza, ma arre, che lasci doppo di se questo tal'effetto di fanità. La quale, perche si può considerare, ò presente, ò futura; però in due parti l'arte tutta si divide : che sono; ò di conferuar la fanità, che già s'ottiene; ò col discacciar del male, ricuperare. la già perduta. A' tal fine drizzando ella tutti li protetti, e motiui fuoi, s'applica all'esame ditutte le cose, che servir possono per con-

Fine della medicina.

feguirlo; e conciosiacosache l'huomo all'hora si chiama sano, quando fa intieramente le sue naturali operationi; e si chiama infermo, quando in queste patisce alcun diffetto; però à far cotali operationi, ò al deprauarle, concorrendo molte cofe interne, ò esterne al suo corpo; ne fà la medicina di tutte esatta consideratione, & in tre ordeni le di-Tre ordini fribuisce; col nomarle naturali, non naturali, e fuor di natura. Le derate nella prime dal principio del nascer nostro inseriteci dalla natura, e che da

esse ne risulta la fabrica del corpo humano: sono gli Elementi, suoco,

aria,

aria, acqua, e terra. Li temperamenti delle loro qualità, calda, fredda, humida, e fecca.

Gli humori, fangue, bile, pituita, e melancolia. Le parti del corpo, carne, offa, nerui, core, fegato, e fimili. Le facoltà, animale, vitale, enaturale. L'attioni da tali facoltà procedenti. E finalmente gli spiriti instromenti, per esequirtali attioni, dello stesso ternario numero. Le seconde poi dette non naturali, perche necessariamente. alterano il nostro corpo con alterar le prime; e malamente viate ponno scomponerio, & infermarlo: sono, L'aria, che si circonda. Il mangiar.e'l bere. Il fonno, ela vigilia. Il moto, e la quiere. L'enacuatione, e la repletione. E le passioni dell'animo.

Le quale cose tutte, sono da medici trattate in quella parte, in cui s'infegna la conferuatione della fanità ; si come per vicuperarla considerano quelle, che guaftare la ponno: e son le terze predette suor d'ogn'ordine naturale, e rotalmente contrarie all'effer nostro; che da gl'ingegni perspicaci sur trouate, e ridotte à tre ; cioè, morbo, causa. del morbo, & accidente congiunto col morbo, che li medici nomano

con la voce di fintomma.

Circa questi tre ordini di cose s'occupa l'arte medica, per conse theorica, guimento del fine fuo: & in quanto verfa nella cognitione generale pratica. di esse, discorrendone fisicamente l'essenza, e le cagioni, s'appella. theorica: in quanto poi si ristringe all'infermità particolari con l'addattatione de rimedij, s'appella pratica. Ma perche nel passaggio, e progresso, che sà l'arte dalla cognitione dell'essenza, e natura del male, e delle sue cause, all'inuentione de rimedii; si serue d'vn tal modo di discorrere, & argomentare, (fondato sopra vn'affioma da turti concesso, ch'vn contrario discaccia l'altro,) col qual discorso necessariamente conclude: ch'à tal male per esempio di febre, ch'è di calor eccessivo si conviene vn rimedio refrigerante; & alla freddezza dello stomaco ne conuiene vn calefaciente, e così ditutti gli altri. Però cotal modo di ragioneuole procedere, e di fillogizzare, è quel decantato Methodo nelle schole de' medici, che chiamano Curatiuo, e per Methodo di Indicationi; parto della Filosofia: fondamento del ben medicare: medicare, cio norma di faluare l'human genere: e marca indelebile, per conoscer che sia. vn medico dall'altro, il valorofo dall'inetto, l'eccellente dal dozzinale. Se Appollo inuentò tal'arte, & Esculapio l'accrebbe, (come dicono; ) il grand Hippocrate certo col detto Methodo la perfettionò; e Galeno gli diede l'vltima mano, coll'espurgarla da gli errori, e difenderla da gl'impostori, ch'in varie guise tentauano d'adulterarla.

Ma perche il chiamano Methodo, e Methodo per indicationi? La voce di Methodo da' Greci, vien presa per via breue, e compendiaria:

diaria; e da Aristotele ne libri fuoi, vien viata per fignificar qualunque scienza, & arte rettamente insegnata. E Galeno nel liber. del Methodo al cap.4.dice Methodo innenire est cum via quadam de ordine innenire, ut in inquisitione fit aliqued primum, o fecundum, o tertium, & deinceps , donec adrem quefitam perueniamus. Di modo che firaccoglie, non altro effere, ch'vn'instromento intellettuale, che ci guida dalle cose note alla cognitione dell'ignore; che non può esser, che con forza d'illatione : come s'offerua in tutte le scienze, & arti, che di tal forma fi feruono nell'infegnare, e stabilire li dogmi loro. Nella. medicina continuamente s'vsa tal Methodo; non apportandosi mai precetto alcuno, che con fondatissime ragioni, e con mirabil'ordine; per il qual capo, la medicina, hà poi acquistato il nome di Methodica; ma in quanto poi con la ragione prociede à ritrouar il rimedio dell'infermità; per cotal prociedere si chiama Dogmatica, ò per in-Indicatione dicatione; perche questa non altro è, che la rappresentatione della cofa trouata con tal processo, nel quale due membri si contengono,

L'Indicante, el'indicato: quello è il male, e la caufa, ch'indicano, & additano, ò l'vna, ò l'altra maniera di rimediare: Questo è lo stesso Liz. Meth. rimedio, concluso, & inferito. L'emfasi, (come dice Galeno) di tal

rap.7.

consequenza, & illatione, vien da' medici detta Indicatione: che se vogliamo ben estimarla, non altro veramente è, ch'il sillogismo, ò dimostratione medicinale. Per tal dunque Indicatione, il Methodo di medicare acquista il nome di Curatiuo, e ragionevole. Anzi perche al ritrouamento d'ogni particolar rimedio, si sà vn particolar sillogismo, & Indicatione; e nell'arte curatina, per la moltiplicità de' mali, e consequentemente de rimedij, molti di tali sillogismi, & indicationi necessariamente si fanno; puòssi con verità dire; ch'il detto Il Methodo Methodo, non sia vn solo sillogismo, & Indicatione; ma vna raccolta medico non è di molti d'essi, con ordine tale disposti, che constituiscono vna forma

mi medici.

raccolta di d'arte, e facoltà di conoscer, e conseguire ciò che si cerca; come sa molti fillogif- anco il Methodo Fifico, il Morale, e fimili. Galeno, che non volse altro esequire da quello, che volse insegnare; hà mirabilmente nell'opre sue osseruato tal Methodo; esaminando prima la natura delle cose, cioè della sanità, e dei mali; e proce-

dendo poi à trattati di conferuarla, e di cauar l'Indicationi, per le Galeno in cure d'effi mali. La fanità è fine più nobile del male. Trattò dunque quante parti hà diufo li prima delle cole, ch'à lei dan l'essere (e son la naturali sopranominate) fuoi trattati in quella parte, che da medici vien detta Fisiologica, ou'egli discorre della medi- de gli Elementi, de temperamenti, delle facoltà, dell'vio delle parti C.HR. del nostro corpo, e dell'anaromiche amministrationi: che son mate-

rie tutte prese dalla natural Filosofia. S'impiega poi nella discussio-

ne de i mali, nella parte, che chiamano Pathologica contenuta ne i libri di effi, e de i fintomi, delle febri, della plenitudine, delli tumori, e simili i E perch'il fine di Galeno era,il conseguire l'integrità dell'attioni corporali, la qual (come sopra dicemmo) è il vero carattere della fanità; e questa non solamente ricerca l'universal cognitione, ma la particolare ancora; non curando il medico l'huomo vniuerfale, ma Socrate, e Platone; però dipendendo tal particolare cognitione da' segni sensibili, com'effetti dalla natura della sanità, e del male. come da proprie cause derinati: con ragione esto Galeno a' discorsi della fanità, e de' mali antedetti, hà foggiunto la parte nomata Simiotica, ch'abbraccia la compitissima dottrina de i segni, compresa ne i libri de i polfi, delle crifi, ò giudicij, delle parti del corpo affette, & altri. Doppo la qual dottrina, descende poi alli documenti di conservare la fanità, la cui provisione antepone à quella del male; sì per esser più nobile, (come s'è detto;) sì anco per imitar la natura, che nella prima compositione del corpo humano, totalmente s'occupa nello stabilire, & alsodar questa, come perfettione dell' opra sua. Tal parte è nominata Igijnica. E perche la sanità si considera, ò come persetta, ò come impersetta: e quellasimplicemente ricerca la conferuatione: questa, ò la preservatione. rispetto al morbo, che sourasta, ò la restauratione, rispetto al morbo, ch'è partito : per ogn'vna di queste, propone egli ricordi, & ammaestramenti pienissimi; come sa anco nella parte, ch'à questa succede, di curar, & espeller i mali; ch'hà sortito, il volgato nome di Terapeutica: ch'è il sopradetto Methodo Curatiuo, trattato da Galeno ne'xiv. libri intitolati à punto del Methodo di medicare, con tanta eccellenza d'ingegno, e con artificio così marauigliofo, ch'hà fuperato li Greci, i Latini, e gli Arabi tutti, che da quello sin'hora mai non han ofato dipartirsi.

Sin'à questa meta dunque, ch'è l'inuention de' rimedij, l'arte medica da Galeno infegnata; cioè l'archittetonica, ò maestra. de' precetti vniuerfali, col figillo dell'Indicationi fi stabilisce, ne d'auuantaggio s'inoltra. Si ricerca folo: sel'arte del pronosticare Se l'arte del sia parte di questo methodo; venendo da tutti confusa, & intro-pronosticare dotta in esso. Ma dicesi che di tal punto, hà precisamente Galeno sia parte del prononciato il suo parere, là doue nel primo capo del libro terzo Methodocudel Methodo, fermò quell'affioma chiariffimo della medicina : che l'artefice sappia, se il male sia sanabile, ò nò; e douer ciò didurre dalla natura di esso, e delle cause, e del soggetto patiente; perche senza tal precognitione, sarebbe infruttuosa ogn'opra del medico curante.

male, il qual paragone certo non si può fare, se non con discorso, che

rapentica.

prouila qualità, e la misura dell'vne, e dell'altre; ch'è lo stesso, che l'efaminar la natura della fanità, e del male: officio proprio, (come habbiam detto ) del Methodo Curatino. E perciò ragioneuolmente, tal'arte del pronosticare s'inserisce in esso. Ma che diremo anco rurgia Far- della Chirurgia, che somministra il cauar sangue, & altre sorti d'aiuti macia, e die- al medico: della Farmacia, che suggerisce tante sorti di medicamenta fian parti ti: della Dieta, che dà la norma, e regola de' cibi, & altre cofe al vitto appartenenti; e tutte necessarie per i mali, deuono constituirsi parti della Terapeutica, & arte curatina sudette, o pur arte da essetotalmente differenti? Rispondiamo non esser parti constitutiue, ò (come dicono ) integranti; ma solamente subalterne, e ministre. Non si procede in esse con dimostratione, ò per via d'indicatione; ma con l'opra s'essequisce ciò, che dall'arte curativa è stato deciso, come da. padrona, e commandante. Ne il medico s'impaccia nel cauar fangue, che per esempio si faccia col legar del braccio: ne cale à lui che li firopi bollifcano ò in questo, ò in quel modo: e che li cibi siano cotti più, ò manco saporiti; essendo questi ministerij proprij del chirurgo, dello speciale, e del cuoco. Ma doppo, ch'hà studiato, e trouato la... qualità del rimedio, lo comanda; com'il falasso, ò ventose al cerusico, il siropo allo speciale, & il cibo al cuoco; che tutto deue esserda loro pontualmente obedito, & effettuato, senz'altro parlare. Di modo che si può dire: che la medicina vtente, cioè in quanto si mette in vso stia tutta nelle mani di costoro; si come la docente, ò maestra sia del medico folo, che con la ragione, e con l'esperienza procura, ch' ottima ne fortifca l'esecutione.

Dalle cofe sudette adunque si può à bastanza comprender l'idea. ch'an in mente li medici eruditi nel professar l'arte loro; e l'artificiofa batteria, ch'inceffantemente drizzano contro la ferocia de mali, per softentamento dell'humana natura; al quale essendo loro con tanto magisterio applicati, deue esser ogni calunnia contro diloro de gl'

idioti; meritando ben eglino l'ammiratione vniuerfale, eque' premii d'industria, che richiede l'altezza di tant'opra emula del diuino valore; il

quale se formò questo micreocolmo, li

me-

dici con la virtù loro fisforzano di riformarlo.

Se si debba Salassar nelle febri di parere d' Hippocrate.

### APITOLO IX.

Rà li quesiti della medicina, nobilissimo, & vtilissimo par quello: Se Hippocrate, e Galeno padri, e direttori supremi di tal'ar. te siano discordi infrà di loro, (come tengono alcuni,) così nell'infegnar la natura delle febri, e delle caufe di effe, come nel cauar fangue nelle medefime; che da Hippocrate dicono, effer stato totalmente prohibito, contro Galeno, che l'hà per necessario, e per sicurissimo commendato. Deuesi ben essaminare questo punto, accioche incofa tanto rileuante al genere humano, si troui la verità, che nelle bocche concordi di così gran'huomini, non si può che tener sicura:

la doue non fi può che tener incerta in esse discordanti.

Prospero Martiano trà moderni, diligente osseruaror della dottrina d'Hippocrate, nel Commento del libretto della natura humana, và rimostrando: ch'espresso parer d'esso Hippocrate fu, che Che unte le tutte le febri humorali, ò putride sian dalla bile principalmente gene- selvi puride rate, la quale com'ignea, e di facillima accensione, concepisca. Labile. quel calorenel corpo, che febre si chiama, la quale ne gli altri humori non così prontamente introdurre fi può : che fon fangue, flemma, e melancolia, per la crassitie, e freddezza loro, rispetto ad essa bile. Onde vien questa à servire qual'esca, per accender quelli; nella guila, che le legna verdi, e groffe non fi ponno dal fuoco, ch'esce dalla pietra accender, senza il mezzo dell'esca; e si come il fuoco intal'esca poco fi conserua; così il calor della febre, che poco si conseruerebbe nella bile, per la sua tenuità; hà bisogno d'altro humor crasso nel quale, com'in pabulo si nodrisca, e si mantenga. Dicchiara pol la caufa proffima dell'accention d'essa bile, non altraesser, che la separatione, ò segregatione sua da gli altri humori; co' quali mentre stà commista, restano tutti contemperati in modo, ch' in elsi non fi può il calor febrile infiuare; ma fegregandofi, vien elsa per la natura sua calda, e secca à bollire, & infiammars; e così ne risulta la sebre. Soggiunge che tal segregatione si cagiona, ò per la copia, ò per l'agitatione, ò per qualche infigne alteratione, che ad alcun d'essi humori adiuenga; perche quando l'humore eccede rroppo gli altri, ricufa in certo modo di star con essi accompagnato; e quando vien troppo agitato, si separa anco da gli altri: come ve-

la febre.

puredine.

diamo nel latte per il quassamento farsi la separatione del butiro, del fero, e del cacio; e quando l'alteratione, è tale, che tenda à deffruttione del corpo, si dissolue il natural temperamento, e si separa l'un humore dall'altro. Tutto ciò và detto autor argomentando dalli dogmi d'Hippocrate; co' quali fi sforza criandio di spiegare, come con Pinteruento della bile, si generi, non la sola terzana; ma la quotidiana, e la quartana, non tanto continue, quanto intermittenti : e che tal generatione in tal modo fatta sia molto più ragioneuole, che l'appor-Non farsi le febri dalla tata da Galeno della putredine, da cui afferma cagionarsi dette febri; cagione apparente, e probabile, ma non vera; perche molte volte alcun hà febre senza indicio di putredine; e molte volte v'è gran. putredine, e corruttela nel corpo senza sebre. E se pur la putredine, ral volta fa febre, non fà ciò, che per la fegregatione de gli humori, ch'essa putredine cagiona; onde la bile agitata si riscalda, e ne risulta.

Da tal fondamento in tal maniera proposto circa la natura, e generatione delle febri, raccoglie il sudetto : che di parer d'Hippocrate, Salaffo noci- il falasso vien ad esser grandemente nociuo in esse febri, perche monelle febri con esso in vece di sminuir la causa peccante, si vien ad accrescere; sendo che li humori mossi col taglio della vena, s'attenuano maggiormente dal calor febrile, e diuentano biliofi; per non esseraltro la bile, che sangue attenuato, & acceso dal calore. Il che se è, Galeno apertamente ingannarsi nel formar quel celebre assioma: che la febre sia proprio, e vero indicante di canar sangue; quando il contrario è molto più vero, ch'ella ne sia il prohibente. Ne lascia questa proposta senza la proua d'Hippocrate in quattro luoghi principali.

Primo ènell'allegato libretto della natura humana, oue dice; a Hippocra- che dal corpo de gli animali, che si vecidono esce prima il sangue. te contro il caldo, e rubicondo, poscia il più pituitoso, e bilioso. Iam ijs, salasso nelle qui ingulantur, sanguis fluit primum calidissemus, ruberrimus, deinfebri . de pienicofior , & biliofior .

Adunque col tagliar la vena, cauandosi solamente quello, che sarà ottimo nel corpo e restando il vitioso; s'accrescerà la cacochy mia, cioè la copia d'humori cattiui nelle vene, in cambio di sminuirli; e così le febri peggioreranno. Che pare, altro non si poter certo inferire da tal luogo d'Hippocrate.

Il secondo è nelle Coache Prenotioni, oue lo stesso Hippocra-Lib.7.felt.2. te và dicendo così . Dolores secundum latus in febribus tenniser consistentibus, citrà notas, vena sectio ledit : & si anersanvar cibos, asá hypecondrium attollitum. Interpreta il Martiano questo luogo, come ch'Hippocrate prohibifca il cautar fangue ne dolori di fianco; quando habbino congiunta la febre, la quale senon vi fosse, pare, che no l' prohibirebbe. E qui eccita ogni medico dell'erà nostra ad essercionspetto, ne così facile con la ponderatione di tal testo à cautar sangue nelle sebri; vedendosi apertamente ch'Hippocrate inaltri mali sen'attiene, in riguardo della presenza di esse.

Terzoè nell'ifteffe Coache, in quelle parole. Quibus fine fibre agentibus, de repente pracerdia, ventriff, delor, cruram quo f. e partium Lib.3 fett. 2: infernaram, ad hae venter in tumerem attollitur, philobosomia, e aluna fuera presenta en la consecución de la compara de la compa

-decreti di tanto legislatore.

Quarto è nel principio del secondo libro de' mali delle donne, oue annouerando quelli, ch'esse patiscono per lo copioso susso del sangue dell'vtero , foggiunge . Ad hac, & ftomachi morfus funt , & perfrigerationes, & febris bilis meraca, & pruriginofa. Raccolgono da. tali parole: che se per il fangue, che souverchiamente esce dall'ytero, si fanno febri da pura, e mera bile; perch'euacuandosi prima il sangue buono, e rosso, come s'è detto di sopra, l'altro che riman nelle vene biliofo, resta maggiormente agitato, e commosso, dal che nasce la. febre: adunque col cauar sangue nelle sebri, che per Hippocrate si fanno da bile, si vien questa ad agitare, & à contraher maggior ebullitione; onde per conseguenza il calor febrile s'accresce. Però da ciò scoprirsi l'error comune de' medici, che stimano col cauar sangue refrigerarsi il corpo, il qual più tosto riscalda, & accende. A' che rimirando Hippocrate, non fi troua, che già mai nelle febri, fuor che fatte da inflammatione, lo proponesse; ma ben sì lo vietasse, benche per altro lo stimasse necessario.

Tanto è detro sin'hora dal sudetto Martiano per confermatione dell'opinion sua, con la dottrina d'Hippocrate. Ma se egli loda sopra tutte questa, y è altro scristore, ch'altrettato biasma quella di Galeno. Dottrina di rimprouerandolo: che con poca cautela habbia insegnato i precetti Galeno da cauar sangue, dipartendolo dalli suderti d'Hippocrate.

Essamina molti luoghi di lui ne libri del Methodo, oue dice i da moder. o scoprirsi implicato, confuso, vario, e ripugnante à se stelso, seriore.

Cen-

Censura etiandio il libro da lui scritto del cauar sangue contro Erasstrato, famoso medico di quei tempi in Roma; e và con arrificiosa dicitura addossandogli; che più per passione, & ambitiosa brama di contradire, che per istudio di verità, formi le massime a' medici, d'amministrar il salaso. Ch'hà ben Galeno fermata la decantata propositione, che in tutte le febri è vtilissimo cauar sangue; ma l'ha poi riftretta con tante regole, & inuiluppata con tante limitationi, che più fernono à confonder; ch'ad illuminare li professori di medicina.

Lib. I. L:6.11.

Per testimonio di ciò apporta, ch'egli contrauenendo à tal suo precetto nel libro, che scrisse à Glaucone, dou'insegna la cura delle terzane esquisite, niente parla del salasso: e ne'libri del Methodo trattando della febre finocha, ch'è febre grande, e fuol' effer con buone forze : dà per configlio, che si caui poca quantità di sangue, per non priuar le parti viuenti di nutrimento: e nel libro del cauar fangue dice, che nell'essuperanza d'humori crudi, se l'infermo cascherà in febre, si debba al tutto tralasciar il salasso : e nello stesso lib. del Metho.

T.ib.9.

do, nell'istesso trattato della sebre sinocha, insegna: che si debba con prestezza venir al salasso; ma in caso di mancanza di medico, e di rifiuto dell'infermo, e de gli assistenti, si debba venir all'vso dell'acqua fresca: modo molto indecente d'insegnare; che per incontrare l'humor d'altri, si la sci il vero, e canonico rimedio dell'arte, ch'è il salasso. In oltre nello stesso methodo, nell'abbondanza di sangue, antepone l'inedia, la medicina, il bagno, l'efercitio, e le freghe al falasso; e tuttauianel libro contro Erasistrato, e nel libro 4. del conservar la fanità, in tal'abbondanza permette il salasso, sin' al deliquio dell'animo. VItimo, nel libro 3. delle caufe de' fintomi dice, ch'eccertuata l'euacuation del sangue satta dall'vtero, tutte l'altre son fuori dell'ordine della natura; e pure à ciò contrario, stabilisce nello stesso trattato contro Erafistrato: che l'vscita del sangue dall'hemorroidi, come fatta dalla natura si debba imitare.

Lib.4.

Tali perplessità di Galeno in questa materia del salasso, conosciute da Auicenna, l'indussero à consentirgli poco; ma di proprio parcre parlarne in modo, che sempre ne minaccia pericolo, e difficoltà : ne altro hà in bocca nel far mentione di cauar fangue, che la parola; Caue, ch'è vn tal protesto al medico, di guardar bene quel ch'egli si

Opinione d' Auicenna convro il falafo.

faccia in tal'operatione; massime quando l'infermo è di febre, come si comprende nella cura, ch'egli sà della sebre esimera, per troppo Lib.4, fen. 1. repletione, & oppilatione, dicendo: Quum caufa est multitude humo-Tran. c.33. rum, & repletio, tuncoportet, wt in principio properes ad phiebotomiam, & cuacuationem, & vt phlebosomes eum, cum iam non febris, ennceft

melius. Et quando febrit, fi non fuerit meteffitas, tune ft asio eft magis con-

cos. Vedesi che si gran medico più tosto loda l'astenersi dalla slebottomia, ch'è il falasso nella febri. Così nella cura della febre causonide, ò ardente, prohibifce il falaffare, per non accrefcer il calor febrile, e mette in forse: se si debba fare solamente, quando vi sian l'orine torbide, crosse. Et non phlebotometur : fortaffe enim inflammabit eos, & fortaffe innabit eos, fi fuerit illic turbiditas, & rubedo. Col qual concetto allude alla dottrina da lui altroue addotta del cauar fangue che debba il medico grandemente temere contal rimedio, di non far, ò bollir gli humori caldi, e colerici, od' incrudire li freddi. Et fummepere tibicane (dice egli,) ne agrum ad unam duarum perducas rerum, Lib.1.fen.4. scilicet humorum colericorum ebullitionem, & frigidorum cruditatem. cap. 20. Poiche stima egli, ch'il sangue sia il freno della colera, ò bile, la quale inferocifce, difgiunta che resta da quello.

Con tali discorsi và l'autor predetto sforzandosi d'infringer li dogmi di Galeno, e corroborare li fuoi, che stima esser veri, e germani

d'Hippocrate di non cauar fangue nelle febri.

Malageuole impresa, e faticoso assunto sarebbe di chiunque volesfe far mutar opinione, ad huomini così fortemente imbeuuti di tali pensieri. Ma non sarà forse difficile lo suelare gli errori loro, à chi non hà l'occhio ingombrato dalla propria passione .

Risolutione delle obiettions fatte all'os del salasso nelle febri.

## TOL

N quattro capi stimo, che li predetti autori apertamente s'ingan-nino.

Primo è, mentre dalla fola bile tengono accendersi, ne gli altri liumori la febre; poiche ogn'vn d'essi humori, sangue, pituita, melancolia, può da fe accenderla d'auuantaggio, fenza l'interuento d'effabile.

Secondo mentre vogliono, ch'Hippocrate assolutamente prohibisca il cauar sangue nelle sebri, perch'anzi chiaramente lo permette.

Terzo nel riprender, che fanno gli assiomi di Galeno fondati sodifsimamente per cauar fangue in tutte le febri, senza discordar in ciò punto dallo stesso Hippocrate.

Quarto nell'appoggiar i pensier loro all'autorità d'Auicennna, che nel rimedio di cauar fangue, non hà colpito in modo, che meriti d'effer dall'vniuerfità de medici feguitato.

Quan.

О

Quanto al primo, s'han li sudetti persuaso, che la sola bile accenda le febri da due detti d'Hippocrate. Il primo è nel fine del libretto della natura humana. Febres plurime à bile fiunt, species ipsarum quattuor funt, pratereas, que aboccultis doloribus generantur. Nomina ipfarum funt . Continens, Quotidiana, Tertsana, Quartana. Il secondo nell'aforismo 42. della settima settione . Si febris non ex bile habeat, aqua multa, & calida capiti super infusa, solutio febris fit. Nelle prime parole del qual luogo, tutti concordano, ch'Hippocrate escluda le sebri putride, che s'intendon per quelle, che si fanno da bile à differenza dell'efimere, che non si facendo da bile. con l'acqua calda sparsa sopra il capo, si risanano. Dicono li sudetti: ou'Hippocrate parla chiaro, non occorre farlo dire, quel ch'ei non vuole, & oscurarlo con violente interpretationi. Chiarissime, e precise son le sue parole, che la febre continente, quotidiana, terzana, e quartana si fan da bile, e medesimamente, che quelle che non si fan da bile non son alcuna di queste, cioè putride, ma efimere.

Mà io seruendomi del motivo loro, dico: che quando Hippocrate si fa parlare fuori d'ogni ragione, è cosa indegna, & impropria di chi è stimato prencipe della medicina; ch'essendo figliuola della Filosofia vnica indagatrice della verità, non mai si diparte dalla vera, e soda ragione. Ma il farlo dire che le febri sudette nascano dal solo humor biliofo, è farlo infegnar cofa totalmente contraria alla ragione. Adunque deue egli certo effer inteso in seaso, totalmente diffe-

rente dalloro.

Le febri non gon nafcer dalla fola bile .

Prouafi la verità della minore in molte maniere. Quanto più labile abbonda nel corpo, tanto più facilmente vi si dourebbe generare la febre, com in disposta, e preparata materia; ma ciò non succeder si vede ne gl'itterici, nel corpo de' quali, benche essa bile ridondi fegregata da gli altri humori, non produce febre; e pure per detto de sopranomati, si come l'abbondanza della bile è causa della di lei fegregatione, così questa è caufa, ch'essa bile s'accenda, e faccia sebre. Di poi se la febre quotidiana, e quartana nascessero da bile, come fala terzana; si vederiano certo in este gli escrementi consimili, tanto del vomito, quanto dell'orina, e del fudore, e dell'aluo; ma nella terzana gli elereméti per ogn'vna di queste strade appaiono biliofi, nella quotidi ma pituitofi, ò catarrali, nella quartana melancolici; & ogn'escremento dà segno dell humor nel corpo predominante, e generante la febre: è dunque irragioneuole afferire, ch'ogn'vna Febrinafen di queste febri venghi dall'istesso humore prodotta. In oltre l'espe-

carie con-forme la v. - rienza conuince, che la terzana s'eccita ne' corpi molto biliofi, quali riora de corpi sono li caldi, e secchi, e nell'età calde, qual'è la giouentù; & in stagione

gione calda, e fecca, qual'è l'està; & in paese dell'istessa temperie; & in corpi, che si dissecano, e riscaldano col molto moto, e ch'vsano cibi caldi, e fecchi, & atti à trasmutarsi in bile. Della quotidiana è tutto l'opposito. Nasce ne' corpi, che per la lor natura fredda, & humida, son atti à generar pituita; e ne i vecchi per diffetto di calore; e ne' putti per la voracità; e nell'inuerno, ò altro tempo freddo, & humido; e ne' paesi simili; & in corpi dediti all'otio, & alla crapula, e disposti à far molte crudità, quali son li venerci, gli studiosi, e li auuezzi al bagno doppo 'Icibo. Lo stesso anco è della quartana, chenon fuccede, che in corpi, in età, in stagione, in paesi, & in maniera di viuer procliue alla generatione dell'humor melancolico autore d'effa febre. Com'adunque si può con tal'indrizzo del senso apprendere, che le sudette sebri di conditione tanto diuersa, habbian origine. dall'istesso humore? e come vorranno gli auuersarij vaghi d'estraua.

ganze, imponer ciò all'occulatissimo Hippocrate?

Noncosì fece Galeno, che nell'apportar le sudette ragioni contro quelli, ch'anco al fuo tempo fostentauano tal'erronea opinione, aiff. feb. c. 2. ne anco per fogno lo nominò; e pure s'egli hauesse veduto, che la tenesse, com'avido di contradire (di parer delli sudetti) non glicl'hauerebbe in alcun modo perdonata; com'hà fatto in altri luoghi fenzarispetto, perzelo della verità. Non vosse dunque Hippocratene' fuoi detti quello, che non poteua fondar in proprie, & adeguate ragioni, com'è: che le febri putride nascano dalla sola bile; perche se ben pare, che di ciò propria, & essicace ragione da esso tacciuta, ma supposta, possaelser: che la sebre affetto caldo, efecco non possa accendersi, che da humor parimenti caldo, e secco, qual'è la bile; douendoss dar proportione per le regole fisiche trà l'effetto, e la causa; ond'ognissimile è generato dal suo simile; tuttauia non è tal ragione di così graue consequenza, che non l'abbat. tino le sudette esperienze, con le quali si vien in chiaro, che diuerfe febri son prodotte da nature d'humori diuerse: punto certo alla. sublime perspicacia d'Hippocrate non ignoto; se ben da chi hà genio di cose noue, vien fatto vedere per inauueduto, coll'addattar bizzaramente gli oracoli dilui a' proprij sentimenti. Ma diranno, comunque sia, la bile di sua natura è più facile ad accender sebre de gli altri humori; perciò è causa più vera delle sebri.

Rispondo col negar ciò della bile confusa con essi humori nella maísa sanguigna, dou' essendo lei in quantità simmetra, e proportionata per la fanità del corpo, è disposta ad accender febre egualmente, quanto son gl' altri; ma quello d'esf, che per alcuna caufa, diuenta più copiofo, e fregolato,

fia d'I fangue, d la bile, d la pituita, d la melancolia ; perche perde la detta natural proportione, farà fempre più a tro à corrompetti dall'incontro delle caufe corrompetti, e confe guentemente à concepi il calor guaffo, e puttido, che cagiona la febre. Se fi parla poi dellabile fegregata, s'hà già mostro coll'efempio de gl'itterici, che neanco questa necestariamente fa febre, come neanco la fanno gl'altri humori fegregati : ciò che ne gli cdematofi s'osferua, ou'abbonda la pituita: e nelli fchisosi, oue la melancolia; mentre però ad efsinon interuenga la puttredine vera causa delle febri fudette, come diremo.

Stanti le cose in tal maniera, qual'espositione douerà darsi alli sopraccennatipalsi d'Hippocrate? non altra certo, se non che corrifponda all'eminenza, e costume di lui: ch'è in breui parole racchiudere gran concetti. Et essendo troppo assurdo, che dalla sola bile. dipendan le febri, come dicemmo; è necessario, che nel nome di bile voglia etiandio compresi gli altri humori; e ch'essa solamente nomini per esempio. Il pensiero è di Galeno nel commento del sudetto Aforismo; ma se quegli appresso loro non è di credito, odasi Filotco pur nel commento dello itelso. De bile mentionem faciens , ratione exempli, vepote brentlogaus, reliquos humores subandiendos significauit, hoc est pituitam, sanguinem, nigram bilem. Al parer di questo ad. heriscono tutti gli altri spositori Greci, e Latini, antichi, e moderni. Gran fuentura del mondo medico, che tutti fin' hora fi fossero ingannati. Mache? Lo stesso Hippocrate di se stesso sedel'interprete, scioglie ogni nodo; mentre nel lib. 1. de locis in homine, al num. 38. parlando del modo, con cui fi fanno le febri, e delle caufe materiali d'este, prononciatal fentenza. Febres propterea fiunt, cum corpore super inflammato carnes intumuerint, & pituita, & bilis conclusa quienerint, & neg, refrigeretur quicquam, neg, exeat, neg, moneatur, neg, alind quid subeat. Non può con maggior chiarezza decider la presente difficoltà. Oltre la bile nomina la pituita per caufa della febre. O' che si contradice, hauendo constituira tal causa la sola bile, come sopra. O' che nel nome di bile include anco la pituita : del che non lascia alcun' angolo di dubitare. Anconel libro de veteri medicina al num, 30. và confermando l'iltesso dicendo. Ego hoc maximum signum effe paro, quod non propter calidum simpliciter homines sebricitent, neque hoc fit simpliciter afflictionis caufa fed estamarum, & calidum, idem, & calidum, & acidum, & falfum, & calidum, & alia infinita. Et rurfus frigidum cum alijs qualitatibus coniunctum; propterea quod qui ardents fibre fibricitant, & alijs fortibus morbis, non cità ex calore liberantur, neg; adeft fic frigidum adner sus calidum. Se il caldo, e'l freddo, và discorrendo, che sian cause delle febri, vedasi, come sia ben inteso da

gli auuerfarii, quando vogliono, ch'eglinomini la bile humor caldo, e secco per causa vnica d'esse. Se diranno di conceder con Hippocrate, la febre accendersi anco in altri humori; ma la bile esser la causa primaria dell' accensione, com'è l'esca del fuoco: s'ha già resovano tal detto con le sopraddotte ragioni mostranti, che qualunque humor ch'abbondi, può effer causa della sebre quant'essa bile. Ma contrario lor anco riesce notabilmente Hippocrate, mentre dice di sopra, che la bile quiera, e chiufa, & immobile è caufa della febre: non è dunque primaria causa, perche come tale stà in moto, & ebullitione, com'essi vogliono, e non quieta.

Da questo firaccoglie anco l'euidente lor errore, nell'opponer a!la trita, e già comune delle febri stabilita causa, ch'è la putredine, la Hippocrate quale più chiara del Sole, appare effer anco da Hippocrate approua- approua la ta : perche fe gli humori fecondo lui quieti, chiufi, immobili , non re- purredineper frigerati, lon autori di febre; da che ciò puote proceder, le non dall' febri. ostruttioni, ch'impediscono la traspiratione de fumi caldi, ch'ogn'hora da gli humori nella massa del langue contenuti esalando, se restano chiuli, & immobili, e non fuentari, riscaldano con eccesso tal massa; ondene segue necessariamente la putredine, e da questa la. febre? Ma che altro mai và inculcando Galeno, e con effotutta la fchola de' medici; fe non che le febri terzane, quotidiane, quartane si fanno da tali ostruttioni, che racchiudono gli escrementi biliosi, e pituitofi nel corpo, in cui putre facendofi han bifogno d'effer smoffi, e cauati con medicamenti, apertioni delle strade, e refrigeratione di

fangue?

In che dunque consiste la contesa d'Hippocrate, e di Galeno concordi ambidue ne gli stessi principij, e per confeguenza ne gli stessi ri-

medii?

E' ben vero, che si può anco senza putredine, ò corrottione della. sostanza de gli humori cagionar febre; come succede nel sangue, quando riempie d'auuantaggio le vene; perche s'altera folamente nella qualità col rifealdarfi, & infiammarfi, e fa la febre detta finocho fenza putredine; il che succede anco della bile nel corpo ridondante, che solamente coll'infiammarsi, e senza corrompersi può sar febre che fotamente coll'innammarit, e ienza corromperit puota i cole.

Libs. conterzana, come, tiene Francelco Vallesso. Ma perche questa di parer tron. cap. 19. di lui succede rarissima, e quella è di natura più tosto della sebre esemera, bench'habbia sembianza di putrida; perciò niente rileuan quefle à perfuadere, che l'ordinaria, e vera caufa delle febri da Hippocr de sopranominate, non sia la putredine.

Vengo al secondo capo di mostrare, ch'Hippocrate nelle febrinon prohibifca il cauar fangue. E ciò dalle cofe hora dette, immanti-

nente si fa chiaro; perche se le febri secondo lui non dipendono da folabile, ma da questo, ò quell'humore nel sangue contenuto: adunque il cauar fangue, ch'euacua ogn'vn di tali humori, farà vtile nelle febri. Prouasi la consequenza col senso, perche se alquanto tempo doppo il falasso si rimira il fangue raccolto nel gotto; vedesi la manifesta separatione de' quatt'humori, bile, sangue, pituita, melancolia; onde l'humor predominante, e che pecca, fminuito, è men atto certo ad offender la naturadi esso in tal manieras grauata. Questo dunque no è accrescer la causa peccante, come dice il Martiano, ma sensibilmen-Il falaffo non te sminuirla; perche quanto al dire, che col salasso il sangue s'attenua,

Sangue malo refrigera.

& affottiglia, con che molto più igneo, e biliofo diuenta nelle vene, dal che la febre s'accresce; sarebbe forse ciò vero, quando il solo sangue n'vscisse separato da glialtri humori; ma vscendone vnito conl'istessa proportione, ch'hà helle vene con essi, vi resta anco dentro fenza punto mutarla, ne alterarla; onde ne la bile s'accresce rispetto la pituita, e l'humor melancolico, ne questi rispetto quella; ne più fortile,ne più groffo per tal'operatione diuenta, di quello ch'era auanti d'essa: solo si scema la copia della materia, che sa calore, ch'è quasi fottrar le legne al fuoco per estinguerlo; e così vien il sangue à mani-

Com. 23, 1. festamente refrigerarsi : che per tal cagione Galeno nelle febri caldiflut. Aphor. sime, consiglia cauarlo sin'al deliquio dell'animo. Nam, & infebribus ardentissimis, fi ad animi vfq; defettum fanguinem miserimus, illico vninersi corporis habitus refrigeratur, & extinguitur febris.

Se Hippocrate hà detto di sopra, che dallo star gli humori chiusi, & immobili, e non refrigerati, fi fà la febre: adunque il rimedio che li moue, e li refrigera col sborrarli, deue sempre esser eletro; maral non Mostrasi ester il salasso, Hippocrate non l'hà mai negato, per non negar il sen-te non rissua lo, e la ragione. Il senso, che mostra col salasso darsi moto, & impeil salasso.

to, & esalatione al sangue. La ragione ch'addita nel luogo del sangue cauato, correrne per euitar il vacuo, dall'altre partitutte à riempirlo; dal che vien il calor febrile, che stà col sangue nel centro del corpo, necessariamente à sminuirsi; sacendos tal corso dalle parti più interne verso l'esterne. Però non è maraniglia, se Galeno con quest' indrizzi tanto lo commendò nelle febri, che non feppe già mai trouar il più potente, & opportuno rimedio; fermando trà gli altri quel celeberrimo decreto nel lib. 1 . del Methodo, al capo 4. con tai parole . Saluberrimum est in febribus venam secare, non in continuis modo, verum in ounibus etiam, que à putrescente humore concitate sunt; prafertim verò fi nec atas , nec agroti vires obstiterint . E soggiunge poidi tal parer suo laragione. Etenim fi natura, que corpus nostrum regit, subleu at a, ex oneratag fuerit co pondere, quo velut à farcina opprimitur,

hand egrè reliquum superabit. Itaque propri muneris hand oblita, id quidem quod concoqui exoptat coquet, excernetq; quod excerni potest . Concetti, ch'hauendo pontualmente Galeno tolti dallo stesso Hippocrate, non sò come alcuno ardifca, di voler fare sì gran maestri in tal proposito dissentienti. Il passo è chiaro nel lib.4. del modo del viuere nelli morbi acuti, doue doppo l'hauer trattato prima della febre ardete, che nasce da bile, e poi dell'ardente, che nasce pituita salsa; & hauendo detto, che l'yna, e l'altra si risolue per estusso di sangue dal naso, foggiunge poi : che nelli morbi acuti si deue cauar sangue, mentre vi fiano tre conditioni: mal grande, età florida, e forze robufte. Verùm in acutis morbis venam secabis, si fortis appareat morbus, & qui ipsum habeant in vigoris atate fuerint, Grobur ipfis adfuerit. Non fi pon queste parole d'Hippocrate interpretar in altro modo, se non col dire: che non hauendo egli, nelle sudette due sorti di febri ardenti fatto mentione del falasso, vuol poi far intendere, ch'in esse, che son morbi acuti, debba farlofi; perche in ogni mal'acuto è necessario farlo, mentre vi fiano le tre conditioni accennate. Così il rimedio di mal'acuso particolare accenna, e comprende, nel rimedio de' mali acuti ingenerale. Tanto dunque manca, ch'Hippocrate non voglia il salafso nelle febri, ch'anzi ne morbi acuti, quali son molte d'esse, espressamente lo commette. E sa ciò con ottima illatione dalle cose predette; perchese le febri ardenti, (com'hà fignificato,) si sanano col flusso dal naso di sangue; adunque il medico, ch'è imitator della natura, deue fanar l'istesse, & altre col cauar sangue dalla parte, che stimerà più comoda.

Oppongono, ch'Hippocrate voglia dir anzi tutto il contrario, perche con la parola (\*\*\*ra\*\*m) ch'è contradifinitiva dalle parole antécedenti mofira, che li mali acuti di febre, come le ardenti, fi fanano si col flufio fanguigno naturale, \*\*ra\*\*m; ma li mali acuti d'infiammatione fi fanano col flufio artificiolo, ch'è il falafos; en ed à l'etempio aell' angina, enella pleuritide; perche di quefti tali, ò fimili folamente parlar vuole, e contradifiniqueri i dalli acuti di febre; però s'ingagliardifeono nel riprender Galeno, ch'habbia dal tefto d'Hippocrate le uatala fudetta patticula (\*\*ra\*\*m), per farlo parlar à fio modo.

Mi flupifco, che huomini verfati nella dottrina d'Hippocrate, come professao, voglino dargii vn sentimento così sconuencuole. Deduce secondo loro vna conseguenza di tal forte. Nelle febri ardenti, 8 acute c, il siusso del fangue dal naso risina; adunquene in esse, ne inaltre febri fi deue cauar sangue, ma nei soli acuti per inframmatione sudetti. Per la regola de i contrarij, si potrebbe dunque dir così. Nelle febri acute il stusso di sangue noce, adunque in-

177

este si deue cauar sangue, e non ne morbi acuti per infiammatione. Se si debba far argomentar in tal modo il maestro de gli altri, mi rimetto à gli stessi auuersarij. Son le basi sodissime della medicina da lui fondate : feguir ciò che gioua , e fuggir ciò che noce ; e perciò ne i mali acuti, propone egli il cauar fangue; perche si vede, che ne i mali acuti di febre l'vícir d'esso, gioua. Se diranno, che nelle febri gioua l'vícita fatta per crisi dalla natura, e non col salasso dall'arte medica : ciò in vero è contro lo stesso Hippocrate, ch'intanti luoghi insegna; douer il medico effer ministro, imitator, e seguace della natura, quando opera bene; Ma insteranno, che la particola (Verum ) distingue gli acuti d'vna forte dall'altra, come fopra.

Et io rispondo, che se nella traduttione del Cornario v'è questa particula (Veràm:) nella traduttione del Caluo v'è la particola (Verò,) la quale tal volta è distintiua, tal volta, è aggiuntiua, e significa, (anzi che ,) come si può vedere ne gli scrittori , ch'informano del Latino . Però niente à fauor loro risulta da tal minutia, trascurata però da Galeno, ò nel suo testo non ritrouata com'accade ne' testi cotanto antichi . Dalle quali cose tutte si conchiude, ch'Hippocrate hà euidentemente fermato: che nelle febri si caui fangue in conformità di Galeno.

Vengafi alla confideratione dell'autorità di lui fopraddotte incontrario.

Dicchiaratione delle autorità d'Hippocrate apportate contro il salasso nelle febri.

## T OLO

Nterpretauano il luogo nel libro della natura dell'huomo: che ne I gli animali giugulati esce prima il sangue buono, e poscia il cattiuo. Non disdico: ma l'inferir poi che ciò succede anco nel salasso, non vale ; perche ne' giugulati, da' quali quasi tutto il fangue. fi profonde, non è marauiglia, s'elce prima dalle partivicine, qual' egli stà nelle vene comuni per alimento ditutto il corpo, seruata la debita proportione sua co gli altri humori; ma sù'l fine di tal profufione, perdendo la proportione, fiscolla il sangue dalle parti più lontane, tale qual firitroua in effe; come dal ceruello il più pituitofo, dalle parti più recondite, & intime de precordij, il fangue più fottile, e biliofo; essendo trito, e comune documento de medici, che li membri si nodriscono di sangue di varie qualità, com'il ceruello del più freddo, li polmoni del più tenue, l'olsa del più grosso, la milza del

più fecciolo, e così de gli altri. Hora quando fi caua fangue col falaf, fo; cauando fin quantità moderata, refla esto nella sindetta siu proportione; e così niente piu vitio o rimane nelle vene di quello, chera per auanti; anzi che diminuito quell'humore, che nella massa sana guigna peccaua; è neccsitirio, che la natura sgrauata, ne senta risto, ro, e follieuo, si che più vigorosi ricicanel dissipari i residuo.

Quanto alla seconda autorità d'Hippocrate tolta dalle Coache Prenotioni nel luogo fopracitato nulla opera contro di noi; perche se Hippocrate vieta ini il salasso nel dolor di fianco, ò pleuritide, con febre tenue,e senza segni d'infiammatione; dà precetto molto ragioneuole,e corrispondente a' suoi già stabiliti decreti, in materia del cauar sangue;per cui (come mostrato habbiamo) oltre il vigor dell'età, e delle forze, ricerca la vehemenza del male, senza la quale non sente l'euacuatione del fangue. E questo è il vero fentimento delle parole fue in quella Coaca. Onde apertamente s'ingannano, mentre vogliono far ch'Hippocrate riferisca il nocumento del salasso, alla presenza della febre; perche fenza alcuna ofcurità di parlare, lo riferifce allaleggierezza della pleuritide, la quale potendosi sanar con altri più leggieri rimedii, farebbe inutile, ò certo non necessario, il rimedio grande del salasso. Ma che direbbeno, se Hippocrate iui parlasse della pleuritide senza sebre? à che seruirebbe cotal da essi portata autorità? E pur così l'intende Lodouico Dureto nella sua traduttione dal Greco d'Hippocrate, appresso del quale può chiunque à bell'agio vederla.

Per risoluer la terza obbiettione formata dalle parole d'Hippocrate, come fopra; è necessario recitar pura mente tutto il testo d'esso, nel quale si vederà, che non solo egli non prohibisce il salasso nelle febri, come s'infingono gli auuerfarij; ma ch'anzi l'admette per vnico rimedio estirpatore di esse. Così dice egli nel libro terzo delle Coache Prenotioni, alla fettione seconda, secondo la versione del Cornario, della quale essi si seruono . Quibus de repente, dum fine febre funt pracordij & oris ventriculi dolor & circa crura, acinfernas partes, & aluns intumorem eleuata est, soluit vena sectio, & alui fluxio. His febrire nociwam eft . Longa enim & wehementes febres funt, & tuffes , & fpiritus, & fingultus funt, His autem ad folutionem tendentibus, dolor fortiscoxarum, aut cruris, ant puris sputum, aut oculorum prinatio succedit. Con tal versione concorre quella dell'Hollerio, ma con più gentil spiegatura, che non m'è graue di riferire. Quibus fine febre agentibus de repente pracordia, ventrifá, dolor, crurum quoá, & partium infernarum, ad hac wenter in tumorem attollisur, phlebotomia, & alnus fluens remedio est . At si febricitanerint noxium. Febris enim longa, & vehemens ea est fequiturque sufisi, creber fipirius, c. fingulus. Quadi filatassi, dolar veleimens in esta, aus eruribas mouesur, vel pas expaisur, alioqui caciust fit. Ponderia l'un, el'altro di quelti aforilmi; parmi affai euidente, che la mancanza di febre non è portata da Hippocrate, per conditione, ch' admetta, o ricetti il fallafos; ma è accennata per femplice narratius del caso da lui osservato, il qual'è. Che quelli, che non hanno sebre, e d'improusio vengon assaita da dolor di cuore, e di stomaco, edelle gambe, e delle parti basse, esta possificaza di ventre; ristanano col-

falaffo, ò col moto del corpo.

Gli auuersarij dicono, ch'è Hippocrate parla del salasso conditio: natamente, che cioè à detti mali gioua, mentre non habbia seco la febre : ma il parlar d'Hippocrate non è tale , come si ve de nella lettera . Descriue il caso di tutti gli accidenti sudetti senza febre, e dice: ch'il salasso in tal caso è il rimedio d'essi: s'hauesse inteso che sosse rimedio con la conditione, che non vi sia febre, hauerebbe tal conditione immediate apposta con esso rimedio, dicendo: il salasso gioua à tai mali, mentre manchin di febre; ma non l'hà fatto, perche tal mancanza l'hà folamente nominata, come particola del cafo, e non come conditione del rimedio. E ciò maggiormente si comprende; perche fà andar del pari il falasso col moto dell'aluo : se non si deue. falassar con la presenza della sebre: adunque neanco mouer il corpo : ma chi lo farà in tal modo contrario à fe stesso nell'asorismo 22, della prima fettione, oue comanda, che nella materia turgente, che s'intende per quella, che và à molte parti, com'è la confiderata in tal Coaca, si dia medicamento, che moua il corpo anco sù'l bel principio del male fenz'alcuna confideratione di febre ? Concottamedicarà (dice iui) non cruda, neg, in principijs, nifi materia turgeat, plurima. verò non turgent .

Mach Hippocrate nell'iftefia Coaca voglia il falatfo nelle febri, per mio giudicio non v'hà dibbio ; perche foggiungendo , che fe alli snali fudetti foprauiene la febre, riefee quefta catitua, lunga, difficile, e con grauffimi accidenti:adunque la ftefia caufa di que i mali è anco caufa della febre : ma il rimedio loro hà detro Hippocrate, effer il falafio, adunque il medefimo è anco rimedio della febre : Rifponderanno forfe col concedere, ch'il falafso fecondo lui è rimedio preferuatiuo della febre futura, & imminente, ma non curatiuo della prefente, per le ragioni fopra difcorfe. Et io replico, chetrà la preferuatione, e la cuvatione, non và larta differenza, che quella ch'ètrà la-difpofitione, e l'habito; cioè per il più, e per il meno: differenza conforme i Filofofi, che non varia la fpecie, e la natura delle cofe. Lafeccie dunque del rimedio, chè per I vna, e parimenti per l'altro; fe

non che quando maggiore, quando minore, ò in quella iò in quelto firicerca, per la diuersità de gli accidenti, che nell'infermo concorrono. Così euidente riesce l'opinione d'Hippocrate in tal luogo che fe li sudetti malori già fatti ce ridotti all'atto si fanano col salasso ; così la febre, ch'è in fieri, con l'illello si preserua, e la fatta si cura. Alla quarta, & vltima è facile la risposta. Nell'eccessiuo fiulio

mouefi il fangue dalla circonferenza al centro, ch'è dalle carni, e vene picciole delle partiesterne del corpo à riempir le vene grandi, & interrie di esto esinanite; nel qual moto inculcandosi gli humori nelle cauità di quelle, fannosi ostruttioni, e da queste putredine; ond'il calor del langue accresciuto, diuenta sebrile: e perche dal souuerchio moto è già fatto più tenue, e biliofo, si fanno etiandio sebri (come dice Hippocrate) biliofe. Dottrina, in cui Galeno è con effo totalmente concorde: ma non consentirebbe già egli alle torre consequenze, ch'altri vogliono estorquer, ch'anco il cauar del sangue, che si sà col falaffo, renda il fangue più biliofo, e perciò accrefca la febre; perche Il falaffo tira per effer ral'operatione moderata, tira il fangue dal centro alla circon. il fangue dal ferenza; ch'è dalle parti interne all'esterne, all'incontro di quello, che centra alla fà il flusso smoderato; onde non vinteruenendo quel cosi violente, e furioso moto, non si riscalda il sangue, ne bolle; ma anzi contal euentatione fitempra, e rinfrelca, fminuitogli con tal mezzo il fomite del calore. E se Hippocrate di così profitteuol rimedio nelle sebri non hà fatto commemoratione , hà feruato il fuo costume di non. Perche Hipmoltiplicar parole, doue rifulta da' precetti fuoi generali altroue dati ba fattomemanifesta la sua intentione; com'à punto notò Galeno ne gli Epide- tione del samij, oue vedendo da lui tralasciata in molt'insermi la emissione del lasso nelle sefangue, cheragioneuolmente lo ricercauano, dice d'hauerla trala-

ciata e tupposta come indubitatu. Quare de sanguinis missone, 1 3. Epid. ser. quia oratio ad agros spettat omnes, semel dixisse sufficiat, 1. Com 3. oup le ve, Greater a qua funt communia. Sgombrate, (com' io credo) à bastanza le tenebre alla vera in-

telligenza de sensi misteriosi d'Hippocrate, dobbiamo riuolgerfi alla housels mulley ong an in mparticolardifefa do un referen

Galeno, di lui fedel'interprete, di noi approuatissimo direttore.

(5)

P

# Difesa di Galeno à fauor del satusso nelle

## APITOLO XIL

E ben s'hà yeduto, che l'impugnar fatto da molti in diversi tem-Dili dogmidi Galeno, è stato vn'accrescergli la credenza, e l'autorità; ond'à me larebbe superfluo il voler entrare nell'arringo difenfino, contro li moderni fuoi detrattori; tuttania fon così conformi l'affertioni d'Hippocrate con le fermate da esso Galeno, ch'hauend'io sin'hora tentato di spiegar la verità di quelle, pare che per necellaria connellione, non debba ommettere d'elaminar anco quelle; perche a veda, che si come gli auuersarij, han preso errore nelle prime, manco hanno ben intelo le seconde.

Riprendono in Galeno prima, il costume di disputare contro gli altri medici suoi contemporanei, principalmente contro Erasistrato per l'operatione del cauar fangue; quasi che ciò faccia per denigrare la riputatione di lui, ch'in Roma era grandissima, sostentata dall'opinione ch'egli teneua di curar i mali con bagni, & inedia, senz'alcuna euacuatione di fangue; perche fostenendo Galeno il contrario, veniua ad infinuarfi nell'applaufo di quella città; e con curiofe nouità ad acquistarsi parregiani, e seguaci, per abbartere il concorrente. Di modo che il proporre l'amministratione del salasso, non su per integrità d'animo verace, e fincero; ma per folo motiuo di politico auuantaggio. E tal suo fine comprendersi; perch'hà ben nel Methodo stabilita quella samosa sentenza: ch'in ogni sebre si deue cauar sanque, ma l'hà poi con tante limitationi riffretta, e con tante conditioni alterata, ch'è, come se proserita non l'hauesse. Questa è la principal loro oppositione à tant'huomo.

Ma chi non vede la vanità, e fienolezza fua? fingendofi e si queste larue nel pensiero, che totalmente suaniscono con la palpabil'eui. denza del fatto? Conuinconfi con glisseffi loro principij. Habbia. voluto Galeno contender per accreditarfi. Dimando loro, ò tal contefa è stata per cofa vera, ò per cofa falla; fe per vera, perche riprenderla? se per falsa, perche non prouarla? non basta discorrer con apparenza:bifogna fondarfi nel fodo e nell'effenza. Diranno forfe d'hauer prouata la falsità della di lui opinione, con li passi sopradetti d'Hippocrate, e con le ragioni di sopra esaminate ? Facciane pur giudicio ogn' erudito ingegno, à cui di buon cuore mi foppongo. Cauillofa, infuf-Lodi di Ga. sistente, affettata è tal'impostura. S'accinse Galeno à sgannar Erafistrato dell'error suo, nel trascurar la emissione del sangue ne' mali:

l'hà conuinto di falsità: è stato difensor felice del vero, anzi del mondo, il qual co' suoi documenti hà conseruato nella vita de gli huomini. Che perciò tutti l'hanno applaudito, e seguitato; e da. gl'anni, che visse sotto l'Imperador M. Aurelio Antonino, sin'al prefente, che sono anni mille cinquecento hà fiorito il nome suo, & hora più che mai in tutte le regioni, dou'è culto di lettere, la dottrina di lui vien appresa, & ammirata. E sì ritrouerà chi con mendicata diceria, vorrà perfuader a' dotti, ch'egli habbia per fucato studio, & ambitiofa contentione, voluto introdur nella schola de' medici masfime irreleuanti, & improprie? L'istesso potriasi dir d'Aristotele maeftro di coloro, che fanno; perche con dispute così frequenti ribatte l'opinioni de gliantichi, nelle speculationi di natura . L'istesso de padri, che perpetuamente ne gli scritti loro, combattono con gli heresiarchi. Non si darebbe mai caso, che gli huomini per zelo della verità e per publico emolumento volessero sterpar dal mondo gli errori de: sofisti,e de' carrini. Il che sarebbe vn distruggere la bontà, le scienze, & il valore. Habbiansi pur gratie à Galeno, che con la sublimità del fuo ingegno, hà fatto tralucer la verirà fuor delle tenebre, ou'era fepolta: e per gindicio di tanti fecoli, hà refo vane le bizzarie d'Erafistrato, e d'altri simili; se ben risorgon hora, non sò per qual'inselice genio del secolo, chi le voglia rauniuare.

Quanto por ad alcune particolari oppositioni, che fanno a' detti di d'alcune par luine libri del Methodo, e ne'libri scritti à Glaucone; si come sono stationi fate a lioni fate e a te da altri infelicemente proposte, così trita riesce loro la tisolutione; Galeno. perche se nella cura delle febri terzane esquifire à Glaucone, non fa mentione del falasso, non fà ciò per hauerlo stimaro infruttuoso; ma, perche în scriuendo a tal'huomo, infigne Filosofo, e forse medico non ordinario, s'hà feruito della breuità, col rimetterfi in molte cofe à precenti vniuerfali, altroue dati , & à quello ben noti, di tal rimedio. E per tal causa ne anco nella febre quoridiana, ini lo propone, e pur no'l tace nella quartana; perche ricercando il falasso in tal: febre vna particolar cautela, non gli parena, che la potette con filenrio trapassare; che cioè, se nel cauar del sangue, si vede vicir nero, si lasci copiosamente scorrere, se rosso, e tenue, subito se gl'orari. l'apertura. Così se nel lib. 1 1. del Methodo consiglia moderata cuas cuatione di langue nelle febri linoche, qual merita egli riprensione, quando hà rifguardo in questo di non abbatter le forze, le quali ne mali fempre intende chefiano confertiate? Parimenti fe nella copia d'humori crudi comanda, ch'il medico fia circonspetto nel equar fangue, il qual'anco fopravenendo la febre totalmente prohibifee) non merita in vero, che lode di somma prudenza, non potendo con

tanta crudità flar accoppiato il vigor delle forze (com'egli nello fleffo luogo afferifee, ) qual vigore fempre nell'eduttione del fangue deuesi hauer auanti gli occhi. Che poi in caso di non poter vsare il salasso nella sebre sanguigna, ò sinocha, proponga Galeno nel lib.o. del Methodo al c. 5 c. la beuanda dell'acqua fresca, & insegni esatissimamente il modo, il tempo, li corpi, che la possono tollerare, e quali nò, è certo talento della fua fingolar virtù, con cui sà proueder ad vn male con diuerfi rimedij;& in cafo del mancar d'vno, fupplifee opportunamente con l'altro; escendo pur troppo noto nell'arte medica, quanti accidéti occorrano, che no si può vo rimedio tal hor adoperare, che per altro farebbe vitale, & ifquifito al bifogno, i quali accideti à punto ricorda Galeno nel detto luogo circa il falasso esfere: ò l'occasion d'esso trapassata, ò l'ignoranza de' medici, che lo pongano in sospetto all'infermo, ò la ripugnanza, e'l timore dello stesso infermo, e de gli assiste-- ti,ne' quali casi deue pur il valoroso medico prender partito, e suffragar i languentiscome fa egli nella fudetta febre, col ricorrer all'acqua fresca: rimedio appropriatissimo ad essa, mentre con le cautele da lui fuggerite sia benuta. E ciò che doucrebbe seruir ad esaltar l'eminente folertia di Galeno, darà materia à nouatori di tal secolo di biasimarlo?

Ma foggiongono, ch'egli si contradice manifestamente, col dire nel lib.4. del Methodo che la pienezza del fangue non indica il cauarlo, perche fi può con altri rimedij fminuire: che fon l'inedia la purgatione con medicameto, il bagno, l'efercitio, e la fricatione, e tuttauia nel lib.contro Erafistrato al c.4.nell'abbondanza di sangue comanda,che se ne capi sin'al deliquio dell'animore questa chiamano contra dittione. Ma vedesi bene, ch'essi van pur troppo affettando il contradire. Hà di già Galeno più volte stabilito, che li scopi del cauar sangue, son le forze, il mal grande, e l'età florida; ne y'hà già egli aggiunto la pienezza del fangue, alla quale hà stimato, che si possa prouedere con gli altri mezzi accennati; il che se non succede, sente che in esta si debba poi cauar fangue; non perche ella fia indicante proprio di mal grande; ma perche sia prenoncio, che può soprauenire, di suffocatione ò simile; efe ne possa cauare sin'al deliquio d'animo; conciosiache, le vene in tal modo ventilate, e la natura ricreata, possa, ò per sudor, ò per l'orina, ò per l'aluo folleuarfi: non sò vedere, qual'in tai concetti cada contradittione, se il limitar vna propositione generale, con vna particolar cautela, e dicchiaratione, no chiamano cotradire. In fine, mentre dicono, che Galeno ficontradice etiandio, la doue nel lib.3. delle cause de' sintomi al capo 6. afferma: che tutte le escre-

tioni di langue son fuori di natura; e tuttauja nel lib. contro Erasi-

Arato, dice, l'euacuation del fangue dall'hemorroidi, douerficome

naturale îmitateriescetal'obbiettione di poco momento, à chi attentamente legge il testo di esso Galeno, nel primo luogo, ou'espressamente dichiara: ch'ogn'euacuatione di sangue, benche sia suori dell'ordine della natura ; tuttauia quando succede à tempo, & à sollieuo del corpo, non fi deue chiamar tale. Quamuis enim (dice lui)quadam toto genere praternaturam fint, veluti fanguinis per nares eruptio, vel vomitus, vel fanguinis deiectio, vel hemorrhois, vel alind quidpiam buinsmodi; tamen praternaturam nondum sunt , fi tempeftine fiant : patet autem tempestine fiert idem effe, quod id quod molestum estexpurgari. Vedesi dunque quando l'euacuationi del sangue, riescon naturali, ò nò; e perciò imitabili dal medico; e com'irreprensibili son le sentenze di Galeno, da chi maturamente, e spassionatamente le comprende. Vengasi hora all'esame de i detti d'Auicenna, apportati contro l'vso del cauar sangue.

> Gli errori d'Aulcenna nel rimedio del cauar sangue nelle febri .

#### CAPITOLO XIII.

Vanto riesce à gli auuersarij poco fauoreuole Hippocrate, Galeno; tanto fon prottetti da gl'infegnamenti d'Auicenna in tal materia d'vsar il salasso nelle febri; poiche veramente possiamo dire, da lui effer deriuata ogn'erronea opinione di tal rimedio. Ma chi diligente osseruerà li suoi detti, e gli anderà con la statera. fisica ponderando; vedrà ester indegni dell' ingegno di lui, per altro acuto nel discorrer de i morbi, esatto nel compilarli da Galeno, & abbondante nel raccontarne li medicamenti. Tituba egli fempre, quando si tratta di cauar sangue ne' mali, e replicapiù volte quel minaccioso protesto al medico: che guardi ciò che si faccia, perch' il fangue è resoro della vita da conserua-salasse conre, e non da abufare: perche il cauarlo ferma il ventre, cagio-forme Anina cacochimia, cioè praui humori nel corpo, & induce fieuo-cenna. lezze, e suenimenti mortali, e sa altri pericolosi effetti, principalmente nelle febri da grandemente temerfi: ond'alla fine nella cura delle febri putride , conclude Et confilium menm eft , ve phlebosomia dimittatur, quead poffibile eft . Ma non basta, ch'ei dica, bisogna, ch' ei proui: non è legislatore, ma professore di verità. Tralascio quel, ch'egli apporta del falasso ne gli altri mali; vengo per breuità al folo particolar delle febri. Dice, (com'è riferito di fopra ) ch'il falasso

Si confuta il fa correr gli humori, e fa mischiar li buoni con li canini. Che vuol parer d'Ani. egli intendere per il correr d'effi ? effendo certo neceffario, le deuon cenna. effer cuacuatidal corpo, che corrano? Teme egli forfe che non corrano in alcuna parte principale, & offefae Ma fe così è perche via egliil falasso in molt interne infiammationi, per diuertir gli humori correnti ad alcun luogo determinato, e trasportarli altrone con effo? E perche vuol egli contrauenir ad Hippocrate, ch'in tanticafi (com'è noto ) di riuulfione, e diversione, l'adopra? Se intende persuadere tal'affertione, deue portarne alcun almeno probabile fondamento, e. non passarsela così asciurta col suo semplice, e solo dettame. Così dico etiandio del miscuglio, ch'egli propone cagionarsi dal salasso, de gli humori buoni con li cattiui, perche portandofi da noi à questo l'affoluta negatiua, dobbiamo da lui fentirne la confermatione; effendoui contro di lui la manifesta proua del senso: che tal presidio non mischia, ma ben euacua gli humori, i quali stan nelle vene commisti, come s'è dicchiarito di sopra. Dunque molto friuola, e di nissun mo-

Se il falaffo ria utamio, con tiene vaina i anta opponitone ai falato dei cigione con beullitione, ch'acquifta la bile da effo, onde per non accrefere conbinane della tal feruore il caldo febrile, fi deue nelle febri trabifciare. Questa è bile.

tal feruore il caldo febrile, si deue nelle febri tralesciare. Questa è l'unica chimera in cui fondano Auicenna, e suoi seguaci li loro fantalimi. Ma n'appar chiara la vanità. Tal chimera hà per radice vn falso supposito: che col salasso s'euacui il solo sangue buono, e rimanga la bile nelle vene; la qual però come calda, e secca, maggiormente s'accenda; per restargli sottratto il sangue, che con l'humidità fua lo correggeua, e contemperaua. S'hà mostro à bastanza di soprala falfità ditale fuppofito; ripugnando totalmente all'esperienza, concui si vede, ch'il sangue dalle vene esce nella proportione, ch'hà naturalmente in este, senza punto alterarla: il cire estendo, non si può che necessariamente, & infallibilmente inferire, che le febri quanto più fon ardenti per l'ebullitione del fangue (per cui intendiamo tutta la massa sanguigna,) tanto maggiormente si follevano, e s'ammorzano per l'imminutione di effo col falafso, fuaporando in parte il feruore; e l'ardore, che nelle vene staua racchiuso; ond'è, che Galeno, tengafempre indubitato, e fermo : che fe anco fi lafcierà vscir il fangue, col taglio della vena, fin'al deliquio dell'animo nelle febri caldifsime, & ardenti; per il fubito refrigerarfi del corpo, fubito anco s'estingue-

mento, riesce à gli anuersarij la sopraddotta autorità d'Auicenna. \*\*
Ma diranno, che riesce valida l'altra oppositione al salasso dell'

Cessi dunque il chimerizar d'Auicenna in tale proposito, es'attenga ogn'uno à ragioneuoli, e sodissimi sondamenti di Galeno; anal d'Hippocrate; ch'all'hota sarà opportuno, e prosicuo il cauar sangue; in ogni sorte di male, e principalmente di febre; quando sarà il mal grande, le forze vigorose, el'età florida. E con tai precetti s'ommettano le tante cautele d'esso Auicenna, che non solamente giouano all'arre medica; ma la riempiono di sofisterie, & inuiluppi à notabil pernicie, & eccidio de' patienti. Che peggio può egli proferire di questo, che non si debba cauar sangue ne' principij de mali, ma solamente doppo lo stato di essi, in quelle parole. In principio peniens phlebotomia dimittatur. Cum autem maturatic apparuerit, & agritudo 4. dottr. 5. principium, aut statum praterient, si quidem necessaria sit, fieri poterit. cap.20. principium, aut je aium praserient, și quiacem neces jarea și e și posere posere e Grand erro-Eccolo contrario ad Hippocrate nell'Aforilmo 29 della leconda leit. red Aucen-In initis morborum, fi quid tibi videtur mouendum mone, cum antem na, che preconfliterint, acwigent, melius eft quietem babere. Oracolo da Galeno bibifce il fainterpretato principalmente del cauar fangue, oue dice. Morborum cipio de maautem, in quibus falutis egri fit fpes a liqua, per initia danda eft opera, ve li. maiora adhibeantur remedia; nam de ijs morbis dicebat Hippocrates, fi quid monendum videatur mones pracipua autem in his remedia funt, maxime quidem phlebotomia, nanunquam verò pargario, quorum neuerum in vigere venit vfurpandum: E pur Auicenna, fe ben feguace (qual'egli si professa) & interprete di Galeno, rifiuta il cauar sangue ne' principii de' mali, e lo commenda doppo lo stato di essi, contro lo stesso Galeno; anzi contro la ragione; perche doppo lo stato, se la natura hà vinto, non è necessario il cauar sangue: se hà perduto, riesce infruttuofo. Ma vedasi l'inconstanza di lui, che poco dopponell' istesso capo soggiunge; che nelle febri si può ben portar auanti il salasso; ma è meglio affrettare, che ritardarlo . Licas pramittere, & properare fit melius, quum fignificationes certa fuerint . Così dice . Chi può scusare, ò conciliare tal sua contrarietà ? Vuole che s'aspetti d'vfarlo doppo lo stato della febre; e poi vuole che si premetta, & acce.

leri senza differirlo. Di più sente Auicenna, che nelle febri il sangue, che s'intende cauare,non si cauitutto in vna volta; ma si partisca l'enacuatione; acciòche s'habbia l'vícita d'esso fenza il patire del corpo. Ma di tal regola, altroue non fi ricordando, ne perfuade l'intiera enacuatione anco sin' al deliquio dell'animo. Et è contrario etiandio à Galeno, che non partifice il fangue, se non oue intende la riuulsione ; accioche la natura affuefatta, in più fiate; e destata à trasmetterlo, più gagliardamente lo trasmetta. Ne glialtri casi, outnque siano le forze vegete, il mal grande, e l'erà florida, mai non rifiuta di cauarne in yna fiata. quanto bifogni, per la fopraccennata ragione; ch'il corpo resti restigerato: che nelle febri è l'unico, & effentiale scopo dital rimedio

In somma leggasi tutto quel capo, in cui Auicenna si dissonde nell'

assegnar i precetti del cauar sangue, che si vedrà quanto confusamente, e senza ragione alcuna li proponga, trascriuendoli da Gale. no, e da altri; ma fuor della loro intelligenza, alterandoli, e mutandoli con indirette, e false assertioni. Dalche in vero, deuesi commiserare la turba di quelli, che con le massime di tal'autore si seruono del falasso; conciosiache ò suor di tempo, ò in misura scarsissima vsandolo, ò per timore tralasciandolo nell'occorrenze de' mali, permetto. no, che miseramente gl'infermi precipitin'alla morte. Corruttela.

tro Mefue, c i medici vol-

estrema, e sciagura lugubre del secolo: di cui meritamente possiamo lagnarfi come faceua Leonardo Giacchino medico illustre trà dotti Libello con- dell'età passata, col dire . Vidi ego medicos plerosque ex his , qui experientiam iattane, canos oftentant, fe Afculapios pradicant, nulla aliaratione permotos, quam quiaita dixit Anicenna, fanguifugos adeo. ve pluries, prius egrum mori sinant, quam hoc auxilij afferant. Porro fi quando (velve omnia tentafie, & nil opportunum dimifife videaneur; velsi magna vrgeat necessitas) sanguinem detrahunt, ne tunc quidem fextam unciam transcendunt, ne fil. huiusmodi pericula temere subeant; atq; interim, dum incerta mala enitare contendunt, opportunis destitusus auxilys deficit ager. Quanto bene, & al viuo dipinge le conditioni de' medici di questo tempo, i quali non sò, s'io chiami, ò nouatori, ò corruttori, ò interfettori de gli huomini, e d'ogni fanta legge stabilita da gli approuatiffimi fondatori della medicina, à difesa de quali, basti hauer fin quì con la mia debolezza, per vtil publico ragionato.

> Se l'arre Chimica sia ville nella medicina .

## TOLO

'Arte Chimica vien nel presente secolo esercitata, con grand'applaufo; non folo nella Germania, e nella Francia; ma nelle principali città d'Italia ancora, per la preparatione de medicamenti diuerfi, contro grauissime infermità, nelle quali vengono predicati marauigliofi. Per esser arte non ricordata da Hippocrate, ne da Galeno, ne da Auicenna, ò loro feguaci, e comunemente stimata. noua; Si ricerca, fe ciò fia vero, e che conto fe ne debba fare ; e fe li rimedij chimici fi debbano elegger più che gli altri fin' hora vsitati, & ordinarij vsciti da i grand' ingegni sudetti Greci, & Arabi, e per tanti secoli approuati, ad estirpatione de' mali, e conservatione dellafanità.

Rispondiamo, chetal'arre, sicome hebbe principio dal fonderes de i metalli, ne' quali facendosi la separatione del catriuo dal buono, e del puro dall'impuro, con varie tramutationi, e distillationi, si diede occasione al ritrouar il modo di raffinar etiandio li medicamenti con l'istesse operationi; così appresso il volgo hà sortito il nome di chimica, che vuol dire separatoria, e distillatoria, e da Teofrasto Pa-Chimica siracelfo vien detta fpagirica, ch'altro non fuona, che distillare, ò con-gnifica fepagregare; perche non hà ella veramente altro scopo, ch'il disciogliere rare, destili corpi naturali à forza di fuoco, e ridurli ne' fuoi principii, de i quali fon composti, col feparar le parti vtili dalle inutili, purificandole in eccellenza, e ricomponendole anco insieme, per maggior perfettione de i metalli, e per vío della medicina. Fù quest'arte appresso gli Egitti molto celebre, come ne fà testimonio Suida, che racconta effer stati dall'Imperator Diocletiano fatti con diligenza cercar in-Egitto tutti li libri d'Alchimia, efattili abbruggiare; perche con tal' arte arricchiti, non prendessero di poi animo quei popoli à ribellarsi. El'hebbero imparata da Mercurio Trismegisto, Rè, Sacerdote, e Profeta loro antichissimo, dal quale anco hebbero le leggi,e le scienze tutte, come scriue Cicerone nel libro terzo della natura de i Del. Fù poi anco ne fussequenti secoli coltiuata da gli Arabi, ciò ch'attella Mesue nel suo antidotario, oue impone à gli studiosi della medicina, Distint. 21. il conversare con gli Alchimisti, come discopritori con l'arte sua delle cap. de oleo pompe secrete della natura.

Peruenne poi doppo lunghissime riuolutioni ne' chiostri de Monaci, come quelli che per abbondanza d'otio più ageuolmente poteuano esercitarla; e perciò Raimondo Lullio, Alberto Magno, Gioua- Chimica esni de Rupiscissa, il Trithemio, Frate Basilio di Valenza, & altri copio-serenara da famente ne ferifsero. Per vitima ne riforfe Teofrato Paracelfo Medi. Menaci.
Nell'anno co Suizzero, che per detto di lui appresala da alcuni huomini pur Ec- 1493. clefiaftici, la tratto in modo, ch'ampliandola con noui dogmi, pretefe diffrugger la famiglia d'Hippocrate,e di Galeno, e fondare egli vna. noua ferta, che con più certe massime, e con medicamenti più sicuri, e più nobili, prouedesse à mali de' corpi humani. Moltissimi in vero le gli accostarono, e gl'indrizzi di lui seguendo praticarono la Chimica, e con diuerfi scritti la difesero, e sostentarono, come fanno tutt'hora. Dunque hauendo patito quest'arte varie vicende indiuerstempi, ne estendo stata da Hippocrate, ò da Galeno, ò da Auicenna eletta per alcun' vío della Medicina; ma folamente tardi applicatagli da huomini non accreditati al pari di quegli; ad alcuni hà parlo arre noua , ad altri pericolofa , ad akti fofiftica., 

onde con riguardo debba effer abbracciata, & offeruata nell'arte medicinale. Ma per ben apprenderne il vero, non dobbiamo così à

prima fronte f re la decisione.

Non v'hà dubbio, che le nouità riescono sempre sospette, massime quando feco portano confequenze importanti, com'è della falute. dell'huomo. Li Chimici riconoscono ben da antico, & alto principio i fondamenti de' loro ministerii, come s'è detto; ma son noue le forme de'loro rimedij: son estrauaganti li nomi, co' quai gli appellano: fon inustrate le maniere del prepararli : son esorbitanti le riuscite. Opre varie che ne promettono in paragon de gli antichi, e triuiali. Abbondano de Chimici · le carte loro di quinte essenze, de magisterij, d'elisiri, de menstrui, de gl'estratti, de' sali, de gli spiriti, di tinture, che non solamente causno dalle piante, e da gli animali; ma da ogni forte di metallo ancora,

per beneficio de' corpi humani. E tutto ciò fanno con tante maniere

marioni, distillationi, precipitationi, circulationi, deliquij, vinificationi, e simili, che se gli antichi ritornassero in vita, resteriano forse.

di tramutationi, ch'essi chiamano purificationi, calcinationi, subli-

antichi .

attoniti di cotanti, e così spiritosi tratti d'ingegno. Ma non percio-Rimedy in- che à loro non vennero nel pensiero, si deuono stimar souverchi nelcogniti a gli la medicina: ne percioche il chabarbaro, per efempio, il mechiocan. la falappa, la cafsia, il legno fanto, il fassafras, la falsa pariglia, la china . la pietra bezoar, e molt'altri furono incogniti ad Hippocrate, & à Galeno, deuono sbandirsi dall'officine moderne; quando l'esperienza d'auuantaggio li approua in varie infermità di fingolarissimo profitto. Hanno l'artitutte li principii, e progressi loro. Mon si perfettiona tantofto quello che si ritroua. Succede à i natali d'alcun' arteancora deboli, e rozzi, chi la và poi ampliando, & adornando, ne! che confifte l'eccellenza dell'anima humana, che col vigor suo originaro dal cielo, discopre, e for ma ogn'hora concetti noui, ammirandi,

Rimedy grati delli or dinary .

E' chiaro che li medicamenti preparati da' chi mici, son manco al-Chimici, pin sai nauseabondi de gli altri; perche separate in essi le parti escremen. title dalla parte vtile, ch'hà in fe la forza medicinale, restant in poca. ma virtuofa fostanza; della quale dandosene à gl'infermi picciola mifura di scrupuli, ò grani, riescon loro affai più grati, che gli ordinarij non fanno, de' quali fe ne porge gagliarda milura d'oncie, la quale. tuttauia riefce anco tal volta nell'operar più debole, che quella così scarsa non fa; perche stando in essi congiunta la parte vtile con l'inutile, molto maggior fatica è del calor naturale il ridur all'atto ambedue, che non è il ridur l'vrile fola, che in essi chimici si ritroua. Inuentione veramente degna; e perciò à gran personaggi così accetta,

nemai in altro tempo imaginati, have made to their over animals. It

che vediamo, & in Piorenza, & in Roma, e nelle citrà Oltramontane in particolare, effer fenza rifparmio d'alcuna spesa softentati maestri, & operarij per la facitura di tali rimedii, tanto più commendati, quan-chimici ficoto che per la finezza della purificata lor mole, assai meno soggiacenti fernano più alla corrottion molto più lungo tempo si conservano, che gli altri de gli ordivolgari non fanno; onde con ragione stimar si deue, ch'incorrotto anco più lungamente conseruino chi gli assume.

E' però vero, ch'il medico nel preualerfene, deue effer molto circonspetto, e prudente. Trouasi chi alla cieca gli adopera, senza il necessario indrizzo della ragione, e senza il doutto esame dell'esperienza: dell'yna, e l'altra de' quali sempre l'arto di Galeno si seruo nell'applicatione de' suoi. E per tacere de' medicamenti tolti da': fiori, da' femi, dalle radici, da' frutti, dalle gomme, dalle lacrime, e da gli animali, e parti loro, le proprietà de' quali fon più manifeste, e men sottoposte à gli errori: quelli certo, che li Chimici formanode! metalli, e minerali, come d'antimonio, folfo, argento viuo, e fimili, fon tal volta viati da loro così temerariamente, ch'il pouero infermo:

ne paga miseramente il fio.

Milantasi molti di costoro, di poter ridurre tai metalli à proportion d'imprudetale col mestier loro, che possanoriuscir facili, benigni, & vtili a' cor- za de chimipi, come le fossero cassia, e manna, e senza nissuna violenza porer ei operare in pochissima quantità; benche per altro perniciosi molto, & contrarij all'humana natura, ne li femplici s'accorgono, che contal loro preparatione, ò distruggono la forza di tali minerali, ò l'occultano fotto certi velami delle loro trasmutationi. Promettono di più per conciliarfi l'aura populare di far con essi marauiglie, ne' mali quali disperati. Onde con altiero ciglio, & improprio sussego, rimprouerando à Galenici l'imperitia di questi, che chiamano sciestissimi arcani, captinano bene spesso gli animi de' grandi, inclinati à simili delicatezze: & allettano anco li studenti gioueni assai creduli, e vaghi di cose noue à seguitarli; con pericolo, e danno poscia euidente de i loro infermi. E pur è vero, che tali huomini à pena intendono cotali rimedij, ne forfe mai gli han praticati; ma ouero gli hanno furati da alcun dorto, che con debiti modi à tempo, e luogo feruire fe ne fapeua; ouero da alcun'ardito autor chimico gli hanno traferitti; ouero appresi da alcun de si fatti vanagloriosi distillatori, soliti esaltare le cole loro sopra le stelle, con troppo affettatione. Anzi quel ch'è peggio, alcun de gli stessi Galenici, per non parer ignaro di quefti così ben vditi rimedij ne inferior ad esi chimici, li mette in vso nelle succurationi, quantunque ne ben capace ne sia, ne altre volteesperimentati gli kabbia. Disordini troppo grandi, e da totalmente

fuggirfi da gli eruditi, e faggi medici, che ridur fempre deuono, (come s'è detto) al cimento della ragione, e della lunga esperienza ogni loro tentata operatione; non feguendo giamai l'orme di Paracelfo fudetto, bizzarro, & imprudente medico, che fenz'alcuna notitia della lingua Greca, ò Latina; e senz'alcuna intelligenza di Filosofia; e. fenz'alcuna instruttione della buona medicina antica, hà ofato scioccamente riformarla, e distruggerla: se ben con euento sin'hora infelice, e degno del suo fregolato, e torbido ingegno. Dica pur egli d'ha-Nella prefa- uer infulo il lume di natura, e di gratia, per il quale da se stesso, chia-

tione att 1/4- mass monarca della sapientia sopra tutti li Filosofi, e Medici del mon-

lettore .

Vua di Paracelfo.

nel tesoro de do . Vanegginell'inuchire contro gli Aristotelici, e Galenici: chiamando gli vni, e gli altri huomini materiali, ottenebrati, mendaci. Crollio nella defensori (tali son le sue parole) di vanissime vanità. Sia da' suoi diprefatione al scepoli esaltato per il più eminente ingegno, che sin ad'hoggi sia nato trà gli huomini ; ne da tempi di Noe fin'à presenti, essere stato chi neanco per fogno l'habbia pareggiato nell'eccellenza di conoscer,e curar i morbi incurabili di qualfiuoglia forte. L'antepongano à Mercurio Trismegistro, & à Salomone, com'ardiscono fare; e con elogii, & epirafij ampullofi forto la fua fratua fcolpiri, confacrino il fuo nome all'eternità. Riescono queste à gli orecchi de' saggi, voci di larue, & hiperboli di poesia, che lor più muovono il riso, che l'ammira-

tione.

Cedano le menzogne alle relationi del vero. Ch'egli fu il maggior, beuitore della Germania; e perciò quasi à tutte l'hore vbriacco. Che in tale stato di lucido intelletto dettaua l'opere sue di Filosofia, e di Medicina. Che fù il più sordido, & il più sporco, che mai conuersassecon huomini. Ogni mese cangiaua veste, ne della spogliata, à pena trouaua chi per la lordura preualer si volesse. Andaua vestito da cocchiero, con qual forte di gente di continuo crapulaua. Portaua al fianco vna scimittarra, che si vantaua essere stata d'vn carnesice. Con essa dormiua.e sempre vestito,& à mezza notte bene spesso forgeua, quella furiofamente rimenando ne gl'vsci delle stanze, e ne muri . Visse, insegnò, e medicò in Basilea, ma con tal fortuna, che pochi, ò nissuno scampò la morte dalle sue mani, la qual'in fine giun. fe anch'esso in Sasburgo nell'anno 46, di sua età; e su con nota d'herefia, d'atheismo, e di Negromantia, con la quale si pregiaua poter in. vn'instante far comparer alla sua presenza vna legione di Demoni. Che più? Affermad'hauer egli viuente riceuuto lettere, fin dall',

inferno dall'anima diGaleno, e d'hauer disputato sù le porte di quello con Auicenna, dell'oro potabile, del lapis Filosophorum, del Mithridato, e della Theriaca. Da questo può argomentar ogn'uno la so-

dezza de juoi pensieri . Srupisco in vero ; com'egli habbia ritrouato chi di lui fegua l'orme, e commendi l'estrauaganza; massime non la fondando con alcuna ragione; ma quali nouo Pichagora, con la fola fua autorità; e quel ch'è peggio con nomi così ofcuri, enigmatici, & arbitrarij (artificio folito di tutti li chimici, per non effer inteli, e per, Nomi oferi ingannar principalmente li grandi, appresso liquali vogliono tener le vsai da Chicose loro in riputatione,) che più resta confuso l'intelletto nel capir il mici, e perfignificato d'essi, che le materie stesse fignificate.

Si chiuidunque, es'abbandoni vn'autortale, e li dilui fimili; e fi lascino co' suoi fornelli, & alembichi distillarsi, e lambicarsi il ceruello, di cui à costoro ne resta poco, se ben di moltingegno son dotati benche sfrenato, e capricciolo: à quali già mai sarà lodato l'affidar la falute de gli huomini Mil silo, o lovis pant

Eper determinarin che stima si debbano hauer li rimedij chimi-

ci,rîspetto alli volgari, & ordinarii; le quali debbano esser preferiti da medici'nelle cure de i loro infermi: diciamo, ch'è necessario far in ciò alcuna distintione; perche son gi'vnije gl'altririmedij in alcune cose Paragone de pari, & inaltre dispari. Son pari, e concordanti quanto alle materie rimedi chivegerabili, lequali fon l'istesse appresso Chimici, e Galenici; viando; ordinary, per élempio gl'uni, e gl'altri il rhabarbaro, l'agarico, la sena, il mechiocan il diagridio, & altri fimili:ma fon dispari quanto alla preparatione toro perche da Galenici vengon dati intieri i da chimici à lor modo preparati, e ridotti in estratti . Discordan anconell'uso de' metalli, ne' quali fon molto più arditi questi di quelli ; onde v'è bisogno di grangiudicio, e cautela nell'adoperarli, come seè detto. Quali mò sia meglio metter in vío per la medicina,ò gl'intieri de' Galenici,ò li preparati de' chimici,non fi può questo così essattamente prescriuere. Tal Quali finno volta conuengono più gl'vni, che gl'altri. V'è tal medicamento, che fi più vili ri deue dar intiero; perche separato col modo chimico, perdela virtu mici, o liorfua; come la conserua di rose. Ven'è altro, che separato l'acquista, dinary. maggiore perche sciolto dall'escremento, diuenta più nel giouar pre-

flo, evigorofo; come fono gli fpiriti. Il feruirfi dell'vn,e dell'altro à. tempo, è luogo,non si può che rimetter al perio; & esercitato medico, che hauendo in confideratione le debite circonstanze del male.

della natura dell'infermo, de' casi altre volte auuertiti, e dellanatura del medicamento, e del modo del suo operare, l'elegga, & all'infermo fuo l'applichi . Ben può generalmente affermarfi con Tomaso Erasto, che per la maggior parte, manco nuoce ne' par.4 disput. mali, chi si preuale de'rimedii ordinatii, che de'chimici intem-contra Parapestiuamente amministrati ; perche son quelli più confaceuoli, e celfo. famigliari alla nostra natura, come priui di quella tal venenostà,

di cui

di cui si risentono i minerali, benche dall'industria chimica purificati. E però quantunque riescan gli ordinarii più tardi, più rozzi, meno attiui, e men grati; tuttauia per effer più ficuri, pareche debbano con maggior franchezza esser vsati; seguendo le pedate de gli antichi, che con questi foli si secero gloriosi nel faluare gl'infermi, lenza l'amministratione delli Chimici

# Se la Medicina de Mariscalchi sia l'istessa con quella. de Medici .

# CAPITOLO DEr l'opinione inbeuuta dal volgo, che li Marifealchi, ouero me-

dici de' caualli, & altri animali, fian d'affai differente conditione

da medici de gli huomini; credo che non farà discaro à curiosi l'intendere; se quella è vera, ò falsa; perche, s'è vera, si sappia in che confista la differenza dell'una, e l'altra arte di loro; se falsa, si ponga in. chiaro in che conuengano ; acciòche possano quelli molto rozzi, con l'indrizzo, e virtù di questi, più rettamente esfercitarla. Pare in vero, che niente habbiano a fare gli vni con gli altri, per quella celebre. massima di Galeno, abbracciata da tutte le schuole : ch'il buon medio co deue esser an cora buon Filosofo; perche douendo quegli operare chi non pon. con retta ragione, per confeguimento della fanità; non fcaturifce rat effer medici ragione, che dalla fola Filosofia madre fourana del fapere, e che sola sa gustar al nostro intelletto, il nettare soauissimo della verità. Ma quanto d'essa sian priui li mariscalchi, schiatta d'huomini vilissimi, & ignorantiffimi, non v'è chi non lo vegga; quando che per derifione, anco tal'vno de' nostri medici poco versato, & inetto nella medicina, fi fuol chiamare medico da caualli; onde fi deue da ciò bafteuol mente comprendere la total discrepanza, ch'è trà li nobili, e sapienti medici de gli huomini, e quelli, che per l'ignoranza, e bassezza loro, son à punto simili alle belue da loro curate. Quindi è nato, che niun. scrittore già mai della medicina s'è applicato ad infegnar altri rimedi, che quelli de gli huomini, per non hauer alcuna confaceuolezza, le cure di questi, con le cure de gli animali; che saria ben strana, & indegna cofa che il medico d'vn Cardinale, ò Senatore, ò altro gran personaggio, fosse anco medico d'vn mulo,ò d'vn'asino; e ch'alcun sublime, & eccellente ingegno, doppò l'hauer consumato l'età fua ne gli studij delle più nobili scienze, douesse in fine , auuilir il suo talento, à prò delle bestie. Non è ciò ragioneuole, non è persualibile ad alcuno di fana mente ; e perciò vedefi dalla pratica, effer regletta

per non faper Filosofia.

cotal'improprietà; poiche quant'è luntana la terra dal ciclo, tanto gii vin fon luntani, dall'impacciar in e gl'infermi de gli altri; non degnandolene gli vini; &cessendone inbabili gli altri. Consessano dunque, e mostrano da se stessi, quanto sinano dispari le loro professioni.

Dall'altra parte, se l'arti prendono l'esser loro dal fine; e la sanità è. il fine proposto, tanto à chi è medico de gli huomini, quanto à chi è mariscalchi, medico de gli animali; certo non pon darfi due arti mediche; ma vna ¿ l'ifesso di sola all'istesso fine indirizzata. Eciò comprendesi prima; perche se sanare. la medicina humana versa col meditar suo, circa gli humori del corpo, e le parti sue, e le temperie, e facoltà, & operationi, e spiriti dell'. istesso; e se poi anco versa circa la consideratione de' mali, che l'assiiggono, e de' fegni per conoscerli, e de' modi per preseruarli, e de' rimedij per debellarli. Anco la medicina de' bruti và essaminando gli stelli particolari, e con li stelsi canoni, dicui l'altra si serue prociede, quali sono, che si debban curarele cose contrarie con altre tali, e conseruar le simili, pure con simili. E per essecutione d'essi canoni, si serue degli stessistromenti, che via l'altra medicina tolti dalla buona regola del viuere, dalla Chirugia,e dalla Farmacia. Quanto à primi, che consistono nella qualità dell'aria, del cibo, e beuanda, del moto, chi concore della quiete, del sonno, e della vigilia, della repletione, & inanitio- dano co'mene, e de' gli affetti dell'animo; riescono tutti opportuni anco alla vita dici nella rede gli animali (trattane la regola di questi affetti in essi impraticabile) gola del vicol prescriuerne il modo, il tempo, la quantità, e la qualità conforme la natura de' mali delle cause, de gli accidenti, e consorme la diuersità de i corpi loro : perch'altro cibo, per esempio, conuiene a' caualli, altro a' boui, & altro a' cani; & altro deue effer il moto di questi, altro di quelli: precetti anco nella cura de gli huomini offeruati; perchenon è il cibo de' villani lo stesso con quello de' nobili; e diuerso è il mangiar, e bere de' Todeschi, e de gl'Italiani, de' putti, de' vecchi, e. de'giouani, de' maschi, e delle semine, ne' quali tutti anco suaria. grandemente, inrifguardo della stagione, della consuetudine, del paefe, dello stato del cielo, e dell'esfercitio; onde sisà dal medico, ad ogn'vno di questi capi, particolar ristesso nella curatione degl'infermi, ò nel gouerno de' sani. E perciò videsi, ch'in questa parte, camina egli del pari, co quelli, che medican gli animali.

Così sa anco nella Cirugia, di cui non v'e stromento, che s'vsi pet chi canerrimedio de gli huomini, che non serua anco per aiuto di quelli. Il dano co mecauar sangue col salaso, li vessicanti, li cauterii, l'visioni, le recisioni dici nellade membri, e della carae morta, ò supersua, i tagli de tumori, le l' positioni de gli ossi slogati, le legature de rotti, èc in somma ogn'al-

ra fimile operatione de cirugici, s'effercita tanto dall'vno, quanto dall'

Districts Carryl

Concordano nella Far-STACIAL .

dell'altro artefice indifferentemente, con lo ftello methodo, e con gli steffi scopi niente alterati; se non quanto comporta la qualità del corpo humano, più delicato di quello del cauallo, ò del bue Delli fara maci finalmente, che ò fi danno per bocca, ò s'applican al di fuori ; è chiarissimo, ch'è quasi l'vso medesimo appresso li medici, e li mariscalchi; essibendo l'vno, e l'altro la scammonea, l'agarico, l'helleboro, il rhabarbaro, e gli altri così semplici, come composti, per purgare à bisogni dell'infermità, ch'han per le mani; facendo anco siropi, elettuarii, pilole, clystieti, empiastri, fomenti, vationi, & vaguenti, con le stesse forme, e con gli stessi rifguardi, d'vsarne' corpi più robusti, li più gagliardi rimedij; e ne' più deboli li più leggieri, come son differenti li corpi de' contadini, e de' pescatori da quelli de' cirtadini, e de' cas ualli da quelli de' cani, & altre più deboli belue . Di modo che s'effaminin, quanto fi vogli, dal principio fino al fine li fondamenti, e le regole dell'arte medica; si vedrà compitamente, ch'essendo l'istesse, & all'iftello fine della fanità dirette, e con gli fteffi ftromenti ellequire da ambidue li fudetti ministri; l'arre loro perconsequenza vien ad effer l'istessa, & vna sola, senza la sciar altrui alcun'angolo da dubitare .

E certo, quantunque possa parer ad alcunital pensiero strauagante; non si può con verità decidere altrimenti, per le dette inconuincibili ragioni. Dica pure chi si voglia, che troppo deroghi alla dignità della medicina, questa communanza co gl'animali; perche se ben si peferà il dritto di lei, non si trouerà in esfenza, ciò che può simarsi in apparenza. Mirinfile doti, che trà l'altre, quella vedremo, che fingolarmente merita l'affetto humano; d'hauer eglino col folo patural instinto, insegnato à noi varie sorti di medicine, per diuerse infermi-Gli animali tà vtiliffime; onde troppo farefsimo mancatori à non ricambiarli, col hanno infe- nostro aiuto ne i lor bisogni. Il falasso ci fu mostro dall'hipopotamo

gnato varie cauallo aquatico, che si troua nel Nilo, di tal'industria per testimonio di Plinio, dalla natura dotato, che mentre s'è ben fattopieno d'hu-Lib. 8. 6.25. more, e di fangue, forge nella ripa; e doue scopre esser canne di recente tagliate, s'addatta con le gambe sù la più acuta punta di effe, con cui certa vena feritafi, e sparso d'indi larga copia di sangue per Plutar, de suo sollieuo; col fango poi sà otturar de' nouo il buco, e raffrenarlo: animal. in L'vio anco de clyftieri, cominciò dall'ofseruar l'Ibi vecello d'Egitto; che con l'adunco suo rostro, riempiendo la pelle del suo collo, vacua

quant'vna borfa, d'acqua del Nilo; se l'intromette poi con l'istesso ro-

duftr.

stro nell'ano, dal qual'intal maniera lubricato scarica il peso de gli Arift.8. de escrementi cibali. Il vomitar per vtilità de' corpi, su appreso da' canis bift. animal. e da' lupi, ch'essend' infermi col mangiar di certa heiba, reuocano

tap.s.

dallo stomaco le aggrauanti superfluità. Da' cerui, che feriti dal falangio,

langio, ch'ècerta forte di aragno, fi medicano col mangiar i cancri, s'hebbe documento di medicar con essi li morsi de gli scorpioni, e de' canirabbiofi. Dalle rondini, che con l'herba chelidonia; curano il male de gli occhi ne' fuoi figliuoli, nacque l'adoperarla, (come fifa,) per falubre rimedio della vista; si come hauendosi vedute le biscie, col succo di senocchio confricarsi pure gli occhi; s'imparò ad vsarlo nell'oscurità de gli stessi; e dallo sparuiere anco Elian. lib. 14 à medicarli, quando fon dolenti, col fucco della lattuca feluag-cap-15. gia, con cui fu tal' vecello veduto curarfeli. Ch'il dittamo in oltre sia rimedio, per far caderle saette fuor de' corpi, que son fisse; l'hà insegnato (come dice Cicerone) la capra seluaggia, nell'isola. di Candia; che ferita da esse col mangiar il dittamo, accennò tal maniera dirifanarsi.

In fomma troppo lungo farebbe, annouerar le medicine tutte, che son state da gl'irragioneuoli addittate à gli huomini, per aiuto de morbiloro. Come dunque sarà indegno dell'arte medica, render ad effi, con equal gratitudine, la pariglia del beneficio? maffime potendofi dire, ch'il grand'Iddio donator ad essi, dell'instinto di medicarfi, sia il vero medico loro; il qual però sian tenuti gli huomini d'imitare, & in tal guisa seruire? Ma diciamo di più, che se è cofa naturale il defiderar il bene, deue effer anco naturale il far bene à chi ce lo comparte. Chi non proua, quante dal cauallo ci deriui- Grand' viili no vtilità, e commodi? ò sia in pace, l'habbiamo pronto solleuator ch'all'huomo delle fatiche, offequente à nostri cenni, indulgente à nostri piaceri, porta il cavago de' nostri honori; conoscendo egli per innato dono, il padron proprio; alla cui presenza con allegro fremito si desta, e moue, & à suoi vezzi si doma. O' sia in guerra, prouasi sedel compagno de' pericoli; non rifiutando al fuon delle trombe gli incontri hostili, ne trà le ferite, e le morti ritrahendofi; ne trà rimbombi de gli Instromenti bellici spauentandosi; ma con serocia spirando dalle nari fumi accesi di sdegno, seconda il genio del combattitor che fostiene. Talento veramente insertogli dalla prouidenza eterna, che con tal generofo animale, vuol fuffragar, & arrichir l'humana conditione. L'rinomato per l'historie de' Greci, Bucefalo il Di Bucefalo cauallo del Magno Alessandro, che sfornito, e nudo si lasciaua da. canallo. tutti montare; ma ornato de fornimenti regali, non ammetteua fopra de animal. fe altri, che il Rè padrone; anzi vien detto, che fosse anco solito di induschinarfi, mentr'egli ascender lo voleua : di più che se ben ferito sotto le mura di Thebe, non permife, ch'il Rè lo smontasse, per preualersi d'altri. E chenella guerra dell'India, non ostante, che fosse rutto trafitto di faette; e perciò quafi moribondo; non volle mai ceder al

campo,

fine .

Cauallo di Signores you di repertue poleia, eliangue, e cadente fairò i fluo di Signores you di repertue poleia, eliangue, e cadente fairò; Poco difue fimile prouò Giulio Cefare il fuo, non folo ammirabile, spe thauer i piedi quali che humani; ma per l'opre fue fingolari, in ognioccafone d'effectiri ciulii, e militari; che perciò morto l'honorò, col far accellente mano feolpir la fua fattua, e riporta auanti il tempio

Plin.lib.4. da eccellente mano fcolpir la fua flatua, e riporla auanti il tempio di Venere. Anco il cauallo di Tiberio, dicono, ch'ra di riguardeuol dotinell'ardor del pugnare; poiche pieno di furor martiale.

deuol doti nell'ardor del pognare; poiche pieno di furor martiale;
Cinualli de gettaua cintille, e fiamme dalle natici. A' nostri tempi, li caualPrijami miribiti.
Giune libiti.

data da Ifmael Sofi, contro Selim Imperador de Turchi, nellecampagne Calderane, armati d'acciaio tutt'il corpo, & impennacinicial landa. Causton nulco frutturo il postro de contro la contro de contro

ampagne Calderane, armati d'acciaio tutt'il corpo, & impennachiati letefle, contanto valor feruirono ilor padroni, che nel numero ditrenta milla, disfecero quafi il poderofifiimo effercito turchefco; di caualli ottantamilla, & altrettanti pedoni, con lafciar'à
posteristerrore, e marausigia inseme, di tanta sortezza. Eraccontibili, in ta il Gionio, che il detto Selim hebbe vn cauallo nomato Carabulo;
cioè nuuola nera, per effer tutto di color nero, quale per hauerlo

.in tai Giotio, che il detto Selim hebbe vneatuallo nomato Carabulo, cio nuoda nera, per effer tutto di color nero, guale per hauelo inuolato à diuerfi pericoli, de in particolare, col velocifimo corfo liberato dalle mani de nemici, che l'infeguirononella fconfitta, da Bitazer fuo padre riccutta; lo tenne poi lempre inripofo con vna coperta di broccato d'oro, ne mai da alcun cataleato; ma in che vife, ben feruito, enodrito se poiche morfe, pergrara memoria, ripo-fto in pompofo fepolero. Di tal colore fu anco quel catallo, che fe ben veccho, e prino d'orvocchio, ferui Carlo VIII. Rè di Feuncia.

Argent.lib. nella giornata del Taro spoiche introniato da gran numero di nemi8. capó.
ci, e quali fatto prigione, fuper inuitta prodezza di tal fegnalato cauallo, trafportato hior dell'inflante periglio, com'era folito di dir
effo Rè.

Hora fe alcun di questi caualli si sosse instrumato, crediamo noi, che qual fila principale Corrigiano di detti Monarchi; ò ancoloro stessi s'hauessiro tenutà dishonore, il prescriuergli la medicina. è Tanto meno certo, sen'haueria douuto astenere qualunque medico, per conferuar in vita vn'animale tanto pregiato, tan' vitle, e di tanto merito, per il priuato, e publico benessico. Che se dal nome suo, non siegnano li nobili assumer l'honorato titolo di Caudieri valciri, non deu il medico hauer à schio di prestargli seruigio; se

Caualer; tailert, nordeute i metatorialer a fino di preneri gi deri adder non en medicario, almeno nell'ordinare à fuoi proprij, e deflinzati minifri, le medicines ficom'egli fuol fare ne gli huomini fteffi, ne' quali comanda il rimedio; ma vien poi da cirufichi, fpeciali, barbieri, & altri fimili manuali, posto in opra. Perche,

ic

fe ben non si trouano così spesso caualli della sudetta eccellente. natura; sono però frequenti li singolari, e stimati; principalmente nel Regno di Spagna, di Napoli, & in Turchia; oue molti di loro à maggior prezzo si vendono, che gli huomini stessi. De- Ordiner il gna dunque, honorata, & vtile per ogni rispetto, si deue stimat natile a re Parte di medicarli. L'istesso deucsi dire de' mali de' cani, de boui, denn. de' falconi, de gli sparuieri, & ogn'altro animale, ò vecello, che riesca fruttuoso, ò diletteuole all' huomo; onde meritad'acquistarsi il di lui affettuoso impiego nell'occorrenze de' suoi mali.

Quant'all'altre oppositioni accennate di sopra, che tal'arte de gli animali sia vile, per esfer professata dalli vilissimi, e rozzissimi mariscalchi; e però differente da quella de sapientissimi medici, i quali però nelle carte loro mai vollero infegnar altr'arte, che di-medicar gli huomini; rispondiamo col distinguere, che onero si considera la medicina, in quanto stà applicata circa li corpi fani, & infermi, coll'infegnar-le regole di conferuare la fanità, e debellar il male, che i Logici chiamano consideratione formale: ouero si considera in rifguardo de' corpi, ne' quali vuole tali regole effercitare, che chiamano consideratione materiale. Nel primo modo l'arte. medica, com'habbiamo detto di fopra, tanto de gli huomini, quanto de gli animali, è tutt'vna; procedendo con l'istesse forme, e co gli ftelsi precetti, conl'iftello fine, senz'alcuna dinersità. Nel secondo damedicion discordano assai per la differenza, ch'è trà l'huomo medicato dall'vna, che discordie l'animale, in cuis'occupa l'altra; preualendo tanto quella à que-no. fta di eccellenza, e di nobiltà; quanto il ragionevole di gran lunga. fupera l'irragioneuole; perche si come l'arte, che fa la statua di marmo, è l'istessa con quella, che la sà di cera; el'arte che dipinge convarijcolori, è l'istessa con quella; che disegna, e dipinge col carbone; ne altra v'ètrà elle differenza, che della mareria più nobile, incuis'occupal'vna, di quella, in cuis'occupa l'altra: tale à punto è la differenza, che fortifce la medicina, rispetto alla varietà de' soggetti, ne' quali verfa, di maggior, ò minor dignità; humano dico, ò brutale. Però del primo trattano ilibri de' medici, senza punto sat mentione del secondo; lasciando la cura di questo à gli altri più vili; -& ignobiliartefici, per sdegnar i più deghi d'esfercitarla; se non inouanto l'occasione, ò d'alcun suo domestico animale, ò d'altro amico portaffe d'aimarlo, con qualche rimedio. Se mòtali artefici, è marikalchi fono ignorantifsimi, non deue farci maraniglia per effet l'arte loro sprezzata, e di poco guadagno; onde poca, ò niuna cura

vi pongono nell'imparatla co' modi per altro dounti. Ma volette. Dio, che non fi trouafero anco di fimili medici, e ciarlattani, che profifano il meftieri loro fopra li corpi de gli huomini, e çhe fon anco dall'imperita moltitudine, che delle fole apparenze s'appaga à dottiffimi preferiti, com'era Teffalo al tempo di Galeno, & altri in ogni età, com habbiamo altroue pienamente mofrato. Non fono tuttania mancati ferittori, che han della medicina de gli animali trattato, quali fono trà gli antichi Hierocle, Xenofonte, Plinio, Confantino Cefare, Marco Varrone, Colluncia, Vegetio: trà moderni Agoftino Colombo, Giordano Ruffo Calabrefe.... Grifoni, & altri, che

Scritteri de mali de icanalii.

con fodi fondamenti di ragioni, e d'esperienze l'han insegnata.

Dalle quali cose tutte raccogliesi à bastanza la distintione, ò so mi-

glianza dell'arti fudette, con il tenor di quei verfi.

Nobilis est hominis medicus, non diguns as ille

Brutorum medicus, ambo tamen medici .

Se sia lecito nelle sebri dar

# C A P I T O L O XVI.

'contesa trà medici, se nelle febri si possa vsar il vino; perch'altri lo stiman in esse veleno, altri faluberrimo antidoto. Li primi adducono, che per esser di natura caldo, riscaldi, & infiammi, che nelle febri schiuar si deue per non aggiunger fuoco à fuoco, com'asserisce Platone ne'libri delle Leggi, onde vien anco da Aristotele ne suoi Morali ricordato l'Adagio. Vina febribus noxia. Di poi hauendo in fe il vino la parte spiritosa dell'acqua vite, beuuto può portare le materie putride fuor delle vene stagnanti, entro di este, & accrescer nel fangue il calere, e la febre. Di più col suo calore, mouendo vapori, & agitando gli humori, può cagionar dolori, vomiti, vigilie, inquietezze, & affanni, collo spingerli à parti diuerse. S'aggiunge, chedouendo esfer diuerso l'alimento de fani, da quello de gl'insermi, s'à quelli è proprio l'vso del vino, à questi deue esser proprio l'vso dell'acqua, cioè à febricitanti, a quali può essere con la freddezza, & humidità fua d'opportuno riftoro. In fine deue figillare l'abborrimento del vino nelle febri, l'universal consenso de' medici, e delle genti nel vietarlo, e dannarlo; ond'il contrario farebbe ripugnar al vero, che pare fi scopra sempre dalle concordi lingue di molti, e dal parer de' più laggi.

Gli autiersarij apportano vna principal ragione: che in due sorti di mali, ch'infestano i corpi humani, che sono gl'impetuosi, e breui, ch'i vino nei mamedici noman'acuti, & i lenti, e lunghi, ch'i medici noman chronici, li breus, e ne i il vino riesce d'opportunissima virtu; perche ne' primi, restando per il più le forze dell'infermo fommamente sbattute, non v'è cofa che con maggior celerità le refocilli del vino, e che con la fostanza sua alla natura nostra familiare, più sodamente le rimetta; che per tal rispetto Hippocrate nel 3. di quei libri, ou'infegna il modo di regolar 11: vitto à gl'infermi di mal'acuto, senz'hesitatione alcuna lo concede, & al di lui parere Galeno nel lib.8. del Methodo fi fottoscriue. Ne i lunghi poi, che si risoluono per lunga, e lenta alteratione, e concottione de gii humori, viilissimo riesce il vino per aiutar essa concottione; confortando la facoltà, e promouendo l'espurgatione de gli humori per l'aluo, per orina, e per fudore; ciò che l'acqua non fa, ch'incrudifce, infieuolifce, refrigera, ondeggia ne gl'inteftini, intumidifce le vifcere, e fomenta l'ostruttioni, cagione principale delle febri. Quanto poi all' oppositioni, che si danno al vino di riscaldare, agitare, liquesar gli humori, e portarli crudi nelle parti più intime fuor di tempo:rispondono togliersi elleno, se s'vserà il vino di tal qualità, che non possa cagio-acqueo lo renda, e di pochlísima forza; così che l'infermo fenta da nelle febri. esso l'vule direfrigerarsi, ma non il danno di riscaldarsi.

E veramente questa è l'opinione migliore, confaceuole alla ragione, & all'autorità de' più dotti. La ragione s'è già detta; ma in oltre deuesi intendere, che la febre essendo calor igneo, & eccessino accresciuto nel sangue dell'arterie, e delle vene; non ricerca che refrigeranti, & humettanti per estinguerlo. Il vino generalmente prefo, non si può negare, che non riscaldi per il calor impresso nell' vua dal Sole, e dalla vite; ond'in tal maniera può certo nelle febri efser più nociuo, che vtile. Ma perche fortifce varie differenze dalla varietà del suolo, del paese, e del clima, e dalle varie maniere ditemperarlo, e mischiarlo; perciò vien anco à riuscir vario di qualità, e di grado. Onde si come il generoso, e potente, per hauer grand'odore, e sapore, e colore, e molto grossa sostanza, s'argomenta ester di natura molto calda; così il debole, che sarà senza sapore, senza odore, di tenue sostanza, e quasi senza colore; non si potrà, che stabilirlo di natura fredda, auuicina idofi per tali doti fommamente alla natura dell'acqua, trà gli elementi di natura fredda, & humida. Chi di tali vini dunque trouerà, e nelle febri vseràli, non potrà recar

ch'hà il vino generofo, col troppo rifcaldare, e l'acqua pura, col trop-

Cap. 9.

t'midel Pr. alcun danno all'infermo. L'Italia ne produce molti; ma in questo cumus per le territorio Vicentino, ne' colli della villa di Fimone, e nel colle Berico, nafcon vue, che fan vini così tenui, fooloriti, è dinsplati, chè pena fi rifenton di vino; che perciò l'vso loro ne' fani, di complessione ne non così calda continuato, fuol'apportare ventosità, inappetenzo, ruggiti di ventre, dolori, e fooloria esce, che son in vero effetti più d'acqua, che di vino. Ma contal qualità ne' schricitanti, vagliono per correggere il calor febrile, e con la vinostrà consortare il natiuo. Doppio emolumento, che il rende ettandio di doppia malità pritij.

po refrigerare. Onde vengono à riuscir opportuni per alimento, e per medicamento; ambedue doti gratissime, e singolari nelle sebri,

Frii di qual ch'in altra materia potabile non fi rouano.

Gracemessiri Questa forte di vini vien viata da Hippocrate nel libro sopramente si tropo ciato, ne' mail acuti; e vengon da esto chiamati, bianchi, tenui, oligofori; e senza odore. E se ben alcuni vanno interpretando, ch'egli il concedessi folamene nella declinazione vuluersale delle schir, comevaleuole ad aiutate, e persettionare la concottione, per la totale risolutione di este rutania non hauer lui hauura questa opinione si scopre dal pareggiarli, che si ui al melicrato (ch'è l'acqua cotta con mele, ) di temperie fredda, il cui vso preferiuendo egli intutto il cordo del male senz'a leuna distintione di principio, d'augmento, di stato, e di declinatione; ciò anco si deue comprendere, che voglia di detti vini, com'eguali di virti da esso melicrato. Così l'intesse scalento nel fudetto bib. 3. del Methodo con queste parole. Finum infe canquiste ev, omnibus me cismodimento scaredere; sed quad tim aspecta , tum viribus sit agangam; id cuim ad simala villius, qu'am aqua essi.

fudetto lib.8. del Methodo con quette parole. Vinum infe conficure es, omnibus me cisfmodia navis concerdere: sed quod tium apettu, tium viribus fit aquofum; id enima de timnia vititus, quam aqua eff., vapote quod. O concediantes innet; o voinas, ae fudores pranuces. Confiss antem, o tripportente mon in dancia mode futivitus, verimi estam in acusti, ex kis, qua de acustarum villa prodit, vinum dare... Eté l'itelio Galeno nel hib. t. che fetivid a Claucone Filosofo, nella cuta della terzana cefquifita, permette vino poco, tenue, se adaquato, folamente nello fopuntar de' legni della concottione, che fon nell'augmente e maggior copia di poinella declinatione del male; partà un del vino debole, e tenue con pocoacqua, il qual feute folamente viari, quando la materia è cominerata cuocerfi, e per la maggior

víarí, quando la materia è comincia ata cuocerí), e per la maggior
patte enacuata; non quando è cruda, per il pericolo d'afportanta leco
Vino da non nelle vene, & accerefecer l'ofreutionis ma il vino con molta acqua, oueperefi nega-ro fia moltà acqua con pochififma portione di vino, così che fia puis
e nelle fetri.
gata, ne in altra forte di febre, fenz'alcuna diffinitione di tempo, per

man

mancartal beuanda del fudetto pericolo; mercè la mancanza, chi ella tiene di calore, essendo di qualità refrigerante, & humettante, com'asferma esso Galeno nel libro de cibi di buono, e cattiuo succo: e ne i Commenti del 2. e 3. libro sudetti d'Hippocrate, & in altri moltissimi luoghi . Però, e gioueuole, e foaue, e confolatrice farà fempre mai del febricitante, fenza tema d'alcun pregiudicio; perche farà acqua senza li danni, ma con li beneficij del vino; e sarà vino senza li danni, ma con li beneficii dell'acqua. Quindi Hippocrate nel libro de' morbi, trà molte refrigeratorie beuande, propone l'acqua mista con va pochetto di vino Chio; ne teme già egli, che agiti le materie, ò accreica l'ostruttioni delle febri; ma che più tosto leui l'incomodo 'all'acqua di fermarsi ne gl'hipocondrij, come suol fare coll'accrescer la bile, e gonfiar il fegato, e la milza, e far altri fimili nocumenti; fe ben veramente non fi deue intender, ch'egli parli dell'acqua cruda, che da si picciola mistione di vino, non riceuerebbe la debita correttione; ma dell'acqua cotta, che più pura, e fottile con l'ebullitione fi rende; onde col vino mischiata, può assai più sicuramente setuire, com'à punto di presente appresso noi si tà, ad imitatione d'Hippocrate, che vfaua come fopra il melicrato, ò l'acqua cotta col mele nelle. febri acure: noi la facciamo bollire, e destillar etiandio col polo;e con vino, e fenza vino à piacer nostro poi l'adoperiamo. Con tali cauteele dunque sù la ragione, e l'autorità de' maestri della medici-con acquana fondate, fi può liberamente porger il vino à gl'infermi di febre boggi nelle - Il che fe ben generalmente è vero; tuttauia in tre casi particolarmen-febri al mote dar si deue all'infermo, senz'alcun rispetto di presente febre, ò di do d'Hippoprincipio, e declinatione d'essa, ò di materia cotta, ò non cotta, ò d'al-crate. cun'altra simile circonstanza.

Primo è, quando le forze languiscono in modo, che se con prestisfimo refocillamento non si prouedono, certissimo sourasta il perico
lo del motire; perche non altra cosa può con maggior prestezza soc
altra inferno

inferno correrle del vino, che più di qualunque ristorativo fatto con qualfifia in tre cafi. · forte di carne, con il fottile, e fumofo fuo spirito, ipara immediate gli spiriti, e'I calor innato, minera, e sondaco della vita. E dico gli spiriti, e'l calore; perche fe la debolezza non nascerà dalla resolutione dell'vn, e dell'altro; ma più tofto da oppreffione di esti, per soprabbondanza d'humori, come ne' corpi troppo fanguigni, ò troppo escrementosi succede; all'hora il vino toralmente vietar si deue, per-. ch'in tal cafo, lo scopo medico, non deue esser d'aggiungere, madi detrarre; non di nutrire, ma d'offeruar l'inedia, e tutte le cofe ommettere, che succo, e sostanza maggiore, nel corpo introdur ponno.

Q 4

Secondo è ne' vecchi, che del vino priuar in alcun modo non fi denono, che com'il latte à bambini, cost à quelli è conuenientifimo, per fostentamento, e nodrimento loro; onde Galeno nel Commento del fudetto lib.; de gli acuti d'Hippocrate, afferma, ch'ad va vecchio sebricitante, ogni giorno concedeua il vinosil che dicendo, non esclude alcun tempo, ò di principio, ò d'augmento, ò di stato, ò di declinatione del male.

Terzo è in quelli, che non possono in alcun modo cibar senza vino; 
ò sia per la consuetudine fatta in essinatura di non beuer mai acqua; 
ò sia per vnatal' occulta loro proprietà, di non poter viuer senza quellos com'è de gli altri nomati abstemmi, che nol possono assegiare, ma 
della fola acqua si nodricano, dell'una, e l'altra sorte de' quali be spel18. probl. 1, so n'osserunamo; com'osseruno anco Aristotele in Dionisso tiranno, di 
cui racconta, ch'essendo assediato dal nemico nella sua città, e s'sorzato star senza la solita beunanda di vino, d'unentò mistramente tabi-

do; del che và poi esso Filosofo rendendo iui la ragione.

Ma si come in questitre casi particolari, si può liberamente vsar il vino nelle febri; così dalle cose sudette si può raccogliere, e conclu-Vini di tre dere; che tre forti di vini con qualche distintione si possono à detti casi, forti fi pon. & ad altri ancora d'esse febri accommodare. Prima è del vino misto con poca acqua. Seconda del vino per se stesso acquoso, e misto con molta acqua. Terza del vino non solamente acquoso, ma misto con acqua moltifsima. Il primo vien' escluso dalla febre, che da quello s'accenderebbe, maricercato dalla fieuolezza delle forze, che cadenti, ò per malignità del male, ò per discioglimento de gli spiriti, satto da alcuna fonuerchia euacuatione, ò da estreme vigilie, ò da inedia, ò fimili: si deuono con tal vino rimettere. Il secondo si conuien à vecchi, in tutto il corso della febre; & à gli assuefatti, & à gl'inhabili à starne priui; ma à glialtri tutti non conuiene, che doppo l'espurgatione ben fatta del corpo, e nel spuntar de' segni della concottione, per inuigorirla, e maggiormente promouerla. Il terzo in tutti li cafi, & in tutti li tempi della febre si ricchiede, per esser di tal qualità, ch'insieme no-·drisce il corpo, e tempera il calor febrile, e gioua senza sospetto di nuocere;ne perciò è acqua schietta, perch'hà in se la virtù del vino; ne è vino, perch'in esso predomina l'acqua; onde soglio marauigliarmi, che alcuni medici fiano così scrupulosi, che per dubbio d'agitar le materie, e spingerle nelle vene, sen'astenghino; e pure arditamente si fi seruono d'acque distillate, & alterate con succo di limone, d'orzo, e fimili, che per le vene prontamente passando all'orina, ponno gli stelli temuti effetti cagionare, afsai più che l'accennata vinofa beuanda.

Se

Se nella pattecchie si debba cauar sangue co'l salasso, à con le pentofe .

#### CAPITOLO XVII

Oppo la nascita del mal francese in Italia, che su dell'anno 1493. nell'effercito loro accampato fotto Napoli, cominciorno ad infestar la stessa prouincia le febri maligne nell'anno 1 506. & assai peggio nell'anno 1528, ben spesso con macchie, e punture similia' morfi delle pulci, che poi fur nomate pettecchie : febri di natura cofi Fracast. lib. insidiosa, e fraudolente, che li medici bench'espertissimi, restauano 2. de moro. nel conoscerle, e curarle ingannati; perche con gran piaceuolezza, e temperie di calore, occupando li corpi, e con mascherata sembian- Insidie delle za d'accidenti simili a' fani, procedendo sin' al settimo, tal'hora sin' febri maliall'vndecimo giorno; poi nel decimoquarto precipitauano il mise- sm. ro infermo alla morte. Nel prefente secolo, fatti li medici più cauti, & auueduri; non tanto dall'esattissime instruttioni di dottissimi huomini, ch'han dato la norma di conoscerle, & estinguerle; quanto da quotidiani esperimenti d'incontrarle souente, e maneggiarle; assai meno le temono, più pronti le scoprono, e con maggior fortuna s'oppongon alla loro maluagità. Trà rimedij pertal bifogno trouati, s'hà fempre stimato, ch'il cauar fangue sia de' mi- Il canar faitgliori; perche vedendosi con queste sebri pullulare nel quarto, oue-que vrilissiro nel fettimo giorno per il più, macchie in tutto il corpo, hor ru- brimaligne. biconde, hor liuide, hor nere, che non danno indicio, che di fangue fordido, & infetto nelle vene ridondante; certo il fminuirlo, e cauarlo, non può, ch'apportare mirabile folleuamento all'oppressa. natura, che fatta più vigorofa, superi la prauità di quello, col ridurlo alla prima sua conucneuole temperie, per la sanità. Pare sola- chi vuol i mente, che sin'hora, non resti ben deciso trà medici la maniera del salasso. cauarlo; perch'altri sentono, che si debba ciò far arditamente dalle vene delle braccia, d'onde con maggior impeto, e rapidezza vícendo, porta seco dalle parti più intime del corpo la velenosa, e micidial qualità, suaporandola al di suori, con grandissimo gionamento dell' infermo. Altri temendo in queste febri l'imbecillità delle forze, da. maligni humori abbattute,e che col falasso maggiormente si possano infringere ; e di più anco, che con esso si possano far retroceder le pet- Opinione di recchie, ne penetrali del core d'onde la natura tenta scacciarle verso chi vuol to la cute per faluarfi; tengono che fi debba feguirare cotal moto d'essa natura, coll'applicar le ventofe fopra la schiena, & altre particontigue, da quali cauato il fangue, fuenti l'interne vifcere, che per altro dal

Oppositione suo bollore, e prauità oppresse, testar potriano totalmente distrutte. alle ventose. Ma se questi temono dal falasso il pericolo delle forze, e la ritrattione al dentro de' cattiui humori; mostrano ben li difensori d'esso, ch'anco le ventose han molte, e forse maggior' oppositioni; perche s'adoprano nel principio delle febri maligne, ponno affai più del falasso pregiudicar all'infermo; fendo che coll'impeto loro, tirando alla. pelle più fangue di quel che possano euacuare; ne succede che quefto nel retrocedere alle parti più nobili, possa di grap lunga accrescer la mala qualità del male; le s'applican poi nell'apparir delle pettecchie; chiara cosa è, ch'accadendo pur ciò nel principio delle sebri, non si deue tal moto imitare dal medico, per esfer fatto dalla natura, non da se operante; ma grauata, e violentata dalle cause morbole; onde più tosto si deue impedire tal moto per solleuarla, ch'aiutare per opprimerla. Ecco sopra l'vna, e l'altra oppositione, li sentimen-1. 112 ab, ti de' padri della medicina. Etio della prima parla così. Illud porrè firm 3.c. 20 feiendum, quod non folum localis vena fettio detrimento eft, antequame

uniner fum corpus vacuesur, per affectas partes fanguinem detrabens, fedetiam cucurbita, & vena quidem fettio, minus quidem periculofe; provatione enim attractionis materia, etiam fanguinis excretionem facio : cucurbita verò tum impetu applicationis materiam violenter attrabens tummultum loci occupans, nec vafistamen fensibilem scifsuram faciens, attrabit quidem notabilemmateriam, non vacuat verò pro ratione attracta. Et pracordis quidem intempeftine applicita, prafertim in contimentibus febribus, & femitertianis, & maxime fi mens agri fuerit turbata, & fenfus fit obenfus, ftrangularum, & mortem cadem die inducio. Sopra la seconda sentasi Galeno nel lib.4. de gl'asorismi. Quando aliquis incipit morbus, tune fi quid excernitur, nihil natura ratione fit,

Com. 22.

fed funt omnia cafus carum, qua funt in corpore difpofisionum ; quo enim tempore à canfis morbum facientibus natura granatur, adeft autem bumorum cruditas, tune aliquidrette vacuari eft impossibile; fiquidem neceffe eft preire cottionem, subsequi discresionem, & postea enacuationem, ad hee ve fas benaerifis. Se dunque è impossibile, che la natura nel principio del male trasmetti alcuna cosa di buono, perche gli humori son crudi, & indisposti ad esser domati da essa; non deue certo il medico imitarla, quando fa male, e contal violenza opera; ma folamente quando è libera, ne impedita nell'attioni fue, ciò che Galeno espres-2. Alor. famente decretane gli fteffi libri de gli Aforifmi, dicendo Oportet me-Comm. 21. - dicum natura propensionem animaduertere; & siquidem idone a fuerit es

connenit adminiculari, & cooperari : fi verò contraria , & noxia fuerit, hanc prohibere, transferre ac renellere oportet.

Stanti le cose in tal modo, s'intende qual concetto dobbiamo

fare

fare del rimedio del falatfo, e delle ventofe, per le pettecchie nelle. febri maligne, conforme le diuerse opinioni de' medici.

Ma la verità è, che l'una, e l'altra opinione, con le debite limitationi appresa, può sussistere, e mirabilmente in questi mali giouare. Ouanto al salasso, non si può dubitare, generalmente parlando, che Salasso nel nelle febri maligne non conuenga nel principio; ch'è auanti il quar- principio del. to giorno, per concorre r in esse tutte le condicioni, che lo ricercano : liene. putredine, che deue esser impedita, esterpata: calor souverchio, che vitte. deue esser suentato, acciò non estingua il natural moderato: copia di sangue, che per il più in queste sebri peccante, deue scemarsi: moto dell'istesso, ch'à momenti potendo concitarsi inuerso alcuna parte delle più nobili, deue esser frenato. Infomma, se l'età dell'infermo rroppo antica non ripugna, e la fieuolezza delle forzeno'l vieta, non me fi debb.s si può tralasciar il salasso, Più particolarmente mò dell'vso di esso vsare nelle parlando, nel comparir delle pettecchie; è già stabilito col consenso pettecchie. de' più faggi, che si debba fospender vn poco, sin che si vede, con qual lentezza, o prontezza queste vadino vícendo; perchenella lentezza in corpo pletorico, & abbondante di fangue, deucli subito auanti il quarto giorno amministrare; acciò che la natura scaricata della masfa fanguigna, e maligna, sia più habile à cuocer, è superar il restante. Perch'in quanto all'opporgli, che possa far retroceder dal di suorial dentro esse pettecchie, com'è l'opinione del vulgo; non è cosa, ch'habbia fondamento di verità ; conciofiache , dou'è gran pienezza di fangue, non si pon tanto essinanir le vene grandi col salasso, che queste per il bisogno di riempirsi, habbiano da rirare dalle picciole della cute il sangue à se stesse; come suol succedere nelle notabili, e souverchie profusioni di esso, nelle quali suodandosi le vene maggiori, che son più concentrate, scorre il sangue dalla circonferenza tutta à riempirle di nouo; ma non succede ciò per rito proprio della natura, maper accidente; quando il rito suo proprio di parer di Galenoè, chi Lib. 4. desaaperta la vena col falasso, scorra il fangue dal centro del corpo alla nu. me. 4. circonferenza d'effo, e per confequenza con tal moderata euacuatio- Il filafio non ne non si ritraggano, ma s'aiutino l'intime trasmissioni alle parti que al dentro esterne con notabile giouamento.

Delle ventole poi, le ben vengono come fopra contradette; tutta- al di fuori.
uia lesperienza ei moltra che formaticali. uia l'esperienza ci mostra, che son vtili nelle dette sebri; ne lo disdice vaa potentissima ragione, ch'essendo gli humori, che fan le febri maligne certa specie di veleno, si deue questo qual'acerrimo nemico, più tosto che si può, diuertire dalla rocca del cuore verso la cute; e. fenza dimora víar ogni magisterio, & adoprar ogni machina, perthe non v'entri ; tenendolo à dietro , per il pericolo , che con la presenza.

tira il fan-

tatione di troppo cauto, e circonspetto consiglio, può recare maggior danno, che vtile. Le ventose tantosto applicate, ponno in parte preferuare dal pericolo. Ma per fermar qualche regola di non errare. role nelle fe- nell'vso loro, deuonsi distinguer le maniere de' moti, che pon farsibri maligne, delle pettecchie nell'infermo; perche ò son moti spontaneamente. fatti dalla natura robusta, e preualente alle cause morbose (che da' medici fon detti critici;) così che in certi giorni determinati, e confegni di buona concottion, discaccia valorosamente il sangue velenofo, e fordido dal core alla pelle, in cui fotto forma di pettecchie diffuso, libera il corpo, col ridurlo al suo stato primiero di sanità . Ouero fon moti violentemente fatti dalla natura debole, oppressa, e prouocata da gli stessi humori, de' quali si scarica nel modo che può; tramandandoli fuori delle viscere senza vtilità, per ester dalla lor malignità, e copia foprafatta; li quali moti fon nomati da' medici fintommatici, & infalubri. Quero finalmente fon moti di tal forte. che com'il mezzo partecipa de gli estremi; così partecipan de gli vni, e de gli altri, e fon mezzani, trà i critici, & i fintommatici ; à fegno tale, che la natura ne vinta, ne vincitrice, tenta di liberar dal veleno le parti più nobili, col difeacciarlo alla cute, all'aluo, all'orina, & adaltre più remote, & ignobili; che non è tentativo biasimeuole; ma perche fà ciò nel bel principio del male, che non è tempo proprio, & opportuno; non potendo gli humori maligni per anco effer dalla natura regolati, e concotti; perciò non è tal moto affatto falubre, e lode. nole; onde vien à riuscire, & acquistar il nome di mezzano trà li sudetti. Conobbero Hippocrate, e Galeno li primi due: quest'vltimo tra il critico, pare più tolto pensiero de'moderni, trouato per conciliar l'emergene sintomma- ti disficoltà nella presente materia; se ben con l'acutezza loro, si sfor-

derni.

rico è inuen- zano di mostrare ch'anco ne gli scritti di quegli antichi, venga bastevolmente infegnato.

Hora s'il mouerfi delle pettecchie farà nel modo primiero, ègià communemente deciso coll'oracolo d'Hippocrate, che il medico nonhabbia, ch'ad effer spettatore, senza nulla operare; perch'essendo egli ministro della natura, se questa sà il debito suo, non hà bisogno dell'altrui ministerio; ma se è pigra, e lenta nel fare la trasmissione. d'esse, deue esser aiutata, e con ventose, e con ontioni, e frittioni, e cose fimili relaffanti la cute; perche più facilmente quelle fen'escano; il che volle fignificar Hippocrate in quell'Aforismo. Quò natura vergit, ed ducere oportet, dummodo sit per loca conuenientia. In cui certo non parla, che delle critiche, e falubri, ma imperfette trasmissioni dallanatura tentate.

Se yscitanno poi le petfecche con violenza, & aggraulo dell'istessa natura, nel secondo modo; ogni ragione persuade, che non si debba dal medico imitare tal moto violento, per maggiormente opprimerla, e sucruarla; così che resti totalmente languida, e soccombente; conforme à punto il sopracitato dogma di Galeno, col quale intal caso, dobbiamo senz'alcun dubbio regolarsi.

Ma se escononel terzo, & vitimo modo, col quale pare che la natura costantemente, e con qualche sollieuo tolleri la trasmissione, fe ben fatta nel principio del male, e fenzali debiti fegni di concottione; all'hora sia fermo, e rato, che si deue porger l'adiutrice mano à questo, qual si sia intempessivo moto d'essa natura, e con le ventole foccorerla per l'addotta ragione : che gli humori maligni, e velenofi, com'inhabili, e difficillimi ad esfer dalla natura domati, ottima deuon tantosto ritraggersi dall'interne all'esterne parti del corpo; vsar le venma con due conditioni. Vna che sia per auanti statadata medicina principio. leniente, e soluente l'aluo, per diminutione delle peccanti materie, (alla quale se s'hauesse potuto soggiunger il salasso, faria stato con affai maggior fortuna dell'infermo; ) ouero sia supplito à tal bisogno con li clyftieri, quando non s'hauesse potuto con quella: L'altra, che non s'appongano, e raglino, come fan alcuni nel mezzo della schiena, per la tema, che attrahendo più di quello, che possono euacuare, non cagionino gl'inconvenienti d'Etio sudetti, della retro-

trocessione delle materie maligne, con maggior impeto alle più nobili viscere; ma ben si taglino nel fondo di essa, & alle natiche, & alle gambe, perch' in tal modo possano rimouere, e

Ventofe mettanfi balla nelle petiec-

distraher dal core il cattiuo de gli humori, fenza. tirarli ver-

d'esso, oue pur troppo in tal febre, à distruggimento de' corpi s'inuiano. Così attesta d'hauer fatto in se stelso Galeno

cauarsi due libre di sangue, per le quali ricuperò la pristina fanità .

Quale stima si debba fare nella medicina della poluere di vipera.

### ITOLO

C'nouo rimedio: non fi deue per vtil publico tralasciarne l'esame. Raccontano li fuoi fautori maraviglie di esso nel difender il corpo da tutti li veleni, nel preservarlo da mali gravissimi, nel rifocillar gli spiriti, e tutte le di lui virtù, nel conseruare li lunghi sima sanità : anzi nel prorogargli la giouentù, e ritardargli la vecchiaia: cofe tutte da sommamente pregiare, e d'anteporre à qual'altro si sia bene terreno: onde non si potrebbe, ò douerebbe altra medicina stimar nel mondo superior'à questa. Ma non dobbiamo nell'esaminarla partirli da quegl'indrizzi, che ci lasciorono li grand'ingegni, per authenticare il valore d'alcun rimedio profitteuole all'huomo, che sono la Racione, o ragione, e l'esperienza. Facendosi tal polucre della carne di vipera esperien (4. nel forno dissecata, e con alcune materie cordiali mischiata, non può asthenica - li predetti effetti produrre, che ò per virtu di esta carne, ò delle cose Lib. 11 de mischiate con essa. La carne hà due virtù. Vna per parere di Galemed, simple no di riscaldare, dissecare, e digerire, per cui hà forza di portar gli escrementi del corpo dal centro alla circonferenza,ò sia alla cute: l'altra di resister à i veleni con l'arcana sua prerogatina, e debellarli, & opprimerli,e specialmente quello di vipera. Per la prima virtù, ch'è manifesta, e propria del suo temperamento, non hà la detta carnetanta eccellenza, che non si troui etiandio in altre materie medicinali; co-

Per la seconda virtù, che si chiama da gli stessi medici allessifarmaca, non può esfer di maggior potenza di quello, ch'è la Theriaca. d'Andromaco, fu già medico di Nerone; dal cui tempo sin'al presenregina de gli te, su sempre in tutti li secoli celebrata per la regina de gli antidoti, & in ogni provincia, qual dono fingolar di Dio conferuata per fostegno, e riparo della falute publica; di modo che il voler con nouo rimedio, fcemar ad esta il credito, e leuargli la palma, non farebbe che impre-

me nel legno fanto il cui decotto benuto si vede valoro famente spinger dall'interne parti del corpo all'esterne, ogni escremento gallico, o non gallico, col renderla ben terfa, e monda: e lo stesso opera il decotto di cardo fanto, dello fcordeo, della tormentila, del pentafilo, e d'altre simili, che nell'officina medica sono notissime.

fa d'vn nouo Esculapio, che nel terrestre Paradiso ci guidasse, coll'infegnare gl'ingredienti per comporne vna migliore.

Et in vero della preminenza della theriaca, n'è chiarissima la ragione; percioche componendosi non solo della carne di vipera, ch'è

antidoti:

la base principale, ma di tant'altre radici, succhi, gomme, lacrime, & herbe deue oltre la virtù di essa carne, hauer in se la virtù di quelle, per cui più vigorofa incomparabilmente si rende, all'oggetto di superar i veleni, à quali se la carne sola bastasse, con la proprietà sua stimata effer' occulta, farebbe l'aggiunta dell'altre cofe superflua; e però quando Galeno parladi far con la carne fola li fali Theriacali, che non altro fono, che polueri; non s'estende ad assegnar loro maggior med. facul. facoltà, che di fanar la lepra, l'imperigine, e l'elefantiafi, che fon mali, cap-4ch'anuengono sopra la cute de corpi humani, senza far alcuna mentione della forza loro allesifarmaca contro veleni. Hora non hà per questo capo la noua poluere viperina, pregio alcuno sopra gli vsati, approuati, e canonici rimedij lasciati da' nostri maggiori. Per l'altro capoch'è il miscuglio d'altre materie, ch'entrano in essa poluere, insieme con la carne sudetta, com'à punto si sa nella theriaca; diciamo che tali materie, ò son note, ò secrete : trà le note, non si sa da predetti fautori mentione d'altre, che del fale prunello, e delle gemme cordiali; ma con qual forza ponno queste preualere à tanti, e così varij, e scieltissimi ingredienti d'essa theriaca? certo bisognerebbe, che l'esperienza approuasse il valor di quelli sopra di questi nel giouar à i corpi humani, che sin'hora nissuno ardirà d'affermare, che con temerità; la doue tutto il mondo per centinaia d'anni celebra, & autoriza il valore de'theriacali. Delle secrete poi non si parla, perche quandonon si ponno porre sù la bilancia della ragione, si lasciano à loro, inuentori da farne la proua, la quale se non è più che certa, non viene dal comune confenfo de gli huomini riceuuta.

Mi fortì già di vedere alcune pagine stampate, col cathalogo di diuersi infermi, che con l'vso di tal poluere, s'erano rifanati di certi lor mali, dal che volevasiacquistar credito ad essa, com'è solito farsi da professori di simili nouità. Ma perche non v'era il soprascritto dell' autore,ne il nome de' rifanati,ne cenno di ragioni, che potessero perfuader la verità de gli euenti, spregiai tali pagine, e dannai tal mendi-

cato modo d'accreditar vn rimedio.

Hò anco vdito da qualcheduno, che non ogni carne di vipera riefce idonea per compor la poluere sudetta, ma quella sola di vipera, che sia stata de' proprij cibi lungamente digiuna, & in vase di vetro vipere conconseruata; perche dicono, ch'iui non sinutrendo, che di sola aria, vien seruate in. à purificarfi in modo la di lei carne, & à perfettionarfi, & afsottigliarfi vafi di verre. il di lei corpo, che fattane poi medicina con l'aggiunta di gemme, & altre pretiofe materie, vien à riuscire d'eccellente qualità, per confortare, accrescere, e sortificare gli spiriti, e'l cuor dell'huomo, acesoche fano lungamente si conserui, e quasicom'else vipere fanno ringioue-

Lib. 11. de

CAP.15.

i veleni; così la carne condita con dette regole hà forza di reprimer. e corregger ogn'altra praua qualità, che distrugger possa la vita. Ma friuola stimai sempre tal sottigliezza, per molte ragioni. E prima. perche la vipera, le ben si conserua à lungo digiuna, stand'essa, com' afferma Aristotele, e com'insegna l'esperienza, per quattro mesi afcola, quali femimorta, lenza cibo trà fassi per suggir il freddo del verno; non è però, che viua d'aria, ma dell'humido viscoso, di cui abbondano le biscie tutte, il qual'humido disciolto dal suo natiuo calore, penetra per le vene à nodrir il corpo, come fà poi anco nel tempo. ch'ella stà racchiusa ne' verri; onde non viene ad acquistar maggior perfettione di temperie, ò di purificatione di carne; ma più tosto maggior imperfettione, per la debole sua nutritione; e perciò mengioueuole con le virtù sue all'vso humano. Dipoi mentre si parla di conferuar la fanità, si deue intender questa, ouero nel corpo temperato in cui è del tutto intiera, ò nel distemperato in cui decade alquanto dal fegno; ma è però buona, e basteuole per far intieramente l'operationi corporali. Nel primo è trita massima della medicina : che la lanità si deue conservar con cose simili,ne punto alteranti quel grade, ò proportione di temperie, in cui stà riposta. Nel secondo si deue pa i-

A1. fime per conferuare la fanità.

menti conseruar con le simili, o render migliore con quelle, che siano pochiffimo contrarie, per non alterarlo d'auuantaggio con le dotate di molta contrarietà; poiche scorrerebbe in tal modo pericolo di tramutarfi di sano in infermo. Hora la carne di vipera per l'autorità sudetta di Galeno, riscaldando, e dissecando, non poco riesce a' remperati nociua, come diffimile, & eccedente il grado loro, e perciò valeuole à stemperarli. A' gl'intemperati poi riesce medesimamente. poco viile, perche se declinano al freddo, & humido, ella riesce loro pur dissimile, come calda, e secca; ne perciò conservatrice, ma sconciatrice della proportione loro falubre. Se inclinano al caldo, e secco, può ella con le stesse qualità sue accrescerlo più del douere, e così produr infermità, non fanità. E se alcuno dirà, ch'il giouamento, che porge con la qualità sua occulta, & allessifarmaca è tale, che di gran lunga supera il danno, ch'ella potesse fare con le qualità sue maniseste diriscaldar, & essicare; si risponde, che già s'è detto tal sua virtù secreta, non altra effere, che di riparar il veleno principalmente di vipera ; ond'aspettarsi da essa in darno altro profitto à sostentamento, ò correttione d'altra impersettione del corpo. Per vltima, che la vipera nodrita, ò d'aria, ò d'alcun' altro cibo, vi-

ua, ò morta, in qualfiuoglia modo preparata, non poffacquiftar ladote di cagionar lunga vita à chi la mangia : è per euidenza di ragion fisca certifsimo; perche confiscando la vita nel caldo, e nell'humido. List, de lon. come c'integna il Filosofo in molti luoghi, tutto ciò che portà ope-giaco brime. Tare, che l'humido nom fi confumi, ò chili caldo nom fi diffipi, fara brita mezzo proprio di detta prolungatione, come di rali mezzi habbiamo in particolar questio diffidamente trattato. Ma la carne di vipera, tanto è luntano, che possa fare tal'essetto, ch'anzi per la qualità sudetta, ch'hà im se d'assortigiare, se attenuare, e disgregare gl'humori grossi, e spingeri verso la cute; può anco disciogliere, e far suaporare il caldo, e l'humido, in cambio direnderlo più consistente, e sodo, e men dissolubile, e quale si ricerca per la duration della vita. Chi può dunque dubitare, che non siaper tal sine totalmente disutile, e da stimarsi l'inuention sua più tosto curiosa, e sossitica, che sopra ragioneuosi documenti sondata?

Non occorre estendersi ad altre ragioni, che pur troppo vene sarebbero. Serua per chiuder ogni fano intelletto; che bramando ogn' vno di viuere, e di morir più tardi, che fia possibile, se il cibo di vipe- Racione conra hauesse in se questa virtù, non farebbe nel mondo il più precioso, esperienza ne il più penuriofo animale di essa; perche li Regi, e prencipi, & ogni comro ben stante nelle città, se ne farebbe conserue, con auidità forse pari à poluere. quella dell'oro, e delle gioie, per poter con così auuenturofo nodrimento arrivar fin' all'vltima: e bramata vecchiaia. Ma nell'historie non habbiamo, che ò li Cefari, ò altri gran Monarchi, quantunque fostero provisti d'huo mini sapientissimi, e medici d'elevatissimo ingegno, che lor haueriano faputo additare tal virtù delle vipere, habbino fatto gran conto di esse; se non in quanto, la carne loro serue per componer la theriaca, rimedio prestantissimo de veleni. E pure dico, com'hanno faputo trouar tant'altri rimedij, nelle più remote parti del mondo, per vtile dell'humana natura; così hauerian faputo trouar le vipere del monte Athonella Grecia/del cibo delle quali nodriti gl'habitatori d'esso, dice Plinio, che viuono longhissimamente) Lib 7. cap. 2. e di là fattele trasportare ad ogni gran prezzo, l'haueriano poste in. fiequente vio, con incredibil anlietà, e premura, per acquillar à fe l'applauso de grandi, e l'ammiratione insieme de volgari; ma-

perche l'hanno stimate per l'autorità de tanti secoli vanità, e menzogne, non rispondendo gli effetti alle promesse, n'hanno perciò trascurata l'introdut-

> tione, laquale se vien hora tentata da nouatori del

fecolo,

ogn'yn intende, qual giudicio far ne debba, & in qual concetto hauere cotal' inuentione.

Con-

Consuetudine ciò che sia : la forza di essa : e quanto stimar si deue nella medicina .

## CAPITOLO XIX.

7 Iue nelle bocche di tutti, che la confuetudine è vn'altra natura; ma qual natura fia, non è ben chiaro. Se si risguardano l'attioni mere naturali, come il descender delle cose graui, ò l'ascender delle leggiere, vedefich'il descender benche mille volte d'yna pietra gettata all'alto, non riesce più facile l'vltima fiata di quello, che fula prima; onde per la consuetudine nissun' auanzo tal moto fà di facilità, ò difficoltà maggiore; come neanco il fuoco, benche continui arder vn'anno intiero, non ascende perciò più pronta-La con ne- mente l'vitimo giorno, ch'il primo. Si deue dunque intendere, ruamen mu. che la consuetudine si chiaminatura ne' corpi de gli animali, ò sia. neglianima- nell'artioni loro, le quali fi fanno con diverse alterationi, e tramutationi. Così per la consuetudine di specular ne gli studij, ò di rettamente operare nella vira ciuile, acquista l'huomo gli habiti delle feienze, e delle virtà. Così per viarfi li fensi ad operar circa gli oggetti fuoi, vediamo, ch'acquistano vna tal confaceuolezza con essi, per la quale non auuertiscono poi i loro disetti, come gli amanti, che quantunque d'alcuna forma nel principio inuaghiri, che d'indi per alcun offeruato difetto, fe gli renda spiacente, vedonsi poi con la. consuetudine tollerarlo, in modo, che da esso alcuna molestia non

Lib.2. de ar. riceurono, conforme il detto d'Ouidio.

Eximit ipsa dies omnes de corpore mendas.

Quoda; fuit vitium definit effe mora.

Anco l'vlaril gulto ad alcun vino di mal sapore, si che nel progresso, quasipiu non sistenza. Anco l'odorar cose laide, come sano i medici, riesce con l'vso di minor schisto, & auuersione. Lo stesso auuernea gliattri sensi, la cui natura, con l'vso mirabilmentes si solserua parimenti tal cangiamento nella concottone, che silo stomaco de cibi, clue se prima lo grausuano, di poi auuezzato ad essi littoslera in modo, che se ben anco imperfetti, riescongli più gratide migliori, a quali auuezzo non è; ond Hippocrate formò quella saggia sentenza. Qua longuempore comparea sum, e si deteriora sunt, infustri minum molestare solan. Perciò tal'hera s'hà veduto, chi con la longhezza del tempo, s'hà viato al prender veneni, in cambio de' cibi senz'alcun nocumento: com'era di quella vecchia Atheniese, che riterifee Galeno estersi vata à mane

Aphor. 50.

giar

giar sicuramente il napello. Per forza etiandio della consuetudine. i membri del corpo acquistano ne i moti loro maggior habilità. Quindi s'offeruano molti ancorche deboli, ò per la complettione, ò per l'età; nientedimeno per effersi alleuati nelle fatiche, e ne i difagi, tollerarli affai meglio, e con minor incomodo, sh'altri, e piu giouani, e più robusti, e meglio complessionati, ma niente auuczzinon fanno; per testimonio dello stesso Hippocrate. Quiconfueti folitos labores ferre, estamfi fint imbecilles, & fenes, non confuetis, for ao. fortibus, asque innenibus facilius ferunt. Gareggia dunque la confue- Confuerud tudine con la natura; e pare, ch'in certo modo la superi, col tramu-ne darengia tarla, eridurla à tal grado di postanza, la quale senza essa non postedeua. Onde con ragione, si deue intendere ciò che sia, & in che tal fua forza confista.

Veramente altro non fi può dir questa effere, ch'vna replicata operation della natura; perche la consuetudine di correr, è l'hauerlo fat-ne, è una reto più volte; onde non aggiungendo tal'vso alla natura, che questa plicara onereplicatione, da cui deriua poi la facilità d'operare; non altro vien ration della quella ad effere, ch'vn tal'accidente d'effa natura; ò fia vna dispositione di potersi trasmutar in quella, come in habito; com'à punto succede, che la lunga consuctudine pian piano diventa natura; sicome per auanti non era precisamente natura, ma cosa simile ad effa; così dipoi fi trasformi, e diuenti la stessa natura. Per tal dunque simiglianza, e prossimità, ò prontezza di poter una diuenir l'altra, vien nomata la confuetudine vn'altra natura; e perciòda. Filosofi, la buona consuctudine vien tanto pregiata, per generar nell'huomo la naturalezza della virtù, che ad essa deseriscono la somma d'acquistar gli habiti virtuosi, e morali : si come per lo contrario, l'huomo benche naturalmente buono, col prauo vío vien' à farsi cattino, e vitiolo.

Ma in qual maniera la lunga confuetudine si trasmuta in natura? Se si parla del cibo, che prima era di nausca, & hora per l'vian- consueradine za è fatto natural', e grato allo stomaco; e di quello, che prima di si mutiin nafouuerchio l'aggrauauanella digeftione, & hora gli riesce per l'vsan-lura. za leggiero, & vtile: non fi può dire che fucceda, fe non per la nutritione, che riceue lo stomaco da esso cibo, la quale introducendo humori, e fangue in quello, fimili alta natura di questo; vien col progresso del tempo à generarsi trà essi conformità, e simpatia; onde non più repugnanza ne fegue, ò difagio alcuno, nel modo, che appare anco nell'operationi tutte naturali, che con facilità, e pronta corrispondenza de gli agenti con li patienti loro, son fatte. Cosi-discorre Galeno nellibretto della consuetudine, men-

tre dice. Isaque eum non modo id quod corpus alis, ab eo quod alisur immutetur, fed ipfum quoque exigua immutatione quadam afficiasur , lices fit per exigua, tractu tamentemporis necesse eft, ve fubinde antia, sandem sansa fias ve notabilis videatur fis ve ea , que longa funt confuetudine comparata vim fere naturalis proprietatis contraxerint .

Se si parla poi de' moti laboriosi, che son farticome naturali, ne d'alcun' incomodo à chi è loro auuezzo, e difficillimi da fopportare chi non gli è: diciamo, che oltre la robustezza, che acquistano i membri dall'effercitio, facendosi il moto da' nerui, e musculi per la facoltà inferita in effi; bilogna credere, che in queste parti benche naturalmente deboli, tale habilità per l'vso s'acquisti, quale nelle forti la fola natura, senza l'vso non ottenga. Ne può tal'habilità in vero esfere, che nelle fibre d'essi musculi, le quali nello La consuc-spesso mouersi ritirandosi, e dilungandosi, acquistano certa famitudine del preno mouern marandon, e duungandon, acquittano certa fami-moro facile; liar figura, e forma, cheà far quel moto è prontifsima; benche an-

simile alla co promosso da facoltà debole: non altrimenti di quello, che vefregaura diamo succeder nelle carte, d'hombicine, d pergamene, che si ten-delle carte pergamene, gano lungamente auuolte, e piegate; poiche se si disuolgano, e spie-pergamene. ghino, da se facilmente, e senza fatica tornano alla figura di prima: così auuiene alle parti semouenti, che molto ageuolmente riassumono quella figura, à cui son già per l'vso habituate; onde datal moro, e fatica, niffuna, ò minima moleftia riceuono, com'all'incontro i membri de corpi non auuezzi, per non hauer tal'habilità, affai più patiscono ne i moti loro. Ma non folamente l'appetenza, la concottione, il moto, & altre

sì fatte attioni del corpo, restano per la consuetudine auuantaggiate nella detta maniera; ch'etiandio le facoltà dell'animo, com'è ac-

cennato di fopra, per l'istessa mirabilmente s'auualorano; el'intel-L'imellero letto medefimo, che dianzinello specular era rozzo, e (come dico-

perlaconsue. no i Filosofi) tanquam tabula rasa, di poi coll'assuesarsi al meditare, e con la frequenza de gli atti speculatiui, vien à trasformarsi in quello, che gli stessi Filosofi chiamano intelletto in habito; cioè ridotto à tal perfettione, e facilità d'intendere, che non più inhabile: ma pronto. & habilissimo riesce al discorrer delle cose tutte, & à distinguer il falso dal vero, e'l bene dal male. Effetto della. fola consuetudine. la cui forza è ditrasmutarsi non solo nel mortale, ma anco nell' immortale dell' huomo. Ecco in ciò l'autorità d'Erafistrato da Galeno diffusamente portata. Tale quidpiam-contingit ijs, qui discere assucti non funt; nam & parum, & serò difcent; at qui confucti funt , y & plura , & multo facilius perdifcent : in

naiora.

retum innestigatione, & disquisitione idem continget; qui enim in rebus inuestigandis omnino se non exercuerint, cum primum corum intelligentia ad innestigationem monebitur, tenebra eis obducentur, & obcasabuntur, acftatim à rerum ineftigatione desistent; siquidem mens labore oppressa, & imbecillitate denitta non secus faciet, quam folent ij, qui curfui non affueti, ad currendum tamen properantur; qui autem perferntari aliquid confueuit , is longe , lateg vagatus , & mentis acie rem. perquirens, & multos locos eadem perluftrans, difquifitionem non ommittit, neg vnius diet parte, neg ctiam totius wita fpacio conquiefcit, & ipfam intelligentiam ad aliarum verum notiones traducens, qua à re qua de agitur aliena non sint, ità denique inuestigando progreditur, dones adrem propositam perueniat. Ex quo planum est ad hos vigtempus, magnam effe in nostris omnibus cum animi, tum esiam corporis affe-Etibus vim confuesudinis. Da ciò raccolgali, che deuon gl'ingegnialleuati nelle dottrine, e nelle scienze, persistere nel coltinarle sin'al a. Gli alleuati morte, per non irruginirfi, e con la dissuetudine perder l'ornamento nelle scienze di esse ; come san molti per altro dotati di talenti sourani, per illustrar ster sin altro sin di talenti sourani, per illustrar ster sin altro fe stessi, la patria, e la famiglia.

morte in effe.

Per tal dominio, che hà la consuerudine sopra l'animo, auuiene. ch'ella sia baseanco,e sondamento della vita ciuile, che nella sola conuersatione consiste, senza la quale si discioglierebbe à fasto l'humano commercio. E ciò che opera nel publico, sa eriandio nel prinato; generando trà questo, e quello, le particolari amicitie, le quali se bene hanno le origini loro dalla fomiglianza, e conformità del natural La confueratemperamento, e del fangue; tuttauia fenza la confuetudine, refte-dine e fonda. riano del tutto languide, e fiacche; la qual però fola pare, che le inui-mento dell'agorifca, e le riduca ad ogni maggior fegno di perfettione. Anzi tantos'inoltra la virtù fua, ch'anco quelli, che fon trà loro di fangue. dissimili, riduce à beneuolenza, & vnione; conformando, e trasmutando vno con mirabil metamorfosi nelle sodisfattioni dell'altro; il che certo d'altronde non nasce, se non che conuersando insieme, vengono col corfo del tempo ad aggiustarsi l'inclinationi loro, ad vn medesimo scopo; dal che risorgono li desiderij, li piaceri, li dolori, e li costumi medesimi. In somma non ci è cosa nel mondo, che più s'agguagli, e s'assomigli alla natura dell' huomo, che la consuetudine. Perciò li medici intenti alla conseruatione. di quella, fanno gran conto nel mestier loro di questa; anzi pare; che per espeller i morbi, debbano hauer più cura della confuetudine, che della stessa natura; e la ragione è chiara; perchedouendo ne' morbi eleggeri cibi, &i rimedij, che son più grati, e manco affiiggono la natura, come pur troppo affiitta dal male,

## Dolle Notti Beriche

262

non vità dubbio, che le cofe à lei famigliari, e confuerte manco le fonnolamo, (come s'è detto), e la turbano delle nuone, étinfolite; e re fi musa à perciò in quelle deuon alquanto perfiftere, benche anco al male dipere, à poso. I futili; ma fe vogliono far paísagio all'altre più vitil; ciò far deuono à poco à poco, per rifetto della confuetudine, che non la cia tolerar le mutationi repentine dalla natura, fenza pregiudicio. Onde raccolgafi, che quella nel meltier medico è in maggior rifiguardo di questa; fe ben per effer la conferuation di questa il fine di quella, tanto questa più nobile, e fiimata, quanto il fine è più nobile, e più apprezzato de mezzi.

Il Fine del TerZo Libro.



# NOTTI BERICHE LIBRO QVARTO.

Qual sia miglior forma di Dominio. O la Monarchia, ch'è dominio d'yn folo . O' l'Aristocratia , ch'è de pochi , e buoni . O' la Democratia, ch'è del popole.

## CAPITOLO L



Olte diuerle fur sempre l'opinioni de' dotti in questa. materia per l'abbondanza delle ragioni, ch'à gli vni, & à gli altri fuggerisce, Percioche la Monarchia vien fa. Monarchia norita dall'antichissimo, e quafi natural vio dilei sin. prouasi e er dalla creatione del mondo, doppo la quale incominciò megno

ad hauer immediate dominio vn'huomo fopra l'altro, e ne furno confituiti li Reginelle nationi, che notoronfianco nel genere degl'ifteffi animali, come trà l'api, che di parer d'Aristotele hanno il Rèloro, e trà le grue, che volano à squadre col Duce loro auanti; e così trà altre molte lor specie. Quindi à tutti li popoli è fatta la Monarchia la più comune, e la più praticata d'ogn'altra forte di gonerno vedendoss le Republiche eller pochissime, e le Monarchie quasi infinite. E Dio stesso s'hà cotal forma appropriata com'ottima; e nel descender in. terra humanato l'hà voluta nella fua Chiefa costituire in persona del-Romano Pontefice: l'hà anco additata al di fuori ne i cieli, col far in loro il Sole lume foprano trà gli altri ; & il primo mobile, che col fuo moto regola quello de gli altri inferiori. Anco il Filosofo col solo indrizzo di natura comprese quest'essere la migliore nella Metafisica, al resto \$5. del lib. 12. col dire . Non est bona pluralisas principas num: unas erge princeps. Enellib.8. dell'Ettica al capo 10. doppo hauer enumerate tutte le forme de' dominij , determina che Optima quidem

103. ar.3.

In I.p. queft, eft reguum, deterrima verd cenfu poteftas. Cioè la popolare. Di tal parere fu anco S. Tomafo per l'vnica ragione dell'vnione, e della pace de cittadini, che in tal forma meglio si mantiene, che nell'altre,per esser essa diretta da vn solo, che sa del suo volere tutti gli altri; la doue nelle Republiche che molti gouernano, molti anco, e disuniti rifultano li volcri.

Ad altri tuttauia pare più retto il gouerno de' nobili od'ottimati,

Ariflocratia chiamato Ariflocratia; perche questi certo han più valore, d'vn solo,

gliore della e consequentemente co maggior sapienza di quello pon gouernare, Monarchia. il quale auuenga che habbia ministri, e consiglieri, che l'indrizzino, nientedimeno è anco questo vn gouernare al modo de gli ottimati, per eller di più d'vno; ma d'inferior conditione; perche gli ottimati configliando, e trà loro trattando le cofe proprie, con affai maggior feruore, e premura le curano, che li configlieri, che maneggian le altrui. In oltre trà nobili fioriscono le virtu. & i lodeuoli modi del viuer ciuile, per esser con ottimi costumi, e studij educati; acciò che ne maneggi de' magistrati, e delle facende publiche riuscir possano ad vtile, & honor della patria: ch'all'incontro niente più riesce molesto al Monarca, che la troppo riufcita de' vaffalli. Vietne, ac ferocia fabditoram ingrata est principibus . Dice Tacito . Onde restano auuilite gl'ingegni, e negletti li virtuoli, folamente à quelli ridondando il premio, del cui genio buon, ò reo il prencipe si compiace. La ragione anco

de Repic.4.

fuffraga mirabilmente l'Aristocratia, perche douendofi nelle cofe tutte fuggire gli estremi,& elegger il mezzo,trà il gouerno d'vno,e quello di tutti (dico il popolare ) stà il gouerno de gli ottimati come mezzano; e perciò moderato, & affai più de gli altri comendabile, e perfetto. Così pare, ch'anco sentisse Aristotele in quelle parole della politica. Si ergo plarium gubernatio, bonorum autem virorum omniŭ optimatiŭ dicient, unius ante regnu, optabilius effet cinitatibus ab optimis gubernari.

Democratia

Ma no oftanti cotali discorsi, vien da molti anteposta la Democradella Mo- tia all'vna,e l'altra delle forme sudette; perche il fine del buon gouernarchia, & no effendo il publico bene, e la felicità ciuile : questa maggiormente s'ottiene nella Democratia, per godersi in essa la libertà da tutti, e non da vn folo, come nella Monarchia, ò da pochi, come nell'Aristocratia: ne della libertà ritrouarsi maggior bene nelle città, è già passato in adagio: Non bene pro toto libertas venditur auro. E si conferma; perch'il bene, quanto più è comunicato, tanto più è eccellente. Bonum fui natura diffusium. dicono i Filosofi. Adunque l'vniuersal comunicatione, ch'hà il popolo del libero dominio, cotiene affai maggior bene della particolare, ch'hà il monarca, e gl'ottimati. Di più gli honori, & i premij fi compartifcono più giustamente dal popolo: perch'assai meno

può errare il giuditio di molti, che de' pochi, e d'un folo: & i molti affai. duft.3.10. più difficilmete possono esser corrotti e dall'interesse dell'amor, ò dell' lin. cap. 11. odio predominati, che li pochi, li quali dalle priuate passioni si lascia-, no trasportare; perche non son atti à far loro tanta resistenza, come il. gran numero di quelli. È così affai manco può far yn folo per le proprie sue inclinationi, le quali quanto siano esorbitanti, si vede quotidianamente ne' prencipi, che li più indegni esaltano, & abbassano li meriteuoli. La Republica Romana, la Spartana, l'Atheniese di ciò, fan fede pienifsima: poiche l'eccitamento della giusta distributione de gli honori, e de premij fece fiorir nell'età loro più huominifegnalati, e valorofi, che non fecero per tutti li fecoli fustequenti li capricciofi genij de Monarchi, che le occuporno. Di più non si può negare, che non sia più nobil, e perfetto vincolo quello, che si fa per l'amore de' cittadini, che quello che si sa per la forza d'alcuno. Manella Republica popolare v'è il folo vincolo d'amore, ch'ogn'vn porta. al dominio, com'à cosa sua propria, e tale, che vnitamente con gli altri procuradi conseruarlasi: la done li suggetti ad vn solo, vinendo, come vniti per forza, non pon esser affettionati à ciò, che non è suo, ma d'altrui; e per confequenza bisogna dire, che godano minor felicità di quella de i liberi. S'aggiunge, ch'il prencipe difficil mente può Prencipi difeffer buono, per gli agi, e per le delitie, nelle quali è nodrito, e per ficilmente so gli adulatori, che lo circondano, e per li corregiani, che l'adorano, tutti instromenti per farlo cattiuo; ond'hebbe à marauigliarsi il Lipsio, perche quanto più alcun dura nel fignoreggiare, tanto diuenti peggiore. Nescio qua causa occulta (dice lui ) prater apertas ciiam euenit ,vt cum in alijs artibus vfu homines discant, & meliores fiant, in hac regendi fereconera, & principes inclinent. Dal che nasce, ch'il principato facilissimamente degenera in Tirranide. Ma il popolo non hà in fecotanta imperfettione, ne così pronta indole al male, del che basta la fola proua, che ne fan le carte dell'Euangelo, mentr'in esse leggesi, ch'il popolo sempre applaudi, e seguitò Christo Signor nostro, ap- Il popolo se prouando li di lui dogmi, e volentieri vdendo le sue predicationi, ma gaiio Christo; li prencipi all'incontro con proterua auuersione lo perseguitorono lo perseguisin'à tanto, che lo ridussero sù la Croce. Il gouerno perciò del po- torno. polo deuesi certo dire men contaminato, e men vitioso. Anco Aristotele à questo par, ch'inclini nel capo 7. del lib.3. della politica, oue dopò l'hauer proposto. Quid oporte at dominans effe in cinitate, nunquid populum, an eos qui divitias habent, vel vnus, qui fit optimus omnium. Segue discorrendo così. Qued autem magis penès multos debeat effe potestas, quam penes paucos licet optimos, videtur folni poffe, &. quandam habere dubitationem, immo forte veritatem, Nam fi plures funt,

querum unufquifque non fit ftudiofus, tamen fiers poteft, ut in unam connenientes , omnes meliores fint qu'am ills, non ve finguli . fed ut omnes ; quemadmodum canaja qua plares conferunt quam ca qua ex voius erogatione fit, nam cum plures fint, vaufquifg partem habet virtutis,ac prudentia , ac funt in vnum collati , quaft home vnus , qui multos pedes habeat, multafg, manus, multafg, fenfus, de. Tutto cioè apertamente in fauore della Republica popolare. Odafi di più nel capo vndecimo dell'istesso libro, oue con espressa dichiaratione antepone il gouerno de molti à quello de pochi, e d'vn solo, in tal maniera parlando. Ob hoc for fan rex ab initio repertus est, quod difficile erat viros plures excellentes virtute reperiri, sed cum postea contigeret, ve plures pari virtute reperirentur non amplins toleraruns Regem, fed commune quiddam quarentes Respublicas constituerant; cum verò deteriores facti lucrum fibi quarevent ex dominatione Reipublica , paucorum binc potentiam exortam fuisse credendum est. Propone qui la nascita del Rè, ò della Monarchia esfer stata per la penuria d'huomini valorosi: dell'Aristoeratia, che son li pochi per auidità del guadagno, ma della Democrana, ch'è il gouerno de molti, per lo copioso numero de buoni, e virtnofi; onde comprendesi, quanto da lui sia più commendata la Republica popolare, ch'hà fondamento dell'altre tanto più nobile, quant'è Pistella virtù: che però cotal suo sentimento, con breue periodo finalmente figilla nel capo 4. del libro 2. col dire. Melius ergo dicune, qui plures commiscents nam qua ex pluribus constat Respublica melior est .

Decisione del proposto quesito.

## CAPITOLOIL

N tal diversità d'opinioni, havend'io tal volta trà me fatto ridesso, qual fene poffa fare decisione, hò stimato, ch'auanti d'essa sia neceffario premetter alcuna distintione. Et è la prima, ch'ogn'una delle dette forme si può considerare: ò generalmente, & assolutamente emque della com'in idea del bene, ch'ogn'vna hà in se stessa: ò particolarmente,& dec frome . applicate al fine loro, ch'è il buon gouerno, qual confifte nel bene del gouernato, e non del gouernante. Seconda è, ch'ouero si risguarda l'efficacia, & il rigorofo modo del dominio, ò la moderatione, e foauità di esto. Terza è, ch'in ogn'vna di dette forme si può considerase, à l'eccellenza nel configliare, à la forza nell'elequire, ò il retto giudicio d'elegger i magistrati, e distribuire le dignità. Quarta ch'altro è, ch'vn gouerno sia nobile, honorato, e giocondo à cittadini, altro è, che fia vtile, e fruttuoso per l'obbedienza, & offernanza esatta delle leggi. Quinta che non fi ritrona alcuna delle dete forme così pura,

efola, chenon habbia qualche mistione dell'altra, perch'hà la Monarchia gli ottimati per configlieri, e questi, & il popolo clegge per l'occorrenze vn capo, ch'hà sembianza di Monarca, qual' cra in Ro ma il dittatore. Con l'indrizzo di queste considerationi si può rettamente affermare, ch'ogn'vna di queste forme hà qualche prerogatiua fingolare, per cui l'ana fupera l'altra, e fi può di quella fumare mi-

gliore, e più perfetta.

L'idea della Monarchia è certo più eccellente d'ogn'vna per la for. tilsima ragion di natura, che vieta le cole souverchie; e doue può esser vna sufficiente, non ammette le più . Il Monarca può da se stesso esquistamente gouernare, & essendo contrario al tiranno, sarà giusto, non violente, moderato, virtuolo, fauorirà li buoni, castigherà li cattiui, conseruerà la pace, sostenterà l'abbondanza, & anteporrà il bene del suddito al suo proprio. Concetti d'Aristotele nel capo 1 c. dell' ottano libro dell'Éttica. Rexecrum, qui ab ipfo reguntur consideras commodum; non est enimvex, nift fit ex fe fe fufficiens, & bonis omnibus antecellat . Talis enim nullius indiget rei, non ergo suas ipse, sed corum, qui reguntur veilitates confiderat . In tale ftato di regno, qual si potria felicità maggiore augurare, e qual fecol d'oro raffigurar li più defiderabile di questo? Vi s'assomigliò forse quello d'Augusto, di Tito, di Traiano, è ne' secoli più vicini quello di Leone X. Pontefice tanto ne' carmide' poeti celebrato, e nell'historie decantato. Ma per dir il vero cotal stato d'Impero, ò si vede nel mondo raro, come la Fenice, ò eccellente no per diffetto della natura humana, si comprende più con l'animo, e si trona nel s'ottiene col desiderio, che si proui possibile in effetto: hà più del diuino, che dell'humano; e noi dobbiamo solamente alle cose più praticabili attenersi. Neanco à tempi suoi Aristotele lo vide, com'attesta nel 5. della Politica . Non funt nunc amplius regna, fed fi que funt Monarchia, & Tyrranides magis funt. E pure comprendendo egli la Monarchia in idea, la commendò più d'ogn'altra, come s'è accennato di sopra - Perciò riducendosi noi alla pratica delle cose, le Republiche certo sono gouerni migliori; e ciò per le sopradette ragioni à parer mio concludenti; perch'il bene, che s'estende, e si comunica. à molti, ouero à tutti, è affai più perfetto di quello, che si comunica ad vn solo; & in quelle quanto più fiorisce la libertà, & il dominio, ambidue grandissimi beni delle città, tanto vien à riuscire il gouerno più della Monarchia defiderabile, & eccellente; che corrispondendo al tutto ancora le parti, riescono perciò queste, cioè li cittadini segnalati, & insigni à marauiglia, per il continuo esercitio ne gli affarri publici, e per l'affetto, ch'hanno al ben operare per publico beneficio, chestiman suo proprio,

Monarchia

Qual mò di esse sia migliore, ò la Democratia, ò l'Aristocratia, la sudetta ragione sà certo preualere la Democratia, quella però che comprende non il folo popolo basso, ma li nobili ancora, e li ricchi. Ma l'esperienza pare, che maggiormente fauorisca l'Aristocratia con l'esempio della Republica di Venetia, la quale per centinara d'anni ammirabile à tutto il mondo, si conserua nel solo gouerno de nobili, con fingolar contento, e compiaccimento de' sudditi. Si deue turtauia dire, ch'vna è miglior dell'altra per diuersi rispetti. La Democratia con più ficuro giuditio fà elettione de i magistrati, non potendo così facilmente errare il comune consenso di tutti. V'è in fauor Var. lelt. di ciò il detto di Cassiodoro. Vni acceptum fuisse interdum gratia est,

CAP.26. Lib.3. cap.7. polie.

multis placuifse iudicium. V'è il testimonio d'Aristotele. Melius indicant multi, & in Musica, & in poetarum operibus; alij enim aliud, & cuntti cuntta discernunt . E quantunque nella moltitudine vi cadano molti incapaci, & ignoranti, da' quali perciò fi possa stimare, che Glieneranti venga corrotto, e guasto il retto giudicare de' saputi, & intendenti; nelle Repu. tuttavia accade più tolto il contrario, ch'il saper di questi regoli, e mobliche come difichi l'ignoranza di quelli, e questa sreni li troppo spiritosi,& eleuati

ciousno.

pensieri de gli altri, dal che nasca vn mezzo temperato, & vtile per far buona, e giusta giudicatura. Pensiero à punto d'Aristotele nello itelio luogo. Dum enim cum alijs vnà decernunt, atá, confultant, capinnt omnes simul sufficientem fensum, & permixti melioribus profunt Reip, quemádmodum non parum álimentam vná cum puro totum facit vtilius, quám paucum: feparatim verð vnufquifá, imperfettus eft ad iudicandum. E segue poi il Filosofo con tanta eccellenza dicchiarando, e prouando questo concetto, che non può alcuno defiderarne la mag.

A popolo tut- giore. Di modo che stia sermo, ch'il popolo tutto è piu saggio nella. to e piu pru-denu neleo. collatione de gli honori: di poi ch'egli è men atto ad esser preuertito. ferir li hono- e corrotto, come sopra dicemmo.

ri.

L'Aristocratia dall'altra parte è senza comparatione migliore della Democratia, & anche della Monarchia nel configliar, e deliberar le materie occorrenti; perche linobili de' quali è composta, son meglio instituiti, & adorni di più esquisito habito di prudenza, e di virtu, che non sono li popolari: & in oltre colpisce meglio la maturità de' pochi il punto della verità, che non fà il discorso de' molti di rozzo fentimento dotati, li quali partoriscono più tosto confusione, e turbu-Il configliar lenza, che lodeuoli, e frutuofi partiti. Quindi vediamo, ch'anco li fi fa meglio Monarchi fi feruono di cetto, e determinato numero di configlieri da moli, ma, per il più nobili, per ben gouernare; & il popolo iftesso rimette le configliari r escentione selle ad alcuni pochi più saggi, & accreditati. Vero è, che per esequir da un fole. le prese deliberationi, non hà ne questa, ne la Democraria quella forza, che si conuerrebbe; onde son sforzate di capitar all'elettione d'un folo, che le ponghi ad effetto, com era in Roma il Confule, ò com'è in Venetia il Capitan generale,ò di mar,ò di terra. E per questo capo veramente la Monarchia fupera le Republiche, perche da se il Prencipe operando, & independente dal voler d'altri, con maggior celerità, e con più efficace maniera s'applica all'imprese, & in esse più constantemente persiste, per conseguirne egli solo l'vtilità, e l'honore. La doue li ministri di Republica maggior lentezza vsano, e con maggior rifguardo s'adoprano, per dipender il voler loro dalla potenza de gli altri, alla censura de' quali son esposti. Così anco vedonsi le leghe far deboli, e tardi progressi, per esser l'autorità diuisa trà molti, i quali fe ben tal volta eleggono vn capo folo, che maneggi la fomma delle cose; tuttauia non hauendo l'assoluto dominio del Monarca, incontra per il più difficoltà, & intoppi ne' collegati, che gl'impediscono li difegni, e gli ritardano l'esecutioni. Nientedimeno, perche la vehemenza del Monarca nel suo operare hà congiunta la forza, e questo cagiona il timore, non si dirà mai tal' esser più eccellente gouerno di quello, in cui preuale l'amore, come nelle Republiche, le quali per il comune affetto della patria stan vnite, e congregate.

Concedafi effer minor in quelle la prontezza, l'efficacia, e l'autorità, e l'offeruanza delle leggi; ond'è che fiano maggiormente foggette alle feditioni, alle discordie, & alle fattioni; dalle quali vengono spesso notabilmente sconuolte; così che non tanto lunga riesce sorse la duration loro, quanto delle Monarchie, che per esser semplice non patifcono contrarietà nelle lor parti. Ma la dolcezza, e moderation del gouerno, che nelle Republiche fi troua, contrapefa certo ogni loro difetto, e le rende più felici, e defiderabili. S'effercita sì in queste gli Ostracismi, gli esilj, le condanaggioni: ma le Monarchie fur inventrici d'ogni più atroce tormento, e di morti fierissime. Non si nega che trouar molti huomini buoni, non sia molto difficile; anzi li cattiui ecceder di gran lunga li buoni, e perciò quelli qual'imperfetta materia delle Republiche più affai alla forma loro pregiudicare, che quella delle Monarchie, nelle quali vn folo affai più facilmente si può trouar buono. Ma è ben anco vero, che tale douendo esser d'eminente bontà, molto più difficile riesce da ritrouare, che molti di bontà mediocre, la quale per il moderato gouerno delle Republiche basta; e tanto più qualificata, quanto che più lungamente si conscrua, ch'in vn solo non sà, che con grand'ageuolezza cade nell'ossequio de'suoi disordinati affetti, e diuenta cattiuo.

S'aggiunge che le Republiche pon anco parer men forti, e men potenti del Monarca; perche la virtù diuisa è più debole dell'vnita, la. qual'è in quello. Ma sirisponde, ch'anzi la vircu di molti è assai più forte di quella d'vn solo; si come l'hauer molte mani, molti piedi, e molti occhi feruirebbe fenza dubbio à maggior fortezza, e perfettione di chi in alcun' opra le vsasse, che non farebbe quello, che con due fole all'istessa concorresse. S'intende la virtù diuisa esser debole, quand'hà fini diuersi: ma quando vn solo oggetto rimira, se bencompartita in molti, riesce più poderosa, e gagliarda. Nelle sorze contro nemici esterni, le Republiche preuaglion certo alle Monarchie; perche con più spirito combatteranno sempre i cittadini per intereffe lor proprio, che per vn folo, la noia del quale bramantal volta sfuggire con la mutatione. Contro nemici poi interni son anco più forti di quelle, perche vedonli à prencipi succeder congiure, tradimenti, vecissoni: ma chi può contro tutto vn popolo congiurare, & veciderlo? patisce ben seditioni, e contrarietà, come s'è detto; ma non è tal'effetto di debolezza, com'è di varietà de ceruelli, e d'affetti. Non difdico però, che per tal cagione non siano queste più facili da disfatsi, che non sono le Monarchie ; onde sappiamo dell'antiche Republiche, non esser stata molto lunga la vita, e delle moderne starne in piedi solamente poche, delle quali la Venera, la Genouese, la Lucchefe, la Ragufea, la Suizzera, l'Olandefe, & alcune città franche della Germania. Ma non convince la breue duratione, che la forma. tlefle Republiche sia men perfetta, vedendo noi li cibi più delicati, & elquifiti effere più corrottibili, e gli huomini di pellegrino ingegno affai manco viuer de rozzi, & idioti. Et in oltre non effer effe così poco durabili, ne fà fede la Republica di Venetia già tanti fecoli fonitata, com'ogn'vn sà; fe ben quella può stimarsi vn miracolo al pari dell'altre. In fomma concludati, ch'affoluramente le Republiche fon miglio-

ri, per le sopr'addotte ragioni : ma respettiuamente, in risguardo cioè della comune conditione de gli huomini, son più gioueuoli nel monsome fian do le Monarchie: dico perche queste gouernano col timore, no conmigliori del- l'amore, come fà il popolo, e gli ottimati; e gli huomini si guidano al bene più facilmente con quello, che con questo. V'è anco maggior pace in effe, perch'vn folo è manco discorde da se stesso, che non son molti: e l'esecution delle leggi, e la rimotion de gli abusi è più autoreuole, & espedita per il cenno d'vn solo, che per il comando di molti: & vno può elser più seuero, e farsi più temere, che molti, per gli vificij, per le amicitie, per le adherenze, per le affinità, ch'impedisco-

she .

no questi, e non quello. Perciò in quali tutti li paesi fiorisce la Mo-

narchia,

narchia, come più adeguata al gouerno de i popoli. Non è però che fia più eccellente dell'altre, per esser più comune, ch'anzi le cose fine son molto rare, e poche, come le gemme, e le margarite.

Dalle cose rutte sin'hora discorse si può comprendere, ch'hauendo ogni forma di dominio le proprie imperfettioni, quel sarebbe perferto, in cui potesseraccorsi il buono, e tralasciar il cattiuo d'ogn'yna;

onde nerifultalse quell'ottimo temperamento di gouerno, qual' i Filosofi, & i Politici son andati tante volte inuestigando. Conuengo di- gouerni ecre, che quefto, ò nel mondo non fi troua, ò ch'è in que flati d'Italia . cellenti nol Vno Ecclesiastico, ch'è della Chiesa Romana. L'altro secolare, ch'è mondo

della Republica di Venetia. Mirasi nel primo la forma della Monar- lib. 1. de chia nel fommo Pontefice, dell'Aristocratia ne i Cardinali, e Vesco. Rom. Pontif. ui, della Democratia, nell'habilità d'ogn'vno à partecipar de gli ho- cap.2. nori. Mirafi nel secondo lo stato Monarchico nella persona del Doge, l'Aristocratico nel Senato è consiglio de' Pregadi, il popolare nel gran Configlio; il quale se ben è tutto de patricij; tuttauja per la moltitudine numerosa, hà più sembianza di popolo, che d'ottimati, il gouerno de' quali habbiamo già detto consister ne' pochi. Oltre che, v'è anco l'ordine mezzano de' cittadini, ch'in apparenza concorre alla compositione del corpo della Republica; coll'entrare nei Consegli più intimi col carico di secretari; e col risieder apppresso prencipi forestieri, à maneggiar per nome publico ogn'importante negotio: e col vestir la toga, ch'è lo stesso habito de' patritij. Per le qualiconditioni, pare ch'in tal gouerno vi sia non sò che di popolare; ma in fatti vagliono queste solamente per stabilir, & alsodar con più fermezza lo stato de nobili, col'adornar in tal maniera quest'ordine, acciò che viua, e resti anch'egli contento à maggior publica tranquillità. Ch'à tal fine anco il popolo basso, hà intertenimento sufficiente nel gouerno delle schole, nel vuotar per l'elettione de i piouani delle Parochie, ene ministerij del mare. Vedesi dunque qual sia mistura singolare, e temperata di tal Republica, i maggiori della quale si dene creder, ch'habbian raccolto il buon, e'l meglio da tutti lilegislatori del Mondo, per componerla, e fondarla.

Per compimento del presente questro non resterebbe, che risol. Resolutione uer le ragioni auuerfaric. Ma dell'Aristocratia s'è detto, sin'à che conrela Degrado giunge la perfettione di lei, qual s'è prouato non esser pari à mocraia. quello della Democratia: & alla ragion in suo fauore portata, che sia quali vn mezzo trà gli estremi, e perciò più perfetto di quelli: si dice che ciò farebbe, quando si preferisse il dominio del popolo basso, e plebeo, che si dice Oclocratia, ch'è l'estremo, rispetto al dominio d'un folo; ma s'hà già detto, che per il dominio popolare da noi anteposto

à gli altri, si deue intendere il popolo nobile vnito con l'ignobile, di modo che in questo contenendosi il mezzo sudetto, non può chiamarsiestremo de i dominij; e perciò niente conclude la sudetta ragione, fi come l'altre per l'Aristocratia, seruon anco per la Democratia.

Quanto à gl'argomenti della Monarchia, vagliono per anteporla all'altrenell'esecutione, come sopra, e per esaltarla, come più proportionata al bilogno degl'huomini, che fon per la maggior parte cattiui. Ne occorre seruirsi della sua antichità; perche su eletta nel principio del Mondo da gli huomini come più facile dell'altre : ne meno serue la maggioranza Monarchica, ch'hà Dio nell' Vniuerso, ò'l fuo Vicario nella Chiefa; perche questo hà l'assistenza dello spirito lasciatogli da Christo, che non lo lascia errare, ciò che non hanno li Prencipi secolari: e quello possiede la persettione ideale della Monarchia, ch'ancor noi habbiamo fopra tutte lodata, s'anco fimile nel mondo ritrouar si potesse. Ne meno serue l'esempio de gli animali, ch'habbiano vn folo capo trà loro; perch'à punto questo è corrispondente alla loro imperfettione, non capace del perfetto gouerno di Republica. All'autorità d'Aristotele si risponde, ch'iui parlò del gouerno Fifico, non politico da lui altroue trattato à fauor nostro, come s'è mostro. S. Tomaso poi dice il vero, che v'è maggior vnione, e pace nella Monarchia, ma come per forza, non per amore, e perciò manco eccellente di quella delle Republiche.

Perche la Republica di Venetia sia durata più d'ogn'altra nel Mondo

#### PITOLO

He la Republica di Venetia fi fia conferuata più d'ogn'altra, ch' al mondo sia fiorita, è noto à chiunque è nelle historie mediocremente versato, perche la Romana duro solamente anni 750. La Carthaginese 700. L'Atheniese 380. La Spartana poco più; ma della Veneta scorrono più di 1240, anni del felice suo nascimento.

Varijfon fempre stati di tal punto li pareri, perciòche altri differo esfersi quella tanti secoli conseruata per la religione base sermissima de gl'imperij conforme l'opinione di Sant'Agostino nel lib.4. de Ciuitate Dei : e questa esser sempre stata sin da suoi natali professata da. Veneti, & acerrimamente difesa, come attesta l'Argentone; altri ciò Lib, kon, differo effer auuenuro per la secretezza mirabile de i loro configli, & affarri, come il Boccalini: altri per l'obbedienza singolare delle loro

leggi,

leggi, come il Barclai; altri per non esfersi al gouerno de'nobili aggregato quello de popolari alla maniera de' Romani, come il Cai- Repub. mo: & altri addulsero altre ragioni, che per breuità si tralasciano. Mio parer è, che due siano state le cause principali. Vna esterna, e Paltra interna. La prima stimo il sito mirabile delle lagune, oucè fondata, per il quale da forze straniere, non s'è potuta soprafar mai, ne dalla parte di terra, oue gli eferciti non fe gli possono accostare. (come si vide al tempo della rotta di Giaraddada, succeder à prospero Colonna, & à Raimondo Cardona, che ridotti con l'esercito à Mestre, e fatta proua sin doue arrivasse il tiro dell'artiglieria su osseruato, non passar il monasterio di S. Secondo posto nelle Lagune, luntano da Venetia circa vn miglio, ) ne meno dalla parte del mare, oue per il gran reflusso dell'acque, ch'in quel feno più, ch'in altra parte del mar Mediterraneo fi fa, vn'armata di vasselli grossi malamente si potria maneggiare, e de fottili sarebbe inutile, come ne' secoli andati fuccesse à quella de' Genouesi : oltre ch'essendo con particolar' induftria di fortezze, munita la bocca del porto, difficillimo, e quasi impossibile riuscirebbe l'ingresso de' legnistranieri, che dalle cannonate resteriano assogati. La seconda interna è la moderatezza, e l'uguaglianza di stato, che trà se osseruano li patritij, senza che l'vno di gran lunga formonti l'altro. Che questa sia gran causa della sudetta confernatione, ce lo perfuade la natura istessa, che per vnir in vn corpo gli elementi trà fe totalmente contrarij, fuoco,& acqua, terra,& aria, non fà ciò, che col ridurli à moderatezza, e contrapesati trà se di sorze in modo, ch'il calore non abbruggi, ò'l freddo non estingua, ò l'humido non disfolua, ò'l secco non consumi il corpo, alla cui compositione. concorrono: che se auuiene per alcun' accidente, che l'vno di questi preuaglia all'altro, com'il troppo calore, vedesi nascerne la destruttione, l'incendio, e la corruttella del composito naturale; il che à punto succede nelle Republiche, quando la conditione d'vn particolare eccede quella de gli altri, à fegno tale, che da quello possano ester in progresso di tempo signoreggiati, come si vide in Fiorenza, doue la. potenza della famiglia de' Medici troppo soprauanzante lo stato de gli altri, finalmente foggiogò la Republica; e com'auuenne anco all' antica Republica de' Romani, che non potè schiuare la trasmutatione della Democratia nella Monarchia, per la souverchia autorità d'alcuni de fuoi cittadini, ch'haueuano ricchezze più da Rè, che da priuati, qual fu Marco Scauro, che fece à proprie spese fabricar vn theatro di tal grandezza, che capiua fin'à fettanta milla persone, come ne sece cap.15. a 100 vn simile Pompeo; e tale su Crasso, che ricco di due milla sestertij maggiori, che son cinque millioni di scudi, sece vn conuito al Po-

Plin. 1.36.

polo Romano di dieci milla tauole. Cesare ne sece vno di vinti milla. Mario lasciò tante sacoltà, che molti Rè (dice Plutarco) sen'haueriano potuti fornire. Lucullo fece giardini così pomposi, e fabricò palagi, così magnifici, e deliciosi nelle spiaggie di Napoli, che per essi Tuberone Stoico lo nomaua, vn nuouo Xerfe. T. Annio Milone per intertennire tre milla suoi seguaci, attesta Plinio, che fece vndeci millioni di debito. De' schiaui tal'vn n'haueua sin'à vinti milla per detto d'Atheneo. El'Africa era di sei soli signori, li quali suron poi ammazzati da Nerone. Q. Cecilio Ifidoro per relatione pur di Plinio lasciò per testamento quattro milla cento sedecischiani, tre milla, e feicento para di boui, ducento, e cinquanta fette milla altri animali, & vn million, e mezzo di pecunia numerata, non ostante ch'hauesse gran dispendij fatti nelle guerre ciuili. Quest'eccesso d'inequalità, e quest'esorbitanza di superiorità non si troua già nella Republica di Venetia, oue li patritij, che godono maggior ricchezze, & honori, viuono in tal'equilibrio di modeffia, e nel vestire, e nel conuersare, e nell'vfar ferui, e nell'accarezzar i minori, & in ogn'altra circonftanza di civilità, che poca, ò niuna differenza in publico si conosce di vno dall'altro: costume, ch'à punto nel bel principio della Republica inbeuuto, e continuato con felice genio fin'à giorni prefenti, deuc fi credere che sia stato principal mezzo della loro conseruatione, perche si come if fdem artibus confernatur Imperium, quibus acquiritur. Così puossi dire ufdem legibus perdurat imperium, quibus inftituitur. Il che certamente è vero, mentre le leggi siano conformi alla natura de' cittadini, & alla ragione, & all'esperienza, che l'habbia comprobate gioueuoli; che tali fempre esfer state quelle, con le quali si sondò, & indrizzò la libertà Venetà, nobile testimonio ne sa Cassiodoro nell' epistole: Paupertas ibi cum dinitibus sub equabilitate conninit, vonus cibus omnes reficis, habitatio fimilis vninerfa concludit, nefciunt de penatibus innidere, & sub hac mensura degentes, enadunt vitium, cui mundum constat effe obnoxium .

Con queste antiche massime indrizzandos eglino anco di presente, si vanno auticinando à quel viruoso segno di mediocrità, onde ne riforges il lodeuo! temperamento della ficlicità ciuile, al che forse alludendo S. Tomaso nelliba, de regim, principum al cap.8. dice. In Lombardia, nullar principatama babere, pengel perpetuama, mis per viama tirranicam, Duce V'enetiarum exceps qui temperatum baber regimen. E tanto credo certo durrà quest'incomparabil Republica, quanto conserverà in se sessa a moderatione, & vguaglianza de suo cita-

dini.

Se fia lecito a' Prencipi nel gouernare, & a'Prinati nel connersare, rufar artificij di simulationi , e di bugie .

### CAPITOLO

F Augrifee la parte affermativa di tal questro, l'adagio celebre Qui nescit fingere, nescit vinere. Autorizato anco dal detto di Friderico Imperatore. Nefeit regnare, qui nefeit difsimulare. La malitia del secolo, la corruttela de' costumi, e l'humana perfidia son tali, ch'il proceder con sincerirà, e candore, si stima fieuole simplicità, e quasi ftupidezza. Così vedesi ne' gouerni de' Prencipi, e delle Republi- Ne igouerni che fiorire gli artificij, e le finezze del negotiare; ch'in altro non con- inecessaria sistono, che nell'hauer lingua diuersa dal core : publicar quello che la simulation non si vuole, e voler quello, che si nasconde: professar in apparenza ciò che s'abborifce in effenza: collegarfi con chi non fi vorrebbe efaltato, slegarfi da chi non fi vorrebbe depresso: pescar nel torbido, & intorbidar il chiaro: aiutar altrui per auuantaggiar se stello: caballizzare, fottilizzare, trattare con ofcurità, & amfibologie, per poter dire, e disdire à modo suo, conforme l'occasioni: questi son tratti politici, ò sia di ragion di stato, con la quale si regolan le corti, es'indrizzano li dominij. Che però Lyfandro appresso Pintarco ne formò la massima . V bi leonina pellis non sufficit, oportet valpinam induere. Massima efficacemente discorsa da moderno politico, che per la qualità de' tempi, stima esser così necessaria, che senza di essa non si posano gl'Imperi) rettamente amministrare. Sottoscriuegli Plinio nel lib.6. dell'Epift. al paffo . Decipere pro moribus temporum, prudentia eft . Et auanti d'effo Platone, ou'espressamente stabilisce . Crebro mendacio, & fraude vii imperantes debere ad commodam subditorum. Autorità gravissime per questa parte.

Main contrario v'ètutta la schola de' Filosofi morali, che dalla. vita sbandisce le fintioni, gl'inganni, le bugie, e le delusioni. Ex omni vita, (dice Cicerone) simulatio, dissimulatioque tollenda est . De offic. Reclama la legge de' tedeli, diretta col folo spirito di sincerità, e di verità; stimando l'operar altrimenti eccesso molto detestato da Dio, La simulacom'hà Salomone ne prouerbij. Non decent stultum verba composita, tione deunec principem labium mentiens. Et altrone. Abominatio Domini est omnie illuser. Repugna anco la ragione, perche le bugie de' priuati, ò de' Prencipi discoperte vna volta, cagionano, che lor poincanco si creda la verirà; il che non può riuscir loro che di detrimento notabile, per gliaccidenti humani. Di poi, fi come non può il genio d'ingannare flarlungamente fecreto; così rende altroi ben cau-

N-116

to à guardarfene, e deludere con egual machinatione il fabro d'esse. Onde non v'è il più ingannato del fraudolente, esclamando il volgo. Frangentifidem , fides frangatur eidem .

E ben cantò il Petrarca nel trionfo d'amore. Talbiasma altrui, che se Resso condanna.

Che chi prende diletto di far frode

Non fi de lamentar s'altri l'inganna.

Vengafianco alla proua. Aleffandro Sesto Pontefice, che mai Fine insclice pensò ad altro, ch'ad ingannare il compagno, la cui fede era manco de simulatodella Cartaginese, ch'alla presenza dell'offeso secretamente da lui, con sospiri, e con lagrime mentiua la compassione, che con quest's arti di finissima simulatione s'aperse la strada al Pontificato, finalmente non acquistò che l'odio fierissimo di tutti, che nella morte sua concorfero (dice il Guicciardini) con incredibile allegrezza, à ve-Lib.6. der il fuo corpo nella Chiefa di San Pietro, come di spento serpente, che con li sudetti, & altri esecrandi vitij, haueua attossicato tutto'l mondo. E'l Duca Valentino suo figliuolo, che dell'istesse arti s'haueua sempre seruito per dominare, terminò (per testimonio dell'istesfo,) con subita rouina la sua potenza; esperimentando in se medestmo di quegl'inganni, ch'il padre, & egli haucuano viati con tant'altri. Ferdinando d'Aragona il vecchio, Rè di Napoli, Alfonfo suo

figliuolo, e Ferdinando il giouine inbeuuti di quest'alchimia di gouernare, viderfi mille volte ingannati da' fuoi, e da gli stranieri; ma ffime quando alla venuta di Carlo VIII. Rè di Francia, per la forpresa del regno loro, prouorno il frutto di tali forme di reggere, col restar dal popol loro in vn tratto delusi, & abbandonati. Lodonico Sforza, che con piaceuolissima ostentatione di buon prencipe, s'haueua infinuato nel Ducato di Milano, e viurpatolo al fuccessor vero fuo nipote Gioan Galeazzo; fu di così volpina, & infida indole, ch'hà

gli ambasciatori de' prencipi, che seco trattauano, niente stimaua., mutar (come si dice) le carte in mano ; credendo in cotal modo d'approfittarsi, e ne restò ingannato; perche con l'istessa forma, su da chi più si fidaua tradito, e da gli Suizzeri amici suoi beneficati, & obligati, consegnato in mano de Francesi suoi nemici, per istar prigione. dicci anni nella Torre di Lione, doue per melancolia, & itteritia miferamente morì. Dicent'altri potriasi dire, che dall'esercitar bugie, e doppie maniere di trattare, non altro riportorno, che l'eccidio delle cofe proprie. Non è dunque lecito, non è vtile, non è ragioneuole tal modo di proceder, nella vita ciuile.

Per risoluer tal dubbio, è necessario saralcuna diffintione. O' si parla d'inganno, e di fraude notabile, che porta ad altri danno

cui-

Argenione .

euidente, o di tal inganno, che hà più dell'apparente, che del vero; Qualforte a' ne porta ad altri danno, che infenfibile, ne d'alcun conto. Il primo inganno fia deueti efcluder affatto dalla via ciulle, contrario à Dio, contra: liciuo nella-rio alla natura, prohibito dalle leggi, conueneuole folo a' Barbari, vina e lontani da ogn vio di ragione; dal qual mai alcuno raccoglie, che frutti nociui, e pefifieri, come s'è detto: fe ben nel principio gli paiono grati, e foaui. Vè la minaccia dell'oracolo diunio. Eadem menfara, qua metieris disc metticara, d'a vobis. Mancherà la terra, e'l cielo ma quella parola giamai, d'effer mifurati con quella mifuracia d'opteremo co g'altrial che anco da' gentili vien approbato, con la bocca d'Ouidio.

Neque enim lex instior vlla est. Quam dols artisces arte perire sua.

Se si tratta del secondo modo d'ingannare, ch'è spurio, e diretto più tosto alla propria vtilità, che all'altrui pregiudicio: che adulatione , ò simulatione si chiama di parer d' Aristotele ne suoi morali, chevà accompagnata con la bugia; perche finge, ò fatti, ò paro- Lib.2.cap.7. le, che non sono : questa non e così illecita, ne dannabile; perche stando il mondo pien di fallacie, e d'insidie, è cosa molto pericolosa il creder ad alcuno; ma per non offenderlo, si deue fingere, ò simular di credere. Gridan Aristotele, e Cicerone; quegli appresso Laertio. O amici, nemo amicus: questi nell'epistole ad Attico. Pragmatici homines omnibus historicis praceptis, versibus de- Lib. 2.ep.20. nique cauere inbent, & vetant eredere. Secosi è; par tratto di prudenza il guardarsi da tutti, per non esser ingannato; e dinecessi. tà, il simulare per non esser odiato. Tuttauia perche la total diffidenza non è pratticabile nella vita; e bisogna pur creder ad alcuno: deuon cotali rifguardi esser in parte regolati, col creder sì, ma à pochi, & ad esperimentati per lungo tempo ; anzi creder à Achisipossa tutti in apparenza; ma à pochi in essenza; perche non v'è di peggio, eredere. Ch'esser stimato l'huomo così sospettoso, e distidente; dand'egli in tal maniera occasione di trouar arte, e modi per ingannarlo ; la doue stimato facile con maggior sincerita vien trattato . Multi fallere docuerunt , dum timent falli ; per giu- Epift 3. dicio di Seneca . Anco l'adulare , ch'è specie di ossequio, sin à certo segno, par che si possa permettere nella ciuile società, per acquistare degli amici ; perche Obsequium parit ami- Adulare co. 605. Ma non però fideue all'occasioni tacere la verità, non ostante mesia lecito. che partorifea odio ; perch' è vero atto di virtù commendato dalli macstri d'essa, e comandato dal Maestro dell' Euangelo,

col nome di Charità. Et egli stesso si vantaua di tal fregio; col dire Ego fum via, veritas, & vita . L'huomo verace fistima hauer infe. tutte le buone qualità, e pare che con tal dote ofcuri ogn'altra fua impersettione. Il bugiardo quantunque segnalato di talenti; pare che con tal difetto di non dir il vero, ofcuri ogn'altra fua prerogatiua. Giulio I I, Papa d'altiera, e difficil natura, col concetto d'effer vera-

Guicciar. 16.6. Pilità del pardo.

ce, confeguì quel grado supremo; perch'alle promesse da tui farte di Villa del cole magnifiche, & altilsime a' fuoi fautori, fu data pienissima fede; danni del bu fe ben per l'eccesso non puote poi esequirle. All'incontro il Cardinal di Roano, direttor primario del Regno di Francia fotto Luigi XII. dato saggio d'estrema infedeltà in Cambrai à gli ambasciatori Veneti; mentre con spergiuri grauissimi gli assidò, ch'iui, doue si trattaua lega vniuerfale, (ch'anch'era secretamente conclusa, ) contro la loro Republica, niente si negotiaua à loro pregiudicio ; restò deluso anch' egli nella pretensione al Pontificato; perche quanto più promettena, tanto meno era creduto da chi poteua efaltarlo : e così ricolfe il fiutto degno de' fuoi mendacij.

Vero è, che li prencipi han più bisogno della simulatione, che dell'

sione .

adulatione; perche non riconoscendo maggioranza, non hanno da. Simulatione offequiar alcuno: come hanno da fimular molte cofe, per emolupris propria. oucquiat arcuno: come namo da initular more cose, per emostiche l'adula- notturni responsi da Gioue, circa l'imprese di guerra ; per hauer con tal religione li soldati obbedienti, & arditi ne' cimenti da lui comandati; el'istesso faceua il Magno Alessandro, ch'à tal fine voleua esser

Lib.15 6.22 creduto figliuolo di Gioue. Sertorio capitano Romano, (dice Gellio,) si seruiua mirabilmente di tali artifici): leggendo a' soldati lettere finte per vere: e simulando sogni da lui fatti conforme li suoi disegni : e propalando augurij, portenti, oracoli, & altri fimili atti della religion fua, benche falli, pur che feruissero al fuo bisogno; anzi essendo regalato da vn tal Portughese d'una bellissima cerua bianca, diede ad intendere, che gli fosse mandata dal Cielo; e ch'informata da Diana. feco parlaua, additandogli tutto ciò, che doueua operare, per la buona riuscita dell'imprese.

Inuentioni molto opportune per aguzzar il valor, e coraggio ne' popoli; ma deteftabili, quando vengon abufare à fonuertirli, & ingannarli: come fanno gl'hippocriti, che fotto pelle d'agnello, hanno denti di lupo; e come faceua il perfido Machometto, ch'à deluder la simplicità delle genti, fingeua mille falsità : hor di parlare co' gli An-Artifici, di geli: hor d'ascender alcielo, e riceuer da Dio i dogmi della sua noua Machamet- legge: hor di restar attonito, spumante, e tremulo, per la presenza ta per ingan. 1886. noi of rettar attointo, iputinance, e tremuio, per la preienza attointo, iputinance, e tremuio, iputinance, e tremuio, per la preienza attointo, iputinance, e tremuio, iputinance, e tremuio, iputinance, e tremuio, iputinance, e tremuio, e tremuio, per la preienza attointo, iputinance, e tremuio, iputinance, e tremuio, e tremuio,

brick:

bricle; mentr'affalito da mal caduco cadena à terra, con que' torcimenti, & atti sconci, che di tal male son proprij. Concetti veramen. te ridicoli, e leggieri; ma non difficili da effer impressi ne gli animi rozzi, & idioti. Che perciò deuono cotali insidiatori, quasi fiere crudeli esser scacciate dal mondo, e relegate ne' deserti, suor dell'humano commercio. Admettasi dunque il solo simulare, che non eccede i termini dell'accortezza: il dir bugie, che non noce: l'ingannare, che non hà fraude; con quai mezzi ogn'vn può sufficientemente stabilirsi nella felicità ciuile, per la dottrina de' fauij, e per li documenti dell' esperienza.

Con quai mezzi s'acquisti l'autorità, e la riputatione nella vitaciuile.

### TOLO

'Autorità è vn'opinione, ch'alcun dell'altrui potere. La riputatione è vn'opinione, ch'egli hà più del sapere, che del potere. Quella procede in gran parte dall'altruitimore, e marauiglia. Que-Ra affai piu dal proprio valore, & eccellenza. La prima partecipa più tra autri de eripniation. del dominio. L'altra più del rispetto. V'è dunque qualche differenza trà este. Ma perche hà l'yna, e l'altra gli stessi principij, e quasi gli stessi sonti, onde deriuano; perciò poco dissimili riescon anco si mezzi per conseguirle. Tre sono i sonti loro, di Natura, di Fortuna, e d'Arte. Dalla natura provien l'ingegno, e'I giudicio, per i quali l'huomo si rende nel comun consortio venerabile, quando trapassi li mediocri. Dalla copula d'ambidue, risultano le virtù speculatiue, e pratiche, le morali, e politiche; per il concetto delle quali inbeuuto ne gli animi de' cittadini, nasce in chi le possede, l'autorità, e la riputatione. Gl' esempij si vedon ogn'hora ne gli huomini prestanti, ò in armi, ò in lettere, che godano dominio, e stima sopra de glialtri. Si deue però con tutto lo spirito desiderare, che la natura ci habbia di quelle resi guerniti, & adorni; per effer veri, e faldissimi fondamenti d'honore. E tanto maggiormente, se s'accoppieranno in vn corpo di bell'aspetto, e grande, e dotato di graue, & efficace parlare, da cui suole spirare macítà, & impero. Dalla fortuna poi son conferite, la nobiltà, le dignità, le ricchezze, le affinità, per le quali diuenta l'huomo riguardeuole, e potente. Et in paragone dell'altre, par che maggior forza banno grati. habbiano le ricchezze; conciosache quantunque egli sia nobile, forzaper far graduato, e cinto di parenti, e d'amici; s'egli è pouero, seruono quei autorna. fiegi

Differenza

Nascono da tre fonti.

fregi per renderlo più tosto honorato, ch'autoreuole; essendo ciò 2. Sermi più proprio delle sole ricchezze, conforme il verso d'Horatio.

– Dinina, humanaģ, pulchris

Dinitijs parent.

che concorda con quel d'Ouidio.

Munera (crede mihi) placant homine fg, Deofg,

Placatur donis I uppiter ipfe datis .

Ond'hebbe gran ragione à dir' Aristotele nella sua Retorica. Lib. 2. v.16. Omnia venalia nummis

E da questo nasce, che gli huomini han d'este tanta cupidigia, che varcano monti, e mari, e cercano nuoui mondi per ritrouarle. Vero è, che disgiunte dal giudicio, han poco vigore, non si stimando di esse Riceherze la mole, ò la quantità, ma l'vso prudente; perche il troppo restringer-

congiunte col le fà l'huomo auaro, e per conseguenza di poca riputatione: il profongindicio. derle lo rende alla fine pouero, e discreditato; non si potendo per il mal'habito acquistato trattener dallo spendere; e non n'hauendo,

commette ogn'enormità per trouarne; che perciò protesta quel po-Tceit.2. an- litico anco a Prencipi, di non far spese souverchie. Ne si ararium nal. ambitione exhauseris, per scelera supplendum sit. Congiudicio dunque adoperate fan l'huomo di grandissima autorità; massime con l'aggiunta dell'altre doti fudette.

Gran forza Ma senz'alcuna di queste, par anco tal volta, che la fortuna supdella foruna plifca nell'autorizar alcuno, con modi non intefi, e marauigliofi. Chi nel far autonon hà sentito a' nostri giorni, vn Tomaso Anielo pescatore solleuar TILA.

Adda dhada . . . .

quasi di repente l'immenso popolo della Città di Napoli, e prender sopra d'esso tanta autorità, che dicchiaratone Generale, ridusse l'atterrito Vicerè Duca d'Arcos, e la di lui moglie à trattar seco, e con la. moglie sua del pari, tanto nel sedere, quanto nell'andar per la Città, quasi che con altro grande di Spagna ? E di più comandare, giudicare, dar vita, e morte à piacer suo, con inuiolabile obbedienza; nonaltrimenti, che se fosse l'Imperatore de' Turchi, ò de' Moscoulti, l'vn, e l'altro de' quali esercita il più Dispotico, e Tirranico Imperio dell' Europa? Pareranno à posteri fauole, e pur è recente infallibile historia. Chi fà risorger tal'vno di bassa schiatta, e pouero à dignità fublimi, & acquistarsi maggioranza sopra i più riputati, & insigni; benche dotato ditalenti, ch'à pena tocchino il mediocre? Era di rali pieno il Gabinetto di Carlo VIII. Rè di Francia (dice l'Argentone , ) ch'il fauor difortuna haueua folleuati à quel posto ; inmodo che le cose regie doueuano ragioneuolmente scemar di quell'

autorità, ch'effi haucuano presa sopra i più degni. E tuttauia. con glindrizzi loro, venuto detto Rè nell'Italia, fu riceuuto co-

Lib.7.

me

me padrone. & arbitro, fenza neanco sfoderar la spadaj e con l'isfedia se les con flupor del mondo, s'insignori del Regno di Napoli; come di poi si l'ali della medessa, ritomò in Francia, mal grado di tanti Prencipi collegati, che gli combattero no il palsaggio. Effetto più di consiglieri fortunati , che di Monarca ben consigliato, onde ben dice Cuttio. Qui neget eximiam Liss. quayar gelriam. E pretraitam spain s'arrana, quam vitatti esse consigliato, onde ben dice Cuttio. Qui neget eximiam Liss. più simia se pretraita spain se pretraita se sun di cutti men la se ciì, sed sissen summa dextre. Di là sù danque dobbiamo humilmente ricchiederla, & a spettatla; essendo promessa à buoni dal diuino profeta nel salmo. Diuttia, E pretraita se demo seramo.

- Restan i tratti artificiosi, per rendersi autoreuoli, e stimati: e son Artifici per le accortezze del viuere, che deuon, ò da priuati, ò da Prencipi farfistimare. ofseruarfi. Non fe ne scordaua già Scipion Africano, che conmolt'arte (com'afferma Liuio) si gouernaua nel captiuar gli animi Lib.26. della plebe; e perciò Plutarco lo nomina artefice fingolare di guadagnar l'altrui volontà. Tiberio parimente hebbe gran maffime d'ingegno politico, per conservarsi, & accrescersi la maestà inquel trono supremo: nelle corti anco de' prencipi di questi tempi, si studiatal mestiere. De' prinati deue essere particolar cautela, il celar le proprie imperfettioni, e le Domestiche suenture, che fogliono feemar la buona opinione, e'l concetto del volgo verfo di loro; com'à punto afferma Cefare nel libro fettimo de fuoi Commentarij . Res adner fe aufforitatem imminuunt . Onde faranno sempre lodati, se con destra maniera, e senza ostentatione saran moltra delle forze, e fortune loro; tralasciando sopra il tutto le parole hiperboliche, conueneuoli più à donne, & à fanciulli, ch'a' fensati, & a' saggi; ne vsando concetti di vanto, che come sono indicij d'animo leggiero, così tolgono il credito, col parer buggiardi, se gli effetti non corrispondono. Stia auanti gli occhi l'Encomio dato da Sallustio à Giugurta Rè de' Numidi. Plurimum facere, & ipfe minimum de fe loqui, che vien anco approuato dal comune prouerbio: ch'il bel del giuoco, è far de i fatti, e parlar poco. Li fatti fon chiamati maschi, e le parole semine; e quelli sempre son più stimati di queste. Però anco gli huomini, che parlano poco, e Il p.m/ar pofon di natura melanconica, fi vedon hauer maggior riputatione, co fi autor. che gli allegri, & i loquaci; perche dan fegno d'effer più raccoltine 14. loro pensieri. & ysar sopra le cose maggior meditatione, di cui è vero parto la prudenza, e di questa da Salomone vien stabilita propria la taciturnità, col dire Vir pradens sacebu.

Dа

Da tali maniere, ne rifulta quella grauità, e sussiego della persona; ch'è molto adeguato per l'aurorità : dote che rifusgena tanto in Germanico appresso Tacito, che superò l'inussia; e ssuggi l'arroganza.

Visu (dice lui,) & anditu inxtà venerabilis, cam megasitudinem, & grauitatem simma fortuna retineres, inusidiam, & raregantiam esserat.

Liù., tasse. Per questa faria commendabile la natione so pagnola, se non peccasse morminio: nell'eccesso. Li Veneti l'viano, ma, (com'attesta il Giouio) con magior moderatione; e perciò ne riportano gran lode nel mondo. Ad gio molto proconqua la seucrità, di cui mon y rhà dubbio, che rende

6.1. hiện. Per queta atrai commendatie in natione Spagnoia, ie non peccatie primique. nell'eccello. Li Veneti l'viano, na, (com 'attella' il Gionio), coo maggior moderatione; e perciò ne riportano gran lode nel mondo. Ad effa è molto propinqua la feuerità, di cui non v'hà dubbio, che rende l'huomo più fitunato della piacenolezza, fe fia con cauta, ne ruftica maniera efercitata; poiche quelta ferue più ad acquiflar amore: quella più ad indur ofsequio, crimore; quella per la ferentaga dell'impunità, fà che l'huomo non (timi il peccare); quella peril temuto cafigo lo rende circonifecto, e riuerente. Non enim (dice Ariflotele.
10. €E, ha parlando del volgo) is natum est, va pudaro sifeguature, fed va metata,

10. A. b. parlando del volgo) ita matum est, ut pudori objequatur, jed ut metus, espelli.

mes ut abfinent à pranis ob turpitudinem, fed ob parnam. E' vero, che tal forma di procieder, è affai più conucneuole à chi gouerna popoli.

Semericà ne Il prinato deue ben inclinar al graue, e seuero, ma non al rigoroso, & prinati, come faccia anua acerbo sperche in vece di stima n'acquista odio, e disprezzo. Di tall'activa.

10. de se se con la prodetti e retti monto di Sallustio, con la modelti a rita.

petebat, eò magis illam affequebatur.

Ad ogn'vna di queste conditioni, pare, ch'aggiunta la ritiratezza,

Rübrateza foglia patrofir anco veneratione: perche conforme l'adagio: Vile, chi troppo è ciuile. E le cofe lontane hanno fempre più del magnifico; perciò nelle facre catte vien detto, che nifilmo è profeta nella fau patria: forfe perche la continua prefenza rende gli huomini grandi, manco riucriiili che vien esprefamente affermato da Liuio dicente.

Lib-35. Continuas aspettas minas verendas magnos bamines; pia fatietate facit. Il non far dunque tanta copia di se flesso, farà in altrui maggiorim prefisione di grandezza, e di decoro: nella conversarione però sua s'auuantaggierà molto di credito, se farà co buoni, co' virtuosi, congrandi, e predominanti perch'ogn' vno tals si tima effere, quali sono

congregarfi con fuoi fimiti.
Ma l'habitatione riguardeuole nella città, farà anco l'habitatore
più conspicuo, e rinomato trà gli altri. Così l'attilatezza della persona l'onnamento de vestiti, la compagnia di più serui, gli accue ceranno l'honoreulotzza. Et in fine il s'intere-gif autuerfani finoi in qua-

gli amici con i quali conuería; inclinando naturalmente ogn'vno à

lun-

Tacit. 2.

lunque occasione si porga, ò col valor delle lettere, ò con la forza. dell'armi: e come dice il Poeta: vincasi per fortuna, ò per ingegno; perche fà che s'acquista superiorità, e che si prenaglia di potere, e di ftima.

Quanto poi a' differti, che rendon l'huomo esoso, e disprezzato; se ben fi può comprendere, che fian tutti li contrarij alle doti sopranominate; tuttauia da alcuni particolarmente deue guardars, che sommamente l'auuiliscono; l'eccesso cioè di libidine, di crapula, di lusso, d'ebrietà, e simili, che l'impigriscono, e l'instupidiscono all'operar degno, e gentile; e come si diceua di Vitellio, riescon questi tali à guifa de gli animali più infenfati, ch'à pena prefo il cibo prefente, fon totalmente scordenoli del passato, e del futuro. Vi ignana animalia; fi cibum fuggeras, iacent, torpentq; & praterita, inftantia, futura, pari bift oblinione dimittunt. E perciò il maestro del viuer politico, detestando cotali vitij nelle città , protesta che per essi gli huomini cadon in. disprezzo, & abiettione, si che ogn'vno fi fa lecito di poterli infidiare, Arift. 5, polit. & offendere . Solute vinences (dice lui ) multar opportunitates prabent cap.10. insidiantibus. Di più la deformità del volto, l'età troppo graue, la debolezza della fanità, chi non sà, che molte fiate riescono tediose, e beffate ? Vno Scrittore Spagnolo dice, che per eller stimato, si ricerca Gio: Huaril bel nome, e cognome; ne me ne marauiglio, vedendo noi quanta the eff. ing. cura in ciò ponga quella natione, che più d'ogn'altra del mondo fio-cap.13risce de' nomi risonanti, altieri, e magnifichi, com'è notorio. Et invero non oppongo à tal'opinione; perch'anco nell'età passate, qui nell'Italia si notò cotale curiosità di cangiarfi li nomi, & eleggerne di più speciosi, come sece il Sannazaro, che di Giacopo si se poi chiamar Artio Sincero, & il Pontano, che murò il nome di Giouanni in Ioniano, & il Valeriano, che aggradì cangiar il nome suo di Pietro in Pie-

rio, e così fecero molt'altri. Per questo Paolo Benio già lettor, e mio maestro in Padoa d'humane lettere, nel contender con Orlando Pescetti ludimagistro in Verona, delle forme della Toscana fauella; mi ricordo, che da tal cognome prese arguta occasione di beffarlo; concludendo nel fine del suo publicato discorso, che se ben nel principio, esso auuersario era entrato à disputar seco, col nome grande, e glorioso d'Orlando; turtauia nel fine si sarebbe partito, col picciolo, e diminutiuo di Pescetti. Sarà dunque prudente consiglio, il seruirsi opportunamente ogn'vno de' sudetti suoi talenti, per farsi autoreuole, e stimato; ouero con industria, & accorrezza supplire al mancamento di essi.

Come nel far le paci si possano con la sodisfattione di parole compensar l'ingiurie de satti.

## CAPITOLO VI

R lesce a' dozzinali ingegni molto irragioneuole il costume di giorno nel trattar, e componer le paci; perche cotali aggiustamenti non escende altro, chevn'escutione della giustità distributiua; e questa volendo ad ogn'uno egualmente compartiri il suo, pare cosagiusta, che chi hà dato van percossa debba riccuerne anche vna simile, chi hà vituperato altri con eccesso in alcuna parte del corpo, debba anch'essi con pari pena esse giusta, che con la cuna parte del corpo, debba anch'essi con pari pena esse proprieta qualità delle parole possa partorire vn'eguale retributione trà l'ossicio, e l'ossicio cos l'ossicio costi del controlo del costi del costi del costi del costi delle parole possa partorire vn'eguale retributione trà l'ossicio, e l'ossicio costi del costi del

opera, che col discorso, e con la volontà: con quello forma le conclufioni del vero,ò del falfo,del bene,ò del male:con questa le vuole,ò le disuuole à piacer suo. Le parole son note significative dell'vno, e dell' altro. E le leggi non puniscono, ò premiano, che gli atti della volontà, come dell'huomo proprij, ne curano gl'inuolontarij, come non legitimi,ne proprij di elso; ond'è che perdonano a' medici , benche taluolta con la medicina danneggino l'infermo, non dipendendo ciò dal voler loro,ma dall'incertezza, e difficoltà dell'arte, con cui penes trare, ne conoscer possono le cose tutte latenti nel corpo humano. Ciò stante, nell'offesa, che altrui si fa, potendo concorrer la volontà, e l'atto non si dirà mai tal atto esser ingiurioso, che dalla volontà non dipenda, Mentem peccare, non corpus (dice Liuio,) & unde confilium ab. fuerit culpam abeffe; perche per esempio, se in frequenza di popolo, vorrò io la cappa, che dalle spalle mi cada rimettere, e coll'alzar la. mano inauuertentemente, ne colpirò alcuno in faccia, ch'à canto mi fia, fi dirà bene ch'io l'offenda, ma non già, ch'io gli faccia ingiuria, non operando io ciò col confenso, e volontà mia . Per dichiaratione dunque di questa, sicome è necessario, ch'io con alcuna parola di scusa, e di creanza, leui dall'animo dell'offeso il sospetto, che contal colpo l'a habbin voluto ingiuriare, così in tutte l'altre occasioni d'offesa fatta, fi può con le parole supplire, e compensare il danno dell'ingiuria; perche questa non essendo altro, ch'yn'atto di parole, ò d'opere, con cui si toglie dell'honore all'ingiuriato, quest'atto ò che dipende da. volontà fedata, fpontanea,e libera, nel qual cafo con parole di pentimento, e di perdono ricchiesto, confessando l'attore, che sia stata volontà

indebita, & ingiusta, vien à restituir l'honore all'offeso, col dicchiararlo valoroso, ne meriteuole d'esser ingiuriato, e sprezzato. Ouero lo stesso atto prouiene da volontà torbida, esforzata, ò da sdegno, ò da amore, ò da dolore, ò da altra fimile paffione, nel qualcafo circonscriuendo, & adducendo le cause di tal violenza, si viene in certo modo à mostrare, che l'attore habbia inuolontariamente peccato; ne spontaneamente voluto ingiuriare l'offeso, il quale per consequenza viene rimesso nell'honor suo, come stimaro per tal'affermatina indegno di riceuer onta, & oltraggio. El'attore anco viene più facilmente à meritar scusa, e perdono, come che habbia quasi contro volontà, mal'operato. Intal modo con giusta bilancia, si pareggian. l'offeso, e l'offensore, mentre l'honor di quello, che stà nella buona opinione, ch'ogn'vno hà del fuo merito, vien dalle parole di questo correttiue della propria ingistitia restituito leuando tali parole la mala opinione in altrui, e rinouando la buona verso di lui.

Che gli Aferismi d'Hippocrate possano seruir per norma non sole della Medicina, ma della Politica, e della Theologia .

## CAPITOLO VII.

He l'huomo qual picciol mondo corrifponda nelle sue parti al mondo grande, è stato sempre da gl'intendenti concesso, e da scrittori esattamente mostrato: perche se in questo v'è la parte superior, & eminente, oue risiede il sommo intelletto, con l'intelligenze, e Leon Hebreo gli angeli : e v'èla parte di mezzo, che sono i cieli, oue stà il Sole mo- dialog. 2. dederator dell'altre stelle; e v'è la infima, ò sublunare, in cui nascono, Amere, e viuono gli animali, e le piante: nell'huomo vedesi con mirabil magistero, ogn'vna di queste parti al viuo rappresentata. Il capo Comparatioquafi sublime rocca diuina, tiene in se la cognata de gli angeli ani- me dell' huoma intellettiua predominante, e reggitrice fourana. Il petto hà il mo col moncore, che posto nel mezzo, diffonde col suo moto, e calore lo spirito vitale à membri tutti, che li conserva, e mantiene emulo del Sole, che presente viuifica col moto, e lume suo le sementi, le piante, e' fiori, e' frutti, el'herbe, e le gemme, & ogni specie d'animale; la doue da noi alluntanato, rende col far il verno le cose tutte. squalide sterili, e semimorte. Il ventre inferiore contenendo il segato, la milza, lo stomaco, le reni, li genitali, & altri membri dedicati al nutrir il corpo, & al generarne d'altri fimili, adombrapienamente la region inferior alla Luna, in cui tutti li viuenti col nodrirsi de' proprij cibi, viuono, e si moltiplicano con l'incessante

rinouation di se stessi ne' parti loro. Se poi si risguarda à gli Elementi, de' quali questa medesima region è composta, fuoco, aria, acqua, e terra, euidente se ne troua la proportione ne' quattro humori del corpo humano, bile, sangue, pituita, e melanconia; perche la bile di fua natura calda, e feruida, corrisponde al suoco, il sangue caldo, & humido all'aria: la pituita fredda, & humida all'acqua : e la melanconia fredda, e fecca alla terra. E si come ne gli Elementi s'osserua la. tanta varietà di Meteorologiche impressioni, così de'similise ne fcorge nell'huomo. Se l'aria s'infiamma di folgori, e di lampi: eccone tal'hora ne gli occhi la sembianza, quando accesi rosseggiano, eturbatigli spiriti loro, eccitan apparenze di fiammelle, & imagini varie . Se per l'aria strepitano i tuoni : ecco nel corpo humano il mormorio de gl'intestini, che per sotto, e per sopra scoppiano rutti, e flati. Se spiran venti, stillan pioggie, fioccan neui, ecadon tempeste, anco l'huomo ne proua il difagio da tanti vapori, & esalationi, che spesso l'infestano, hor col girar in varie parti, hor col condensarsi nel capo, e con forma di cattarro precipitar all'ingiù. Scotesi la terra con terremoti? Anco l'huomo patisce tremori, e palpitationi. Trouansi in esta minere di metalli, e di pietre? Sonuene di simili pur troppo nell'huomo, tal'hor nella vessica, ò nelle reni. Onde non resta in vero, che ricercare per comprendere, che la mirabil fabrica di lui è vn. prototipo dell'vnluerfo, e perciònomata Microcolmo, per hauer in se quasi che in compendio raccolte le persertioni di quello.

Franc. Val-les c 1974. de Sac Philof.

Con tal dunque picciolo mondo, fi conforma (se ben fi mira) Compart: il mondo politico, che consiste nel gouerno della Republica, li cui buomo con le membri, effendo l'agricoltura, l'arre militare, la letteratura, la mer-Republube. cantia, e l'arti mecaniche, si può notare, che questi compitamente s'adeguano à cinque membri dell'huomo: fegato, core, ceruello, mani, e gambe. Peròche dall'agricoltura vien somministrato l'alimento al popolo, come dal fegato al corpo. Dall'arte militare vien la difesa del dominio con l'armi, come dall'irascibile del core il vigor fpiritoso dell'animo. Dalla letteratura procede la retta norma di la. per gouernare, configliare, deliberare, e con l'introdur le virtù, dar bando alli vitij, come dall'apprensione, dalla memoria, e dal discorfo, che nel ceruello s'adempiono, rifulta l'eccellenza del valor humano. Dalla mercantia raccogliesi dal di fuori l'oro, che arrichisce licittadini, come dal ministerio delle mani vien apprestato ogni sorte di benefitio all'altre parti. Dall'arti mecaniche ridonda il softenramento, e comodo publico, e privato, come dalle gambe fi fostenta il corpo per vsi, & emolumenti diuersi. Di modo che setale è la corrispondenza, ch'hà il corpo ciuile con l'humano, confimili anco deuon stimarsi gli accidenti, l'alterationi, li turbamenti, le conservatio ni, le cadute, e soccorfi, ò rimedij dell'vno, e dell'altro.

Ma poco fuaria la fomiglianza col Microcosmo del Mondo Theo-tione del corlogico, il quale ne precetti morali confistendo, che regolino l'anima, po humano per indrizzarla da caduca, e mifera ad immortale, e felice vita, si pro-col corpo theo portiona in ciò fingolarmente alla conditione de' membri dell'huomo, & al modo del viuet loro, per la natural dipendenza, e conneffione, ch'è trà l'anima, & effi . A' i quattro humori del corpo, rispondono i quattro affetti del Christiano, ch'è, al sangue la dolcezza del feruir à Dio, alla flemma la quietezza della mente, alla bile l'amarezza del peccare, alla melanconia la triftezza d'hauer peccato. Alle tre viscere principali, cioè al ceruello s'addatta la contemplatione : al core l'amor diuino : al fegato la charità verso il prossimo . A' gli altri men principali, com'alla milza la mortificatione : allo stomaco il gusto della legge diuina: à gambe, e piedi l'esercitio delle buone opere. Così la sembianza de i cinque sensi si scopre nelle cinque virtù, che noman theologiche fede, obedienza, speranza, charità, & humiltà. La fede rassembra il vedere, perche con essa s'illumina l'intelletto à conoscer il vero. L'obbedienza l'vdito, perche con essa jup. pfain. s'osferuano i comandamenti diuini. La speranza l'odorato, senten- esp. 77. dosi per quella la fragranza della futura beatitudine. La charità il gusto, rendendo quella à schiso li beni temporali, & inducendo fame de gli eterni. L'humiltà il tatto, dando ella à tutte l'altre virtù spirito, e vita, come senza il tatto non viuerebbe il corpo co gli altri sensi. Così anco i sette sacramenti della Chiesa, con li quali si rigenera, e s'abbellifee l'anima, per riuscir capace del regno superno, son ombreggiati dalla naturalezza del corpo humano; percioche, sicome questo si perfettiona prima con la generatione, che lo fà nascer al mondo: poi con l'augmento, conforme i diuersi gradi dell'erà sua: nell' Opuse. terzo col cibo, che lo fostenta in vita : quarto co' rimedi ne' casi delle de sue infermità. Così prima il Battesimo rigenera spiritualmente l'huomo: poi la Confermatione l'accresce co' doni dello spirito di Dio: l'Eucharistia lo nutrisce con la manna celeste: la Penitenza lo risana de i morbi dell'anima: l'Estrema Ontione, ch'èil quinto Sacramento, fà l'iftesso, e nell'anima, e nel corpo : gli altri due, che son l'ordine, & il matrimonio, che s'estendono dall'vtile particolare all'universal della Chiefa, per quello fi gouerna essa spiritualmente, e per l'altro si multiplica corporalmente.

Ma perche in tutto appari cotal Microcofmica, e Theologica conformità, raffiguranti nell'infermità del corpo anco quelle dell'anima; perche le quello patisce febri, delirij, flussi, vomiti, nausee, dolori, &

S. Tom.

altri malijanco à questa n'accadono di somiglianti. Febricita essa peril peccato: delira per l'oftinatione: vomita, euacua per l'eccesso de gli escrementi, ò male inclinationi sue : nausea il far bene per il gusto. ch'hà del far male : duole per la finderesi, che la morde. E se in oltre Hugo di S. il corpo foggiace à ferite, e piaghe: di tali parimente l'anima resta of-Furore nell'- fefa. Mentre quello vien ferito, rifana tal volta, e tal volta no. ma

Salmi c. 46. perifce: nel rilanar però auuiene, ch'hora per lungo tempo tien la piaga aperta, che poi nel saldarfi lascia la cicatrice; hor in breue risana, e senza che segno alcuno gliresti. L'anima ferita è quella del peccatore: il rifanar lungo con la piaga aperta è di lui volonterofo di convertirsi, ma che tien in se viuo il desiderio di peccare: il sanarsi breue è del conuertito : il restar la cicatrice è del penitente, che non hà ben adempito l'obligo della sodisfattione. Il non restargliene, è di chi hà perfertamente sodisfatto. In somma se tale, e tanta è la consonanza del ternario di questi mondi, humano, politico, e theologico che marauiglia fia, se il diuino ingegno d'Hippocrate, nel considerar i mali, ò suturi, ò presenti del primo, con la norma di conoscerli, e rimediarli, hà dato occasione d'applicar anco tal scienza, e misticamente pratticarla ne gli altri due? Il che non sarà spiacente, ne infruttuofo intendere dall'efame d'alcuni pochi, e più comuni trà i moltissimi Aforismi di lui; perche da questi potrà ogn'vno haver poi sufficiente motiuo d'interpretar gli altri, coll'addattarli alle profeffioni fudette .

> Che le Republiche , à Prencipi difficilmente si ponno mantenere nel lor florido stato, ne meno i fauoriti di quelli, conforme la dottrina d'Hippocrate.

#### APITO VIII.

Onfiderando Hippocrate lo stato dell'huomo compitamente fano, stima che non debba di tal sanità fidarsi, ma temere di finalmente cadere da essa, per vna tal ragion di natura; che le cose non sempre nel suo ben estere si mantengono, ma ad incessanti vicende. foggiacciono; onde la fanità, ch'è in colmo, non fi potendo accrefecre, deue per necessità peggiorare. L'esempio di questa propone egli ne' corpi de gli athleti, ò gladiatori, li quali erano per l'ordinario de' più robusti, e de' più sani de gli altri, acciòche fossero più habili alle lutte, ed'à cimenti, ch'esercitauano ne itheatri. A' questi dunque od'à fimiglianti, dice che per ouuiare à pericoli de i morbi, ne i quali possono incorrere, sarà sempre vtile sminuir l'habito del corpo loro fanguigno, col renderlo di pieno asciutto, e di pesante leggiero, con quei mezzi, che dall'arte medica vengono somministrati, che se ben egli non esprime intendesi però estere il salasso, il medicamento, e la dieta in tal'Aforismo. Habitus Athletarum , qui summum bonitatis attingunt, periculofi ,fi in extremo constiterint, neque enim poffunt in codem permanere , neque quiefcere . Cum vero non quiefcant , neque possint proficere in melius, reliquum est igitur, ot recidant in deterius. His de cansis bonum habitum Statim foluere expedit, vt corpus rur sus nutriri incipiat; de. Due precetti da questo si cauano di Medicina: vno è, che l'huomo all'hora stà in pericolo di salute, quando è troppo sano: l'altro, ch'in tale stato deue subito sgrauarsi dalla, in percolo di copia de gli humori, perche (come glossa Galeno, ) ò non se gli rom- salme . pa qualche vafo, ò non resti da quella suffocato d'improuiso.

Vedasi quanto bene questi due punti quadrino à due principali massime di politica. La prima delle quali è, che nissuo Regno, ò Republica può lungamente durare nel supremo fiore dell'età sua : enisfun benche gran fauorito di Prencipe, può afficurarfi di non decade. re in alcun tempo dalla fua gratia. La feconda è, che tanto la Republica, quanto il privaro ministro deve invigilar à prevenire, quanto più fia possibile con i douuti rimedij le loro cadure, Gli esempij della prima son noti d'auuantaggio à chi hà scorso gli annali de gl'imperij de' Monarchi, ò de' popoli, ogn'vn de'quali ha mostrato l'esperienza, ch'hà hauuto li suoi periodi del cominciare, dell'accrescere, del giunger ad vn colmo, e poi di declinare. Nissuno mai haucrebbe. creduto, che l'inuincibile potenza Romana, domatrice del mondo, potesse in alcun tempo tracollare; e pure auuenne, che l'estintione non potuta incontrare da forza esterna, gli successe nel più bel rempo del fuo dominio, per l'interna, e de' proprij cittadini, ch'emuli trà di loro, la sconuolsero, e dissiporono; à guisa à punto di quello che succede nel corpo humano, che ripieno, (come dice Hippocrate) di souverchi humori,no può fare, che no fi riduca per effi à gl'eftremi pericoli della vita. L'istesso era successo auati d'essa alla Republica Spartana, & Atheniefe,c Chartaginefe; & alla Monarchia de' Perfiani, de Macedoni, e de'Giudei, chi per vna, e chi per vn'altra cagione, dall'alto al basso trauoltì. Dopo Augusto, ch'in somo grado di felicità, godè pacificaméte per'40. anni l'imperio del mondo, s'osseruò ne' suoi posteri con varij turbini d'incôstante fortuna ondeggiarli, sin'à Costarino Magno, ch'in altissimo posto la rimise. Ma diviso poscia trà suoi figliuoli Costanzo, Costantino, e Costante, e con disugual valore da essi, e discendenti loro amministrato, fu prima da Genserico Rè de' Vandali, poi da Gotti, & Hunni, e Longobardi fouuertito, & afflitto, col diffrugger

Mutationi de gl'impery.

quali du fondamenti liletta Roma, che poi con la fublime virtu di Carlo Magno restaurata, e purgata l'Italia da Barbari, respirò sin'al rempo di Federico Barbaroffa, che fieramente di varie calamità, e turbulenze la riempi. Ne' fecoli à quelto feguenti, quanto valeffe. la Republica de Fiorentini di ricchezze, e d'autorica nell'Italia : quanta felicità godesse la stirpe Aragonese nel Regno di Napoli: quanta la Vilconti, e la Sforza nel Ducato di Milano: e quale flaro di maesta, d'opulenza, e di stima in Europa, e diciuil beatitudine in Borgogna, possedesse il Duca Carlo, non v'è, chi non l'habbia con piacer letto,e co marauiglia vdito è pure ogn'en di questi dalla cima al fondo precipitofi, caddero in modo, che no resta, che d'essine gli stati già loro l'ombra, e ne gli altrui feritti la memoria, auuertendoli bene, che Muoiono le cistà , muoiono i regni.

Ond'in vero adeguatissimi son i canoni sudetti, medico, e politico, conformantifi nell'afferire; ch'il troppo buono ascendente, ò di fanità nel corpo humano, ò di felicità nel dominio, deue stimarsi grande: mente pericolofo, per le ragioni, che dalla natura in quello, e dall'

esperienza in questo risultano.

Ma per descendere dal publico al prinato, chi non vede anco nelle Cadure particolari persone, verificarsi gl'istesse? Elio Sciano dalla gratia, che d'humini fa haueua suprema presso Tiberio, sece poi miserabil rivoka, col restare tronco del capo. Seneca che tanto poteua presso Nerone suo discepolo, che n'hebbe in dono facoltà d'oro immense, su ne poscia prinato, e fatto morir col fangue dalle vene profuso nel bagno. Etio quel Paul. Diac. capitano chiariffimo de' Romani, che fu stimato il terror d'Attila.

fu per invidia, ò per timor delle sue prosperità, iniquamente veciso da Valentiniano Augusto. Bellifario pur Romano, che vinfe nell'

Rhafael Oriente i Perli, nell'Italia i Gotthi, nell'Africa i Vandali, col con-Volater. dur il Rèloro Glismere in trionfo, non puote vincer l'inuidia, che resolo sospetto à Giustiniano, gli sece cauar gli occhi, e sforzòlio à mendicare. Narfete eunucho così celebre, che di libraro diuenne liberator dell'Italia, & vecisor di Totila potentissimo Rèloro, fu per loggestione de gl'inuidi del suo valore, & immense ricchezze oltraggiato da Sofia moglie di Giustino Imperadore, col ricchia-

della vitadi marlo dal Generalato trà l'ancelle sue al mestier del filare, A' tempi poco fà andati, Consaluo Ferrando per consenso de viuenti d'all'hora, nomato il gran capitano, per le felicissime imprese fatte contro Francesi nel regno de Napoli, da doue li discacció, prouò l'ingrato animo di Ferdinando Rè di Spagna, e suo, ch' ad'ogni poter abbassandolo, ridussero anco à viver, com'estiliato in Losa picciola. terra di Granata, doue di febre doppia quartana da melancolia ca-

gio-

Consaluo.

mofi.

gionata, finì la vita, Non v'era chi ne passati anni preualesse in Francia alla possanza, e gratia con la regina Maria de Medici al Concino gentil'huomo Fiorentino detto il Maresciallo d'Ancrè: ma soggiacque ben tofto al rivolgimento della rora farale, coll'esterminio, e morte sua. E' trà noi per anco fresca la memoria d'Alberto Valstain barone Boemo, à cui fu poco dianzi appoggia ala soma del cadente imperio di Ferdinando Secondo, il qual valoro famente mantenne in feggio, contro la ferocia di Gustauo Rè di Suetia, quasi della Germania tutta impadronito, ne però potè difendersi dall'auuersa fortuna, eguale à quella de gli altri, col restar nella città d'Egra da suo già beneficato, e partiale, tradito, e lasciato in preda di molti, che pella propria stanza crudelmente l'assalirono, e trucidorno. Per conchiu. derla, pare che cotali Metamorfosi siano per l'vsato satali a' rari, e grand'huomini, così che ridotti ad eminenza di ftato più che ordinario, d'opulenza e d'autorità appresso li Prencipi, debbano star sempre con l'occhio aperto, e timorofi di finalmente caderne: com'à punto hà Tacito. Fatopotentia raro sempiterna. Et anco, perch'ellendo la Cagioni delnatura de prencipi molto suspettosa, entrano tal volta in pensiero, fauorui deche quelli, ò si voglino lor veguagliare, ò affettino il loro dominio. Prencipi. Et in oltre suole trà gli vni, e gli altri nascere col tempo certa satietà, che distrugge l'affetto loro; conciòsiache hauendo il fanorito ricenuto dal padrone tutto ciò, che potena sperare, non s'incalorisce più nel seruirlo, e così perde la gratia. Et al padrone non restando piuche dargli, se ne pente col credere, che quegli no'l serua più volentieri, com'hà lo stello Tacito. Fato potentia raro sempiterna, an satietas capit, aut illos cum omnia tribuerunt, aut bos , cum nibil reliquam eft, quod enpiant. Crollano ben anco li fauoriti per altre caufe, ò della presontioaloro nel dimandar troppo al Prencipe, ò dell'arroganza nello fimarfi di faper più di lui, ò della superbia nell'vsar il suo fanore, quasi che proprio, ò della iattanza di poter il tutto con lui, ò della petulanza nel dispreggiar i suoi parenti, ò d'altri sì fatti lor diffetti, che ò separati, ò vniti concorrono ad abbattere l'aggrandita lovo sortuna, in cui però vien ad hauer luogo il detto del Poeta. Tolluntur in alsum

Sil leat

Valapfugraniorernans.

Ch'è il dire.

Perch'à i voli troppo alti, erepentini Sogliono i precipita effer vicini .

Concetto forle toho da Cefate, ne fuoi Commentarij, oue dital fortuna motiua, che Solet ques plurimis beneficijs arnavit ad durierem cafum rofernare. Hota parliamo della feconda proposta, ch'è dirime.

diare alli sudetti pericoli: tanto della Republica, ò del prencipe; quanto del fauorito.

Rimedij politici contro li pericoli delle rinolutioni di stato, con l'indrizzo d'Hippocrate.

### CAPITOLO IX.

Ice Hippocrate nel sopr'allegato Aforismo, che a' corpi giunti al colmo di sanità, bisogna prouedere, che non si trauolgano coll'alleggerirli d'humori; acciòche si comincino à renutrir di nouo. Il falasso li diminuisce: la medicina li purga: l'inedia gli assottiglia: l'esercitio li consuma: il sudore li suapora: il bagno li dissipa. Questi son li mezzi ordinarij dell'arte medica, per sgrauare la pienezza, che riduce i corpi humani à pericolo della vita. La politica tien anco li suoi rimedij, per ovuiare alle riuolutioni de gli stati, ò publici, ò priuati. Ma si come regola principalissima di visanare l'infermità è Sett. 2. Afor. quella, che l'istesso Hippocrate propone in altro Aforismo, cioè: Che con vn contrario si cura l'altro, così deuonsi sapere le cause di tali riuolutioni, per poter oppor ad effe li proprij correttiui; e prima

delle publiche. Caufe delle Intonano i politici, che quelle sono, L'irreligione, le nouità, l'inauriuolinioni . uerrenza, il poco configlio, il rigore, la crudeltà, l'auaritia, la prodigalità, i mali costumi, e la debol'autorità, dalle quali germogliano l'infidie, le congiure, le fouuerfioni. Deue dunque proueder ad effe,

chi vuol sussistere nel dominio.

Che la religione sia la pietra fondamentale d'ogn'imperio, su Arift nella fempre confenso di tutti li sauj, il maestro de quali afferma, che li Rhad Alef. Dei son più inclinati verso di quelli, che gli honorano, che perciò il dominante prima del tutto deue hauer cura delle cofe facre, perche con esta s'acquista maggior' obbedienza, e riuerenza ne' popoli; li qualidal vederla stimano, ch'egli non sia per pensar mai adingiuftitie, com'amico, e timorofo di Dio, ne ofano perciò tentar cofa contro di lui, come protetto dalla divina mano: così egli dice. Nam, & minus iniuftum aliquid sperant ab co principe pati, quem religiosum, Deorumque verentem existimant, & minus ei insidiantur, ut tutores , & adiutores habenti etiam Dees .

Dal che raccogliefi, che lungamente mai durar potrà quell'impero, I. Illant.de doue poco viue il culto della religione, la quale fi come tien fermi, e iracap.12. legati gli huomini nella focietà ciuile, così sprezzata, ò confusali discioglie co la mutatione de gli stati, e rivolutione de'Regni, Gl'esépij son pronti all'età nostra nell'Europa, già fatta scena d'odiosi fantasimi d'empietà, per il mal genio de corruttori della vera religione. Quan-varia fonte siano le desolationi, gli esterminij, li sconuoglimenti cagionati uoglie li redall'imposture di Machometto, dalle bestemmie di Caluino, e di gm. Luthero, editant'altri seduttori, non occorre, che la penna gli spiechi, douel'occhio n'è amplissimo testimonio. Epure si trouò schiat. ta di Regitanto stolidi, quai furno gli Egittij, ch'à stabilirsi lo scettro in mano, e preservar il regno delle rivolte, stimorono profitteuol antidoto, admetter ne i loro sudditi la varietà, e miscuglio delle religioni, acciòche non potessero cospirar già mai tutti insieme contro cul. lib.2. diloro. Manon capiuano, ch'altro è per imperar con sicurezza, tener diuisi gli animi de' sudditi con passioni private, di gare, di pontualità, di pretensioni reciproche: altro è divider in loro il natural' affetto, ch'à tutti è comune, della religione: quelle per esser accidentali, e per il più ne' potenti, e nobili, non s'imprimono tanto ne gli animi con la radice loro, che non si possino regolar, & estinguere col corso del tempo: ma l'affetto sacro, per effer inserto dal nascer d'ogn'vno, tanto de' nobili, quanto de' plebei; e però essendo ineflinguibile, ne si potendo deporre, auuiene, che tutti vogliono acremente difenderlo, e temendo di feguitar il migliore, tengonsi ad onta d'esser creduti di seguitar il peggiore; ond'ecco le turbulenze à campo, le fattioni, le sette, le conventicole distruggirrici del publico bene. Vna dunque sia la religione: vna la norma, non mista, ne varia d'honorar Dio, se vaito, e non discorde, ne traboccheuole si vuole conscruare l'impero.

Ma oltre questa, le nouità fur sempre allo stesso pregiudiciali, e riusci molto sicuro il mantenere li costumi patrij, & antichi; perche se uon suggirsi. crediamo à Sallustio. Imperium facile ijs artibus retinetur quibus initio partum eft. Ese vogliamo vdir Alcibiade presso Thucidide. Il Lib.6. tutissime agunt homines, qui presentibus moribus, legibusq; etiamsi deteriores fint, minimum variantes, rempublicam administrant. Forle haueua egli tratto la causa di questo dell'Aforismo d'Hippocrate, nel quale infegna, che gli huomini, benche deboli fiano, evecchi, più facilmente sopportano li disagi, a quali son auuezzi, che non fanno li forti, e gioueni, che non gli fon auuezzi. Qui con fueti folitos labores Sen. 11. A. ferre, etiamfi fint, imbecilles, & fenes, non confuetis, fortibus, atque in- for. 49. uenibus facilius ferunt. Così anco li popoli s'accomodano più alle cose viate, ch'alle noue; ond'alterare la consuetudine inueterata nella città, sicome porta seco notabili difficoltà, così non può che riuscire pericolofo; perche

Enentus varios, res non a semper habet.

Cornel Gall.

venga ad alcuna innovatione, che regoli l'antico rigore, ò la troppo feucrità non confaceuole al viuer prefente, deue farsi à poco, à poco per gradi, com'anco vuol'Hippocrate, che s'alserui nel corpo humano, nel corregger il quale prohibifce li paffaggi da vn'estremo all'al-Sett.2. afor, tro, fenza li debiti mezzi lentamente viati, dicendo. Lord paullation fit tut men eft, then alias, tum quum ab altere ad alserum transitus fis. Ch'èlo thello addotto da Tacito delle leggi, e dell'autorità de Magistrati, ch'à poco, à poco prendono forza. Infangere paullatim, munia

Legum . de Magistratuum in fe trabere .

Ma si perdono anco gli stati per l'incautezza de' Prencipi, la qual r mna il Pre. consiste nel far paco ristesto à ciò, che può riuscir loro noceuole, com'è djt.

l'esaltar tanto alcuno, che non lo possa poi ad arbitrio suo abbassare; ò lasciargli così al lungo il comando dell'armi, che captiuandosi gli animi de' foldati, gli habbia pronti poi ad ognitentativo, anco d'appropriarfi il dominio; com'hebbe Confaluo il grande, s'hauesse voluto vsurparsi il regno di Napoli: e com'hebbe il sudetto Vvalstaia imputato di volerii far Rè di Boemia, che non gli riufel nella guifa, che fece già pocchi anni ad Oliviero Cromuello divenuto per tal via occupator del Regno d'Inghilterra, di Scotia, ed'Irlanda. E anco egual'inciampo il chiamar in aiuto chi preuale troppo di maggioranza, e di potenza, per il pericolo di restarne soprafatto; com'aquenne à Federico fratello d'Alfonso d'Aragona Rè di Napoli, il quale. chiamato il foccorfo del confanguineo fuo Ferdinando Rè di Spagna contro Francesi, fil così bene servito, ch'accordatisi questi, e quegli nel diuidersi il Regno, ne restò egli miseramente spogliato. Così è di presente in piedi la Monarchia Turchesca, per l'incautezza, se non d'altro, de gl' Imperatori Greci di Costantinopoli, che preualssi tal'hor de' soccorfi Turchesehi, per frenar l'insolenza de' lor baroni foggetti, cagionò che quelli inuaghiti della bellezza del paefeje foiata la facilità di forprenderlo, vi fi pofero all'impresa nell'anno 1457.

Arift. s. Po. che riuscì loro, cacciandone dal trono Costantino vitimo di quell'lii-cap.11. Impero, ou'esti barbaramente regnan fin'hora. Vaglia dunque il precetto del direttor de' politici, che non fi deue lasciar trascorrer alcuno à grado troppo eminente nel principato. Communis custodia principalus eft, monimem quum magnum facere. Ouero le è fatto il trafcorfo, correggerlo, no coll'opprimer ad vntratto, ma con girauolte, e con accorta lentezza difautorizzare, com' impone l'ifteffo. Oportet circumductione quadem , & per ambages id facere, nec totam

potestatem simul tollere. Ne istellamente fi permetta il comando a' fudditi troppo lungo, massime della militia, per gl'inuctivi, che da ciò

pon destarsi di promouer cose none ; e per l'affetto, che suole di souuerchio contraherfial fignoreggiare, onde Seneca porta per antico ricordo . Nihil tam veile, quam breuem potestatem effe, qua magna fit . Ricordo, che suanco lasciato insieme con l'antedetto da Bortolamco da Bergomo alla Republica Venera, che fin'hora in prò fuo pontualmente gli osserua.

- Il poco è debol configlio di chi gouerna è tale ranto nell'effer trope Debol confip po frettolofo, quanto pertinace. La fretta, e l'impeto fon contrarij al ela. configlio; perche quelto fi prende con quiere, e quella col moto: quefo porta in dugio, e quella celerità; onde Briante vno de' fapienti de' - Stob. la Grecia, diceua, ch'il tempo è ottimo configliero : e Seneca vuole; che si deliberi contempo, ma si faccia con preflezza. Diù delibera, in Prouerb. cito facito. L'accellerare le cofe con troppo ansietà, le sa precipitare, com iniegna Tacito. Cantis, quam acrieribus confilgs, potentia tutius 12 Annal. habetar. E veramente è anco concetto del volgo, che chi và piano, và sano; perch'il piede più facilmente inciampa col caminar veloce, che coltardo. Ne fi può negare, che le cofe con maturità compite. più fon atte à durare dell'affrettate: così l'iftesso Seneca . Non durat , In Canfolat. mecad visimum exis, nifi lenea felicitas. Intendafi però fanamente di ad Marc. ral lentezza, che non pregiudichi all'occasione ; perche quando quefa s'offre, non fi deue viar dimora, ma celerità nel pigliarla; poiche suggira non più s'incontra.

. Pronte capillata, post hac occasio calna. Anfon. Ma che anco il perrinace configlio fia dannolo in estremo alla conservatione dello stato, due famosi esempij ce lo chiariscono. Vno di Carlo Duca di Borgogna riechissimo, e porentissimo; ma di cui narra dannosa l'Argentone, che per il troppo compiacerfi del fuo parere, senza far prencipi. alcun compenso dell'altrui, (massime all'hora, che vinto vna fiata. de gli Suizzeri, volfe con precipitofo configlio poco tempo da poi, contro il parer de' più faggi, vna, e due volte reitetar la battaglia,) restò alla fine fotto Nansi disfatto, e morto, & il suo stato riuolto soffopra. L'altro di Lorreccio famoso capitano Francese, ch'accampato fotto la Città di Napoli, stringendola con durissimo assedio, non volle mai restar persuaso per l'ostinato suo genio, ad allargarsi tapoco da effo, fin che la ftrage, che nel fuo efercito faceua la peffilenza (che poi fi diffe Gallica, ) fi mitigaffe alquanto, col riftoro dell'aria benigna delle vicine terre, nelle quali ogn'vno instana, che ripartisse le squadre , per ritornarle poi rinuigorite à perfettionare l'impresa : ma rifiutato da lui cosi falubre configlio, recò ad effe la morte, l'eccidio a' fuoi, e la non sperata virtoria a' nemici. Dell'uno, e l'altro di questi. e d'ogn'altro forfimile fi può dire .

Horar.carm. Vis confilij expers mole ruit fua.
3.0de 4. Tra gli altri difetti, che fanno ruinare

Trà gli altri difetti, che fanno ruinare chi domina, è il rigote, la crudeltà, e l'auaritia, che traggon seco l'odio de' sudditi, e questo il desiderio della rouina, com'è l'antico adagio.

Quem metuunt oderunt : quem quift

de off. Quem metuunt oderunt : q

Del rigore diceli, che Summumius, summa iniuria. Questo esercitato dal Duca d'Alua per lo Rè di Spagna nella Fiandra contro li Con-Bettro Rella ti d'Agmonte, & Storno, col prescinder loro ogni speranza di per-

Beter sulla ti d'Agmonte, & Storno, col prefeinder loro ogni speranza di perwinadil Al- dono, e farii publicamente decapitate: & in oltre coll'impor in.

està eccefsiue, & inustitate contributioni, ridusse ad implacabile odio
l'Ollanda, e l'altre prouincie basse membri di lei, che ribellate viuon sin'hora nell'assoluta libertà, che vediamo. Anco à nosstrigioni Carlo Stuardo Rè d'Inghilterta, non per altro si tirò sopra il collo la manaia del camestee, che per l'odio contratto ne' popoli con.
l'accrescimento delle gabelle, e col priuar de gli antichi emolumenti
delle soresse (beni già inutili, venduti, e poi bonificati, ) li principali

delle forche (beni già imutili, venduti, e poi bonificati, ) li principali di di fudditi. Così per la rapace, e crudel natura di Ferdinando padre. & Alfonio figlio Aragonefi già tre fecoli nel regno di Napoli: ali primo, che mai fece gratia, ne hebbe mai compaffione ad alcuno: il fecondo che fece accopare da vu moro d'Africa trentarte prencipi prigioni di molt'anni in vn fol giorno, fi folleuò esfo regno alla venuta di Carlo V III. Rè di Francia, de fenza lo ssoderar pur vna fadad discacciò quello, e foggettossi questo. Ne occorrein così a manifesta

far mentione d'altripiù antichi esempij, de' quali abbondan l'historie.

Romady con.

Lapiaceuolezza dunque, la beneficenza, il compatimento deuon
tro di rece, esser gli opportuni rimedij contro similivitij. A' piaceuoli promette

l'oracol cuangelico grandezze nel mondo. Beasi mites, quaniam ipsi

De Clem. passidenna serram. A cui quasi concorda Seneca. Remissius imperanti

melius paresur. Il che molto bene prouarono il Romani all'Ora, ch'ardendo l'Italia della guerra d'Annibale, li lor compagni fi mantennero in finisima re'de, come ha Liuio , Pidelitest, puia sul'a moderatole, regebantur imperio. Ma Chilone appresso Laertio ricerca nel piaceuole l'aggiunta della potenza, perche si tenga ferma l'altrui riureraza, e'l

Lib.1.6.4. [Aggiunta della porenza, perche fi enga ferma l'alturi intereza, e'l timore. Ve à fuir princept non tàm metum exterqueat, quàm impetret reneventiam. E veramente la troppo lentià cagiona il poco rispetto, e lo freezzo, onde fi come l'odio per l'annefi o timore non ardice per il più di tentare, benche defideri la mutatione del regno, così lo freezzo della l'ardimento di tentarla, dalche il Filosofo in parlando d'ambedue queste cagioni, dice che la maggior parte delle riuolutioni pro-5. Polit. e 10. molse dall'odio, lon compite dallo freezzo. Alteram estama adelle 19-

140

rannis oportet, adium; è consemptu verò plarima fiant euerfionum. Fuggalo per tanto, col mantener il debito decoro, ne sprezzi se stesso, chi non vuol'esfer sprezzato da gli altri: creda in oltre, che non la dissolutezza della vita, non l'ebrietà, non la crapula, non la libidine, non la leggierezza nel mutar spesso parere,non la profusa, & inegual distributione de gli honori, no la negligenza nel lasciar scorrer li disordeni, lo manterranno mai in posto di stima, sì che ogn'vno facilmente non si prometta di poterlo infidiar, & abbattere: penfiero dell'ifteffo fauio. Solutè vinentes despicabiles finnt, de multas opportunitates prabent insidian- Loc.cit. tibus . E' vero, che l'esser benefico copre di gran vitij, & acquista oltre modo l'amore, e la riputatione; ond'hebbe à dir Seneca, che si custo- De brenie disce meglio l'imperio co' beneficij, che con l'armi, di che sa piena sede Tito Vespasiano, che per l'impareggiabile sua indole di beneficare,essendo solito dolersi, se alcun giorno passaua, che non hauesse fatto gratia ad alcuno, venuto à morte su da tutti copianto, come se Roma Suet. restasse dal suolo spianara, e distrutta. Ma anco à tal dote si ricerca la moderatione; perche dando più di quel che si deue, non si perda quell'amore, che si vorrebbe, essendo instinto dalla natura humana il far ingrato chi riceue più di quello, che possa ricompensare per il detto Libas hillor. di Tacito. Beneficia co víg lata funt, dum videntur exfolui pofe: vbi mulsum antenenere, progratia odium redditur. Dal che scaturisce poi la voglia di vederti il beneficante fuori de gli occhi, s'à Dio piace, anco di danneggiarlo,perch'habbia luogo quell'adagio:ch'vn granbeneficio, non si paga, che con vna ingratitudine grande, il che pur suricordato dallo stesso Seneca. Quidam quò plus debent, magis oderunt: leue as Lib. debe-

alienum debitorem facit grauem inimicum. Se dunque vna mano è larga nel dare, l'altra fia ristretta nel ritenere: il modo vi si fraponga, che temperi il poco di questa, e'l troppo di quella; accioche meno che fia poffibile, s'incontri il male dell'vno, Tacit.3.bift. e dell'altro, auuerandosi, che Simplicitas, & liberalitas, nisi modus adsit in exitium vertuntur.

Gioua in oltre som mamente all'acquistare beneuolenza il compatire, e compiacere il popolo, ò sia nel souuenirlo, o nel ricrearlo, non bramando egli, ch'abbondanza, e dilettenoli intertenimenti.

Duas tantum res anxins optat

Panem, & Circenfes .

Così secero li Romani solleciti oltre modo nel proueder alle cose per il comun vitto necessarie, e nel permetter molte hilarità publiche, Agric. con varie forme di giuochi, e spettacoli, gioueuoli anco d'assai per ammollire la ferocia de gli animi guerrieri, e tenerli con tal'otio occupati, e quieti; come con tratto di gran perspicacia osserua.

Invenal.S. t.

la Republica Veneta, per mantenersi in quella tranquillità, e pace, in cui fonda la sua potenza più che nell'armi. Ma in questo anco deuc guardarfi, che l'allegria non fi conucrta in luffo, e la troppo indulgenza non generi sfrenatezza; perche s'è male, ch'il Prencipe niente permetta, è peggio, che permetta il tutto, di che su tassato Netua per altro ortimo imperatore, essendo la licenza nodrice del sconuolgimento, com'il padre troppo indulgente à figli è tal'hor cagione del precipitio loro, fimile in ciò alla fimia, che per accarezzare, e stringerst troppo al seno i partisuoi, comedice Plinio, gli vecide.

Ma se l'esser prodigo de benefici) noce al dominante, mosto più gli

Lib.9.c.34. Produgalità odiofa.

5. Annal-

pregiudica l'effer prodigo nelle spese, e permetter la prodigalità ne' sudditi. Eglis'impourrisce, e perciò rapace diuenta, & odioso, nel qualicasogli auniene poi, che Perunijs acerbe conquirendis, plus inuidia sibi, quam virium addat. E cosi porge occasione a' popoli di tu-

4. Annal.

lib.13.

multuare, i quali per altro patientemente van tollerando il giogo della loggettione. Pacemexuent tha magis anaritia, quam obsequis impatientia. S'aggiunge, che tanto profondendo egli, quanto eaua, molte volte è sforzato lasclar occasioni granissime d'auuantaggiarsi lo stato, per la mancanza del denaro, con cui non può supplire à quant'occorre, come si vide in Massimiliano Imperatore, elle sempre involto in queste difficoltà; per la profusione sua, di rado gli avuenne d'effettuar impresa di momento, e trà l'astre delle ricuperatione da l'adoa, à cui posto l'assedio con formidabil esercito, nen puote oltre quindeci giorni per tal canía continuarlo; necessitato perció à torriarlene, con gran discapito d'honore nella Germania. Che poi l'eccesfo de' fudditi nelle fpele de' conviti, delle vefte, e fimili fia micidiale dello flato, l'infegnò la Romana, l'Atheniefe, la Spartana, &cogn'altra ben ordinata Republica, che sempre le prohibì; perche sminuite le fortune domestiche con tali dispendij, non habbia la giouentù incentiuo di rimetterle con modi illeciti, e così penfando à cofe none diuentare Catilinaria; conciòfiache, manca ben la robba, ma non già i pruriti, e le brame acquistate nell'opulenza: fentenza del comune

Arift. 5. maeftro . Fiunt in Republica mutationes ; cum homines fua confumunt polu. cap... prodige vinenses; bienim tales res nonas quarunt, & aut ipfi tyrannide

imminent, aut adeam alies vocans. Il rimedio dital diffetto s'intende à bastanza; che per la regola de contratij fia la parfimonia, per la cui forza si mantiene la sicurezza. dello stato, e la propria, anzi col cui esempio si dà regola à sudditi . In panegir. Tantas vires habet frugalitas (dice Plinio, ) ve tot impendijs, tot eroga-

Tra ani . tionibus, wel fota sufficiat. E poi s'èvero, che . Regio ad exemplum totus componituy orbis.

Tale

Tale farà il fuddito, quale il prencipe, al quale vien imposto quel documento. Pracipuns adfrictimoris auctor eris, antiquo ipfe culsu, Ann. williague. E certo con ragione, perche ficome languendo il capo, languiscono i membritutti, per senso d'Hippocrate nell'epistola à Democrito; così corrotto il prencipe, ch'è il capo, per confeguenza fi guaftano i membri foggetti à lui. Quindi v'è il Canone, che Exemplo plus quam peccaso noces, E S. Tomafo di ciò difcorrendo c. conclude Quidquid igitar is fererit , lande idfit , vel vitaperatione di- & ibi gloff. gnum ,id & à subditis fait um iri videbit . I des id pernitiofius merentur visiofi principes, quod non folum visia concipiune ipfi fed ea înfundant in 2 9.152.2. popules. E s'all'elempio aggiungerà il comando, chi non vede, quanta di questo sarà l'obbedienza, e la forza nel riformare gli eccessi de

Tacit. 3.

S'è accennato di fopra, che li praul costumi rendono sprezzabile il Libidine of regnante, e perciò facile da effer dibattutodal trono : trà questitien cura tutte le principal luogo la libidine, la quale se fia eccedente, è la nube, ch'of- viriu del Pre cura i raggi d'ogn'altra virtù, che risplenda in esso, perch'alta fine lo cipe tira ad ogni forte d'iniquità, com'è noto di Sanfone, di Dauit, e Salomone. Serua per molti il notabile, che riferifce Trebellio Pollione. nella persona di Verturino, che se ben era suggetto per molte doti eccellentissimo; tuttauia su stimato da tutti per la sola sua libidinosa indole indegno d'esser nomato nell'historie. Victorino, qui Gallias post Innium Posthumum reiecit, neminem existimo proferendum, non in pirtute Trajanum, non Antonium in clementsa, non in granitate Nevnam, non in gubernando arario V espasianum, non in censure socius vita, ac feueritate militari Pertinacem, vel Seuerum ; fed amnia hac libido, & cupiditas mulicrariavolupeatis fic perdidit, un nerno virtutes eins in. fiteris mittere, quem confeat omnium indicio mernife puniri. Tanto riefce cotal vitio ftomacheuole al volgo, che niente ftima l'alure virtù, benche eminétissime in colui, che più del douere vis'immerge, onde lo reputa meriteuole d'ogni caftigo. Forfe col fudetto può com-pararfi altro prencipe de tempi addietto, che freglato di rarifsime. qualità , per le quali era ammirato, non che venerato dalla città di lea ve Sfor-Milano fua Regia, doue con eccellente giustitia, con isquistra pruden - 24. za, con fingolar protettione de' buoni, e letterati comandaua, nonpuote lungamente durare, per fola cagione del fuo troppo luftureggiere con le matrone più nobili, che dal fratello d'vna d'effe congiurato con altri restò in giorno solenne nel tempio di S. Stefano, conpiù ferite tolto di vita. Dalla cui caduta force poi l'incendio di tante guerre, ch'arfe, e distrusse la felicità d'Italia. Ne fu dissimile il caso dell'Inghilterra, per l'eforbitante libidine del Rèfno Arrigo VIII.

choper cangiar le mogli, cangiò l'altissime doti del suo sublime ingegno in turpilsimi vitij, di crudeltà, d'Apoltalia, d'atheilmo, che di poi rouinoron iui le cose tutte diuine, & humane. E se trà gli antichi firifguarda Annibale, ch'era inuincibile dall'armi Romane, fu anch'egli miseramente vinto dalla lussuria; e la doue con la vigilanza; con l'accortezza, con l'indefesso valore atterrì, e scosse il maggior imperio del mondo, restò egli abbattuto, e prigione di Baccho, e Venere nelle delitie di Capua sempre a' Romani fausta, e memorabile; perche d'indi in poi s'aperfe loro il varco di poterlo domare i trouandolo trà quelle lasciuie infieuolito, e sepolto, dal che ne seguì il cangiamento delle prosperità sue, e finalmente anco l'eccidio della sua patria: così Valerio Masimo . Campana luxuria perquam veilis cinitatinostra fuit . Inuictum enim armis Annibalem illecebris suis complexa vincendum Romano miliei eribuit . Onde con ragione si può dire, che tal vitio forse porta maggior danno alle città, che non fanno gli stessi nemici; vincendo egli quei capitani, che peraltro restorno Saturnal. Sempre vittoriosi. Viros triumphales victores gentium luxuria vicit. Dice Macrobio. Ne però fia marauiglia, se mancando il sussidio di

1:6.3. questi, tracollan anco gl'imperij: di modo che si può stabilire con lib.4.

1.ib.9.

Liuio. Dinerfis duobus vitigs, anaritia, & luxuria cinitas laborat, qua pestes omnia magna imperia enerterunt.

Se dunque tanta è la forza di questa peste, se gli apponga il rime-Marfil. dio, che più valido fogliono viar i medici contro di esta, qual'è partit. Ficin. de pe- presto, da lungi, e tornar tardi. Vade cità, longe, ac sarde reversaris. Si vinci la libidine col fuggir dall'oggetto, che la commone: l'azzuffarli con essanon è che perdere: son suoi troppo forti guerrieri li sensi humani, al suror de' quali, non hà bene spesso la ragione armi basteuoli per resistere, se ben regina predominante. Odasi il Poeta,

Lacob. Prill.

In reliquis vitis fequitur victoria pugnam, Vincitur at celeri fana libido fuga.

Nemo etenim, nisi qui metuet , fugiet g, periclum Tuens ab has poserie vinere peste din.

Altro rimedio proprio sarebbe la sobrietà prescritta dal detto.

Sine Cerere, & Baccho friges Venus .

Ma chi può in mezzo del fuoco non riscaldarsi, dico nelle mense lautissime de' grandi conservarsi sobrio?

Quanto alla debol'autorità, ch'è l'vltima cagione danoi di sopra. accennata, dell'agitation del Prencipe, è chiarissimo, che non nasce, che dalle stesse radici, che producon lo sprezzo, di cui già s'è tocco: Mezzi ehe edal mancamento delle cofe, che la mantengono, com'è la seuerità.

l'autorità. e'l seguimento dell'orme de' suoi maggiori stimati, e'l non lasciarsi guidar

quidar ouunque voglion altri, ma voler effer folo arbitro de gliaffari, l'hauer prontezza di denaro a' bilogni, l'esser potente d'armi, di parenti, e d'amici; animolo nelle cose auuerse, non petulante nelle prospere, taciturno più che loquace, contatore più che frettoloso, d'aspetto più graue, e composto, ch'acerbo, e minaccioso, ritirato dal conversare, più che noioso col troppo domesticarsi, pompofo nel vestire, magnifico nell'habitare, suffiegato nell'accogliere, cortele nell'alloggiare, e l'esser adorno in somma d'altre simili qualità, per le quali, si come egli acquista con tutti autorità, e stima, così mancandone la scema, ne riesce di quella porenza, che posta ageuolmente schermirsi da' pericoli, e vicissitudini dell'insedele sortuna. Deue dunque procurare in quanto può d'aggiustarsi con tali misure, che colpiscano al segno d'vn'autoreuole stato, del che hauendo noi data la norma altroue, con ricordi non à fatto inutili, può di là ogn'vno à suo profitto cauarli.

Lib.4 cap. 5.

Mezzi per acquistare, erimedij per non perdere la gratia de Prencipi.

## PITOLO X.

Are che la fortuna più ch'ogn'altro mezzo sia quella, ch'introduca, e fostenti la gratia del ministro appresso il padrone, il quale non gli prenderà forse mai sincero affetto, senza vaa tal'inclinatione; che nasce dalla somiglianza del sangue, ò sia del proprio temperamento, col concorfo di amiche stelle, che rendono gli huomini con ha gran forfaceuoli di genio, più con vno, che con l'altro. Ma ciò incontrare è za per bauer mero dono di fauoreuole fortuna conosciuto anco da Tacito, mentre la gratia de dice. Fato quodam, ac forte nascendi, ut catera, ità principum inclina- prencipi. tio in hos, offenfio in illos est . Tuttauia non fi può negare, che varij talenti d'ingegno non giouino molto per acquistarla, e poi per conseruarla, come con altrettanti diffetti può perdersi. Deue dunque il ministro scruirsi di quelli, e guardarsi da questi. La regola prima generale per acquistarsi l'amore, è l'esser amabile, è lo star lontano da ogn'indegnità, così il Poeta. . 15

Sit proculomne nefas, ut ameris amabilis efto ,

Quid. l.z. de

Rendono amabile le qualità dell'animo, e del corpo, che per esfer arie. varie,e dal Filosofo diffusaméte proposte, à lui si rimertiamo. Di queste ornato vn gran ministro de nostri tempi, si dice, che habbia compe- Card. Ma"rato il pienissimo affetto di grandissimo Rè, collesser bello d'aspetto, zar, in luza bel dicitore, e bell'ingegno; ne la fortuna è mancata d'assisterli vira-

con estraordioarii favori. Ma rade volte son companiei tanti doni dal ciclo : ftiamo ne gli ordinari, ch'in tali fuggetti fi può confiderare, che per il più liano, l'eller offequente, fruttuolo, ardire, pariente,

Talentiper & accorto. farsi amare.

Dell'offequio già ènelle bocche di tutti.

Obsequium amicer, veritar edium parit .

Non fi founta nella gratia de padroni, ò de gli amici col compiacer al proprio, ma col fecondar il genio d'effi : nò col contratrare, ma col' adherire à i loro pensieri.

Onid. loc-cit.

Obfequie tranantur aque, mes vincere poffes Flumina , fi contrà quam rapit unda nates .

Però deue qui valere quel precetto lasciato dallo sello Poeta,à chi brama conciliarti l'altrui benenolenza, il qual'è, son disdirgli in conto alcuno.

Arguit arguito, quicquid probat ille probate. Quod dicit dicas, quod negat ille neges .

Tal'è il natural' inftinto di piacer ogn'uno à se stello, e per conse-Tacit. 1, guenza voler bene à quello, cui egli piace; e colmarlo d'honori, e di ricchezze. Quanto quis apud Principem obsequio promptior, honoribus,

& opibus extolletur .

Deue poi esser fruttuoso, & vtile à bisogni, poiche da gl'infingardi non trahendofi, che poco, ò nifsun feruitio, poco motiuto nasce di portar loro affetto. L'efficacia nel trattare. La prontezza nell'esequire. La fedeltà nel maneggiare, come vtilissime, son anco gratissime, e perciò mezziottimi per acquistarsi le volontà de' padroni, de' quali dice Aristotele, che li serui son quasi instromenti animati, e necessasii alle comodità, e vantaggi del viuer loro se però cari se vtili, e discarife inutili.

v. Palie.

Sia in oltre alquanto ardito, non timido, conforme quel detto. Andentes fortuna innat simidofá repellit .

Et altro.

Claud. à Fors inpat audentes, prifei fententia vatis, Prolimo .

Cerro intempestino rispetto, sa perder molte congiunture di pro-Va'er. Flace. Ditia forte, ne però vien lodato il troppo circonspetto.

Rebus femper pudor absis in artis.

L'effer patiente è trà le conditioni più importanti del guadagnar l'animo de grandi, no senzatal qualità si può ageuolmente auuanraggiar la propria conditione, nelle lor Corti. E' vero, che durissimo riefce l'incontrare gli humori loro, e regolarfi à i loro capricci benes spesso dispredinati ma tale la natura di quelli. O' seruirli come seruo. ò fuggir come ceruo. Virtà veramente fingolare, e mirabile in chi

la può efercicare; perche conuien ini rollerar ingiurie, diffimular diforcezi, foggiacer à concorrenze, trasmutarsi quafi Protei in varie forme confeceuoli alla varietà de' occuelli, ch'ini campeggiano : ma chi dura la vince; e vedonfi molti da baffo flato peruenire ad eminente, & in quello assodarsi con la fosferenza; onde pon con Enca. presso Virgilio animarsi à perseuerare.

Dabit Dens bis quá finem. For fan , & hec olim meminife innabit . Durate, & vofmerrebus fernate fecundis.

Ancid.

Luciano la fente in altro modo, mentre dipinge la corte vu palaz. zo d'oro, in cui habica l'opulenza, e n'è guida la speranza, che demro ced. conduct. gl'introduce l'hospite, ma con la fallacia, e la schiamindine à cato, che Corre si deslo confegnano poi alla fatica, e questa alla vecchiaia: d'indi l'ingiuria foricene col tirarlo alla stanza della disperatione, la quale facendolo cader à fatto dalla speranza, lo fà vscire non per la porta d'oro, dou'entrò, ma per la porta fecreta, e vile, tutto fconcio, confufo, pallido, e canuto, che con la finistra mano occultando la vergogna, con la destra battendosi, vien incontrato dalla penitenza, che lagrimosa. doppiamente lo rende misero. Non è sprezzabile il pensiero: ma done lascia egli il valor, e la fortuna, che tal'hora dà mano all'hospite aulico, e lo guida fuor di tanti imbarazzi, all'aureo, e fublime posto dell'accennato palagio?

Tratto dunque del suo valore sarà l'accorrezza, che se in alcun'at. Accorrezza tro mestiero è necessaria, principalmente si ricerca nel ministerio de necessaria. prencipi, per fuggir le reti, che d'ogn'intorno fon lono tele, per captis gratofo al parli, erenderli partiali nel conferimento de gli honori, e delle gratie : prencipe. Quindi forgono l'emulationi, le gare, l'infidie, e le fraudi, per abbatter il maggiore, e non effer il minore. Ardon di defiderio di lacerar, e riprendere ciò che fa, e dice il comperitore; ma fon di tal finezza. nel fimulare, che par, che non fappiano fnodargli contro la lingua. Adreprehendenda aliena delta, & falta ardet omnibus animas, vix fa sis apertum os , & lingua prompta sudeaur . O' pure fe la fnodano, tan- Caf. to profonda è l'arte loro, che col mele porgono il veleno, mentr'in. publico l'efaltano con lodi, & in fecreto l'infamano con imposture, che per essergliignote, non dandogli ansa di poterfi disendere, viena restar bersaglio della loro perfidia. Secretis criminativnibus infamano Tacit. 1. hist. ignarum, & què incantior decipiatur, palàm landatum. Così Tacitol, chenella vita d'Agricola chiama questa schiatta di lodatori, pessimi inimici . Peffimum inimicerum genne baudantes . Perche mentifcono la fembianza d'amici, da' quali è difficillimo il poterfi guardare, conforme il trito adagio: da gli amici mi guardi Dio che dalli nemici mi

4 bifor guarderò io. E di questi tali il proprio nido ester le corti del prencipi. I asterna Polibio. Nonni qui per modur calamnia inucius use, mon via superando, fed hadando, fame, ac commodito bominum instanti, quad vitium in anlis principum orumo, "Off, adeò inolenis, ve ca loca sanquam propriar quessandamo fedes sibi videatur chegife. Et il nostro Poeta, gli hà estigiati al vivo, col dire.

Taff. can.z. Gran fabri di menzogne adorne in modi .

Noni, che son calunnie, e paion lodi . www. 2002 de . walton

Caudet cor res gli infico gli infid'attivi di cor in di colle colle

ne da incontrare meno, che si può. Lato, da s

Ma oltre lo rintuzzar questi con simil cautela, deuonfianco vsar altri accorti auvedimenti collo stesso padrone, tra' quali ne vengon per captinar ricordati fei da moderno scrittore. Primo, ch'esso ministro gl'imprii animo del manell'animo fermissima opinione, che niun'altra cosa habbia à prencipe. cuore maggiormente, che la di lui grandezza, & viilità. Secondo che glirenda appannatigli occhi in modo, che non veda in esso, fe nonl'inclinationi, & affetti d'animo corrispondenti, e simillimi alli fuoi più reconditi, ne' quali procuri ello trasformarli così fattamente, che paiano anzi naturali, e proprij, che affettati. Terzo che con industri lusinghe l'aduli, & in certo modo lo pasca, & induca à credere; che li suoi costumi benche sfrenati fiano virtuosi, ò almeno leggiere imperfettioni: fuono gratissimo à gl'ignoranti orecchie de' prencipi Quarto, che con ogni possibil diligenza inuigili, ch'altri non occupi il grado da lui possesso di gratia, massime gli huomini valorosi. Quinto, che aspetti occasione, e tempo di deprimergli emuli suoi coli'a!trui mezzo, & aiuto. Sesto che con maniere humilissime alla scoperta copri la fua grandezza, e con fimulato velo di piacettolezza, procuri ascondere la sua potenza. Con le qual'arti preso, & incatenato

la fua Circe.

Tini da fue:

Hori, d

il prencipe, potrà effer facilimente mutato in qual forma comanderà

gli perde l'affetto; com'auuenne à Silio, che smisuratamente esagerando li feruigi prestati à Tiberio, faceua parer che mai questo potele le eller pari à ricompensarlo. Destrui per hac fortunam suam Cafar, imparema tante fernicio rebatur. Onde fe gli refe lommamente odiolo: Tacu.4. As Deue anco non attribuir à fe l'estro delle grand'imprese, ma cederne la gloria al padrone, coll' esempio d'Agrippa presso Dione, che due importanti vicordi lascia per qualunque voglia tenersi ferma l'autorità nelle Corti. Vno di rimouer co l'industria sua ogni sorte di difficoli tà dal negotio, ch'egli maneggia. L'altro di riferuar la lode dell'opre ben fatte al padrone . Duorum admonebat virum , qui sua incolumitatio cura geret V nu, ve negotio prafettus, difficultate eins à seremoueret . Altern, ve rei bene geft a nomen ifdem principibus referuares . Non deue in oltre affertar di fouerchio l'aura populare, ò col troppo patrocinio del principali del popolo, è con le profuse donationi all'istesso, è col mos strarsi ansioso d'hauer partigiane, e diuote le militie, è col far altre simili operationi, che diano inditio di spiriti troppo ambitiosi, nel voler accrescer la sua codirione al pari del padrone; perche da ciò non ponno, che germogliar sospetti, è maleuolenze distruggitrici à fatto della fua grandezza. Imiti la modestia, e temperanza d'Agricola personaggio fingolarissimo, che se ben per molti gesti militari glorioso, volle lempre starlontano da ogni fastosa ostentatione,non trapassando i ter- ... ( mini del privato, ne dando alcun faggio di preminenza trà gli altri. Culeu modicus fermone facilis, uno, aut altero amicorum comitatus, adeò De plerig, quibus magnos viros per ambitionem aftimare mos est, vifo, af: Tacit. in vipectog, Agricola, quarerent famam, pauci interpratarentur. Non già così faceua Mecenate, ilquale faltofo godendo d'effet ogn'hora da poeti celebrato, & efaltato, come descendente da i Rè Toscani, cadde forse dalla gratia d'Augusto (se ben anco per altre cause;) perche non vengon ben'vdite da' maggiori l'acclamationi fatte à i minori, come conueneuoli più à fe, ch'à quelli; onde prudente vien ad esser quel consiglio del poeta, le ben dato per altra occasione.

Exue faftus D.

Curammanfurs , quifquis amoris habes . O. . Non farà ne anco stabile nella gratia quello che sarà ministro al prencipe di sceleratezze; perche se ben egli nel tempo del farle aggradisce per li fini fuoi l'opra prestara; turtauia rauuedendosi poi dell'errore, come luole succedere, gli concepisce auuersione, com'ad instromento, e coadiutore nel commetterle; onde con mal occhio se lo vede danati, quasi che dalla sua presenza venga rinfacciato del macamento. Quia graniorum feelerum ministri, quasi exprobrantes aspteiuntur. Così Tacito mentre parla dell'odio, che prese Nerone ad Aniceto, doppo che restò da lui seruito nella morte d'Agrippina sua madre.

Il tener chandio con varie arti, come captino, & affediato il prencipe enon permettendo, ch'alcun comunichi feco, fenza fua fapura, ne habbia l'ingresso al parlargli senza fua participatione, me che gli vadino all'orrecchie, fe non le cofe di suo gradimento, son forme tali, che resone alla fine consepeuole il fignore, prende à schifo l'autore di elle, come che voglia parer quelli l'arbitto dominante, e far lui parere il foggetto, e dipendente. Se anco nascerà qualche notabile disconcio pregiudiciale all'honore, & emolumento del prencipe per colpa del fattorito, per le cui mani passano tutti li più importanti negotij; non è dubbio, che decaderà dalla gratia, com'in quest'anni addietro hà fatto il Conte d'Olivares primo ministro di Filippo I V. Rè di Spagna, perincautezza oppostagli nel preuedere, e preservare dalleribellioni feguire il regno di Portugallo, & il principato di Catalogna con gliopportuni rimedij. Similmente il deprimere, ò sprezzare li più ftrettiagnati del prencipe, non può ch'effere pericolofo, per vederli, ch'alla fine la naturalezza del langue preuale all'instabilità della fortuna; caminando quello fermo per le fue vene, e quella zoppicando per il suo sdruccioloso sentiero. Così l'apparentaris con esti, per farfeli eguali, può cagionar sospetto apprello di quello, ch'il fauorito con questi mezzi vadi facendoli strada al presender cofe maggio-Paul. Diac. ri & anco lo ftefto dominio:come fu di Seiano, e di Stellicone: l'vao da Tiberio, l'akro da Honorio suo genero per cal causa disfatti, e morti-A'questi risquardi,che servono per rimedij saluriseri alla conserva.

115.13.

non perder la gratia.

tione del ministro nel suo gratioso possesso, ponnosi anco aggiungere Cantele pre- altri, che son come preservativi da gl'inopinati accidenti, che concorsernatine di rono bene spesso à sarglielo perdere. E trà principali è l'alluntanarsi alquanto da gliaffari, ma con maggior destrezza, che può; perche la troppo risoluta ritirata non lo ponga in opinione, ò di superbo, ò di maligno, ò d'ingrato, e perciò lo riduca in pericolo della. vita. Le mutationi deuonfi fare, come fopra dicemmo di parcir d'Hippocrate à poco, à poco. Per conseguire tal fine, l'allargarsi con qualche apparente pretefto, ò d'imbalcieria, ò di gouerno di prouincia, ò di pellegrinaggio votino, ò di mutatione d'aria per contratta. infermità, ò di bramato respiro in alcun rustico albergo, ò dell'erà impotente hormai à sosteneral pelo de'negotij, e perciò bilogneuole di vacanza, ò d'altro fimile, può mantenergli l'amicitia, se non la gratia del padrone; ciò che non è da stimarsi di picciolo guadagno, per il pericolo, in cui sempre si troua di perder l'vna, e l'altra con esterminio suo. Il che basti per hora d'hauer ricordato in simil materia de rimedii politici, la nota de' quali con più eluberanza, si troua ne seei-Ari de gli appropati macstri di tal dottrina.

Senfo Theologico dell' Aforifmo foprio ofaminato d'Hippocrate.

E se il peccarore possa ridursi mal à segno di non poter bauer perdono da Dio

# CAPITOLO XI.

Vanto fon confpicui di motiui politici, che porge la dottrina. d'Hippocrate tanto fon euidenti litheologici, che nascono dall' ifteffa S'è detto di fopra ch'egli nell'accennato Aforifmo stabilifce che eli athleti, ò fian ell huomini d'habito di corpo fanguigno, pieno, e robufto, per cui godon ottima fanirà, denon filmarfieller in manifolto pericolo della vita; perche non potendo migliorare, per certa necessied di natura peggiorano se pere douon efferinbito ou acuati, de alleggieriti. Apprendanti quindi cinque miffici fentimenti di Theologia, Vone che anando alcundicaeli per habici virtuoli, de opre pietole fres Theologica quenti, fon giuntià fegno dital bontà, che pare che fiano vicini all'ef- emformi al fer in fommo grado perfetti, e fanti, all'hora può dubitarfi, che fiano in deito Afoqualche pericolo dicadere da tal'eminenza, per fortilissima fugge- pocrate. stione dello spirito maligno, che non mai cessando d'insinuar in questi ralialcun compiaccimento di fo steffi, rentra di faeli inciampare mell'intido è coperto fcoglio di vanagloria, per cui venghino à naufragare, e perdere i loc metiti. Perciò la dinina elemenza per preferuarli da fimil pericolo li tien purgati con tribulationi, con inferinità,e con incontri d'auuerfirà vatie, che fanno bene spesso maranigliare il popolo; come huomini così da bene fiano talmente deprefsi, e miferi, e puce quell'el unico antidoco dalla mano dinina infinitto, per conferuarli nell'humiltà de loro penfieri, 8t efimerli da trafcorfi maggiori, e pregindiciali allalore faluce a L'altro è, the li ricchi, e ripieni di facolcà, e d'oro, fono in vicino pericolo della perdirione dell'anime. loro, mentre con pierofa liberalità non se ne sgrauino col compartirle a' poueri, come in tanti luoghi delle facre pagine vien loro minacciato . Terzò è, che rale è la conditione delle cofe humane, che quando paion giunte al colmo di felicità, tracollano d'improuito con eventi di morti, e d'inopinate cala mità, & infortunii; onde si deue flar con l'animo fempre intento, e supplice à Dio, perche conla potenza della fua deltra ciporga l'opportuno foccorfo. Quarto è, che quando l'huomo è aggravato dalla foma de' peccati à fegno, ch'in cambio di deporta, li và cominuamente moltiplicando, ene. rende in estremo carica la conscienza, all'hora è palese l'infelicità dell'effer fuo; percioche gli fourafia ad ogni momento il colpo dell'a

ira vendicatrice di Dio, che col leuarlo da' viui, senza che posta contrito, e dolente co' debiti suffragii della Chiesa riacquistar la sua graria, lo precipita nel baratro profondo di pena eterna. Quinto, è che fi come la fouuerchia pienezza del corpo, deue effer con rimedij enacuanti scemata, accioche non concepisca corrottione mortale; così perche non perifea l'anima, deue il peccatore col·farmaco della confessione sgrauarli dall'enormi sue colpe, accioche riesca gratiosa, e bella nel cospetto diuino. Vedasi quanto bene conuengano questi

religiofi concetti con li fudetti dogmi di Medicina Ma se alcuno s'inoltrerà in essi, comprenderà meglio, che trà tutti li

pericoli, ch'esso peccatore scorre per l'eccessiuo peso de' suoi misfatti, il maggior è quello d'effer totalmente abbandonato da Dio, com'è de corpi vicini ad estrema infermità lo restar priui à fatto dell'aiuto del medico. L'occasione porta il tocco di questo punto: decidasi per effer trà Theologhi controuerfo. Dicono alcuni, che quando Toffat. q.12, l'huomo per immensità di sceleraggini , habituato nel mal'oprare, e in c.4. Exed. quali trasformato in fiera, s'èrefo del tutto ribelle à Dio, vien talmente da esso negletto, che nissun aiuto gli porge, per poter da tale stato risorgere, e correggersi; ma per punirlo di talreità, lo lascia in esso perseuerare sin' alla morte; ch'è quasi vn condennationell'inferno viuendo, doue poi piomba morendo. Et in quanto al dire, che l'huo. mo in tal modo è scusabile dal peccare, per esser privato di questrainto, che chiamano gratia sufficiente, senza la quale nissuno può riuolgerfi dal male al bene, ne hà forza per fe bafteuole da poterficonuertir al creatore, rispondono, che gli toglie tal gratia, perche vede, che d'essa non s'hà come doueua scruito; ma l'hà ingratamente. abufata, coll'oftinato alsenfo del fuo libero arbitrio, ad efectande continue maluagità; e però con definitiua fentenza di riprobatione lo cancella dal libro de gli eletti, riponendolo in quello de i dannati; ma quai fiano, e quante le colpe, che prouocano à tal fegnatura la dimina giustinia, non potersi da alcuno sapere, peresser secreto altisi-

Pronafo ch'il hauer perdo-no da Dio.

mo alla sola diuina mente riseruato. Adaltri non piace cotal parere, come troppo discrepante dall'aula fempre torità del Vangelo, doue il fondator d'esso con parole non oscure, ma chiare, & alte, inuita tutto l'human genere, quantunque macchiato, e carico, à venir ad effo, che lo riceuerà di buona voglia . Venise ad me omnes, qui laboratis, d'onerati estis, de ego reficia vos, Inuito, che sarebbe diffettofo, e vano, quado restalsero esclusi li più grauati. Conferma tal' oracolo l'Apost. Paolo col dire, che Dio vuole, ch'ogn' vno si salui. Dens vult omnes homines falues fieri. Ma come ciò potrebbe effer, se no glidonasse quegli aiuti, che per saluarsi so necessarijedico la gratia sufficiete,

per

per cui fi promoue nell'anima l'incentino d'vsfaporar le virtù , & hauer à schifoli vitij? Ma San Giouanni pur anco descriue la bonta diuina feruire per torchio accefo, ch'irradia indifferentemente tutti gli huomini dell'vniuerfo. Qui illuminat omnem hominem venientem in hune mundum. Il che fe è, non può ella permettere vna total cecità à chi si sia, perche non possa vua fiata aprire gli occhi af lume della sua falure. Di più s'è vero, (com'è verissimo.) che la redentione sia stata vniuerfale di tutti gli huomini, e più de i peccatori, che de giusti; onde per i meriti d'essa è stato compensato dal figliuolo ogni demerito, che ciafcun d'effi haucua apprello l'onnipotente fuo padre, non fi può certo dire, che qual fi fia gran peccatore non habbia à pattecipar del beneficio d'esta, coll'hauer gratia mentre viue, di poterrisorgere, c' poi salvarsi, altrimenti Christo Signore nonfaria morto per tutti, ne hauerebbe consumata la redentione per tutti. Ragione, ch'à me pare dell' autore. inuincibile per questa opinione, alla quale perciò m'attengo; soggiungendo, che laria troppo difsonante alla paterna milericordia di Dio, l'abbandonar del tutto la fua creatura, fenza volersi mai con essa riconciliare: ne in oltre farebbe conforme alla fua giustitia; perch'hauendo il figliuolo suo pagato il debito dell'huomo con la sua morte, non farebbe atto giusto negar'à questo il frutto di tal pagamento, col tenergli chiufa la porta della falute, e priuarlo de gli aiuti necessarii perdonfeguirla. Edi più fe il peccatore, stando ancortrà viuenti; fosse per delitti quantunque grauissimi priuato della facoltà difar penirenza , non goderebbe dunque la libertà dell'arbitrio; che confifte nel poter elegger il bene, o'l male à piacer suo. Decreto dell'autea penna di S. Tomafo. Dicere aliquod effe in hac vita pectatum, de que 3 part. 9.86 non foffit homo penitentiam agere, erroneum eft; quia homo viator libe- muc.1. rum arbitrium habet flexibile, & ad bonum, & malum : fi antem peniten-

Opinione

tiam agere non posses, libertas libert arbitrij tolleretur. slider rolling Ma oppongono à tal parere il testimonio di S. Giouanni, mentre loan. 12. in parlando dell'incredulità de gli Hebrei alli tanti mitacoli del Meffia, & alle tantese chiariffime scritture prenoncianti la sua venuta inquel tempo à punto, ch'ei venne: afferma espressamente, che non poteuano credere, perch'haueua lor acciecati gli occhi à no poter comprendet il vero. Propterea no poterant credere, quia excecanit oculos corn. Toglie perciò Iddio le forze à gl'huomini di conosecre, e far il bene. Ma rispodes, esser ciò vero delle forzi della gratia, che nomano essica. ce (che no è necessaria, ma abbodante,) no della sufficiente, della quale Hebrei non come necessaria per ben oprare, non priua alcuno : di quella priuò gli cedenero Hebrei, perche Dio preuide, ch'erano per hauer la mala volontà, ch'- Tratt.53. hebbero; e però, com interpreta S. Agost. non poteuan credere, perche loan.

perfener. c.8.

non volcueno, e per tal'empia pertinecia li lasciò acciecati, è prini di quell'efficace ainto, senza il quale, impossibil'è conuernisti; ma non li prino del fufficiente, col quele non erano à fatto inhabili al compertirli. Aggiungon anco l'oppositione dellenationi, che non hanno alcuna cognitione della fede, per la qual'ignoranza par chiara la prinatione dival fufficiente aiuto per poterfi faluare ; effendo impossibile fenza la fede faluarii. Di più l'huomo, che mentr'è in peccato mortale diuenta pazzo, non può intale stato far d'esfo la penitenza, onde qual'anno gli porge Dio, per poterla fire ? Et in altre fe moltibambini figlinali d'infedeli muoiono fenza battefimo, come fin anco quelli, che muoiono ne' ventri delle madri, non può certo diffi, ch'à lor fia conferito il divino aiuto fufficiente alla lor falute, la quale li non battezzati non pon hauere; adunque mon è affurdo affermar anco lo stesso de gli adulti. Con questi, & altri simili spiriti, van abbanen.

do il nostro parere, e puntellando il loro. Ma per il dubbio delle nationi, diceli grande effer la diuersità de' gradi della gratia sufficiente, ogn'vn de' quali comparte la beneficenza diuina, à chi più, à chi meno si compiace; onde si come a' sedeli maggiore, e più perfetta la porge, così à gl'infedeli minore, e manco perfetta la fomministra; ma non perciò d'essa gli prina, comunicando loro alcuni doni d'inspirationi al bene, per li quali, Dio giouante potriano acquistar la notitia della fede, e gli altri mezzi necessarii per la falute; e quest'è possedere in qualche modo la gratia sufficiente. Che poi diuenti alcuno pazzo in flato di peccato mortale, non fa perderl'istella, che godeua con l'vso della ragione, e tuttania gli rimane; ma refta folamente prino dell'abbondante, & efficace, di cui proprio farebbe mutar il corfo delle caufe naturali, che fan pazzia; ma il comunicar questa è solo effetto del ditino compiacimento, di cui è imperscrutabile la ragione. Lo stesso puòssianco dire de bambinide! fedeli, à de gl'infedeli non battezati, che cioè non hà lor mantato Dio di qualche sufficiente aiuto, coll'apparar le cause naturali perche poteffero falui vícir alla luce, ò coll'apprestar loro li genitori, e miniftri, che poteffero battezzarli, che se per alcun caso ban mancatomon è, ch'habbia lasciato quei pargoletti prini del sussiciente aiuto, ma so. lamente dell'abbondante, con cui hauerebbe potuto cotali impodimenti leuare. Tanto balti per mostrar li pericoli della motbosa oicnezza dell'anima, conformi à quelli della fouuerchia pienezza del corpo per cenno della miftica corrispondenza della Theologia conla medicina.

Modi ofati da politici nel cattigar l'ret: e da Dio nel punir i peccatori mutiuati ne gli Aforismi a Hippocrate .

# CAPITOLO XII.

DE fipianar al medico la firada di prodessemente operare circa la fanta de gl'infermi, da Hippocratertà gli altri vi precetto fingolare; che nell'infermità grandi, non fistia con le mani alla cintola, víando rimedij lenti, e deboli, ma fi mettino in opera li più espediti, e pronti fenz'indugio, per ouniare con ogni sforza, che la natura non refli foprafatta dal male: " Entiemis morbis, (dice egli) excreta conquifier remedia spesma fine. Nonfi dene dall'inimico impetuofo fehernir conarmi leggiere, ma con forze adequate alla di la foracia rinmazzarlo, e fconfiggerto : l'efter contasori in fimili cafi, el applicar rimedi mediocri, lafcia sfuggir l'occasione della falure, & apprefix. all'infermo i funerali . Quindi nasce ai politico eccellente motivo di Rimedigraben gouernarfi ne' pericolofi incontri, ch'occorronotal volta di feditloni, e ribellioni, che riducono i dominij all'estremo di precipitare; poiche à fomiglianza del medico, non deue fidarfi di rimedii di poco valore, ma dar mano à gli efficaci, & eftremi , che possano eftirpare l'infene radici de gli autori feditiofi; accidene co'l fupplicio loro li famios si disperdano, e gli akri s'atteriscano d'imitarli.

Vero è, ch'il saggio deue con la perspicacia sua preuenire, e procurare, che non nascano l'occasioni d'viar cali rigorosi rimedij; regolando cioè l'auaritia, ò la crudeltà , ò la difsoluteana de i coftumi, cagioni delle publiche calamità; ouero anco defireggiando con gli animi mal'affetti, per ridurli, fe fia pollibile, alla buona fementa: come fuol'à punto, far il medico, che preuedendo gl'imminenti pericoli de' morbi ne' corpi , s'ingegna co' più facili , e piaceuali mezzi dell'arte. sua di prefernarli. Ma quando il destreggiare non serue, così che diuentano gli animi ogn'hora più dalla fofferenza, ò diffimulatione prozerui, e baldanzofi, non fi deue ricardar d'efequire l'vleimo rimedio d'annientarli. Hippocrate, se riesce inutile il medicamento, comanda, che si venga al ferro : e se queño non serue, ordina il suoco. Qua non fanas medicamensum, fanas forrum : qua non fanas foreum, fat Sett.7. Afor. mat gmir. Se questi non giouano, loggiunge, ch'il calo è disperaro. Ap- 91. plica tal precetto Cicerone alla falute civile, dicendo. Pre, o fecci, Phil po. ve membrerum potine aliqued, qu'am totime corpus intereat . Et all'iftello allade Tacito ne gli annali . Ne corporis quidem morber veteres , & dià Lib.3. auctos, nifi per dura, & afpera esarceas: corruptus finiul, & corruptor,

eger, & flagrans animus; hand lenioribus remedijs restinguendus eff. quam libidinibus ardefeit. Spiega più diffusamente Serieca il concetto d'Hippocrate, el'addatta all'vio politico. Vi medicus prime in Ira. lenibus vitiis tentat non multum ex quotidiana consuctudine inflettere, & cibis, potionibus, exercitationibus ordinem ponere, &c. Si frustrà molliora cefferunt, ferit venam, membrifque fi adharentia nocent, & morbum diffundunt, manus affert. Ità legum prafidem, cinitatifque rettorem decet, quandiù pote # , verbis , & his mollibus ingenia curare, wt facienda suadeat, cupiditatemque honesti, & aqui conciliet ani. mis, faciatque vitiorum odium pratium virtutis: transeat deinde ad triffioremorationem, qua moneat adhuc, & exprobret, nouissome ad penas, & has adhuc lenes; & renocabiles recurrat: vlsima supplicia sceleribus vleimis ponat; ve nemo pereat, nist quem perire, etiam pereuntis interfit. Non si può più esattamente mostrare; quanto la dottrina medica ponga vtile indrizzo, per il buon gouerno delle città: econformali con esta etiandio la Theologica, poiche il giudice ecclesiastico castiga i leggieri trascorsi con l'ammonitioni, li più gravi con le penitenze salutari, li grauissimi, com'è l'heresia, con l'estre-V/o dell' In me punitioni di ferro, e di fuoco senzarisguardo alcuno, come sap-

quisitions di Spagna.

piamo effer fatto dal Tribunale dell'Inquifitione di Spagna, che li conuinti di tal delitto, non folo priua di vita, ma co'l scacciar anco li figliuoli, e le mogli di cafa, li priua delle facultà, e li rende mendichi, applicando vna parte d'esse 'all'accusatore, l'altra à poueri, la terza al Rè per le spese contro gl'infedeli. Così l'onnipotente mano del Rè superno castiga il peccatore secondo l'eccesso.: Prima con qualche leggiera percolsa nella fanità, dalla quale punto fi rifuegli à correggersi: il che se non sa prociede à slagellarlo con infortunij daipiccioli à nella roba, ò nell'honore, co'l prinarlo anco de' figli più diletti, e

xhi.

gran cafti- co'l suscitargli nemici, e permetter sopra li suoi beni tempeste, e litiggij. Che se neanco vuol cedere, co'l riconoscerlo padre pietoso, lo stermina come seuero giudice, esequendo contro esto l'vltima sentenza della giusta sua ira, con l'vltime, e più rigorose pene, che sono lasciarlo acciecato, & abbandonato: cieco nel conoscer le percosse, ò gratie diuine, ò gli stessi miracoli, da' quali niente s'illumina, come già, & hora è de gli Hebrei, ò de' gentili, che niente si moueuano dal scorger i prodigij de' martiri tormentati: Abbandonato, nel restar priuo di sede, ò di sinderesi, e risentimento d'ha-

Cafigoefire- uer offeso quella maestà suprema, ond'accumula vn'iniquità sopra mo di Dio è l'altra, ne gli pare più di far male. Castighi ambidue terribili, estorabbandangio midabili dell'vitrice destra di Dio, sempre intento per altro à solleuare, non ad abbattere la fua creatura.

Ma s'aggiunge arico, che si come il medico nell'ylare gli estremi rimedij, osserva la regola della proportione d'essi con la qualità del male: come nell'infiammatione per copia di sangue, ne caua in copia fin' al deliquio d'animo : re nell'hidropico, ch'abbonda d'acquo. fità non gli euacua già il fangue, ma l'acqua con purganti medicine gagliarde, e l'asciuga con ludori, fluffe, & inedie! & à ripieni di cibo fouuerchio foccorre con vomitotij, com'à venenati con antidoti generofi, & alla tale natura venefica appropriati e Così pare, Dio fuol' agchestile sia dell'eterno giudice, l'aggiustare il castigo al delitto; così siustari i cache l'auaro assigne col continuo timore del bisogno, il superbo con. si suo del delitto. affronti, Pyfuraro con fallimenti, il micidiale con affaffinii, l'adultero con dishonori della propria moglie, l'inuidiofo con depressioni, e'l crapulone con mendicità; onde nacque la trita fentenza. Per qua quis pecsat, per eatorqueatur. Hauendosi veramente offer--uato; per il più la cofa succedere così, per diuina dispensatione. Herodetanto famelico d'ammaffar oro, che fece fino fualiggiarli fepoleri di Dauit, e di Salomone, cade in così tormentofa fame nel -fine della fua vita, che quanto più mangiaua, tanto meno fi fatiaua. E per effersi nel corso de suoi giorni riuolto di continuo nel fungo di elecrande carnalità, fu punito nella vecchiaia coll'horribile morbo del fatirismo nel membro genitale, che putrefatto se gli riempi tutto di vermi. Li Giudei, che collo stuolo de soldati Romani assalirono, e presero Christo Signor nostro nell'horto, furno poi da gli stessi, con la loro patria spiantati, e distrutti. Attila, che tanto godeua di sparger l'altrui fangue, morse nella prima notte del giacere con la giouinetta Hildicone sua sposa, allagato, e sussocato nel proprio.

Ogni tiranno baccante nelle perfidie, nelle crudeltà, e. ... Twann fun nelle fraudi, di rado fi troua, che non habbia per to min' de meffe scorso vita ripiena d'inquietezze, di so- vita fpetti, dirancori, e d'altre fiere passio-

VI a ma ini, con fine anco à fuoi costumi protar y a 's: much portionato; ond' enidente a habit of standard englocary of commentation and order of comment of the denta de una aperta del joran al que most i con i

properties of the complete organization of the control of the -ce all'o ceder diuino nel castigar i delitti , con l'osseruato and managar & da' medici dicenno d'Hippocrate nel santos d'associate r g osac , deschades del corpo del corpo de cuali , osac g re

- Bir 3

il it sump't fattionie consmut. dominio, auamache sinol-יוו . לשו בכוללכו כף כלול ב ש (5) כאובו בינית הפבעם ונים בקדשתף ב-

# Per afficurar gl'Imperij, e per conferuarfs la gracia diulna precetti d'Hippocrate

#### PITOLO XIII.

On l'occhio acuto del suo divino ingegno, penetrando Hippoorate nel profitto, ò nel danno, che può il medico apportar all' infermo, coll operar più in vn tempo, che nell'altro; e conoscendo egli,ch'i mali nello principio fon deboli, nell'augmento vigorofi, e nello stato maggiormente seroci, e ribelli, stimò che nel nascer loro si debbano fubito opprimere, fenza lasciarli punto alzar il capo, perche fatti poi forti, non essendo così facile il domarli, s'hàpiù tosto da Rare sù lo rifguardo d'aspettar l'occasione propria per estinguerli, che con imperuosa mano provocarli. Fondo per tanto quel celebre Aforis-Sen. 2: Afor. mo.Ininizija morberam , fi quid mouendum videt ur mone : Quam ve-

29. rò consistant, ac vigent melius est quietem habere. Nel principio la natura è robusta, il calor intiero, gli spiriti non consunti, ond'il corpo è in. istato vie più di resister al male ancor picciolo con l'aiuto della medismediar ne" cina, che doppo tal tempo, quando fatto egli più gagliardo, & il corpo rincipis.

più languido, mancoaffai puè reftar folleuato ; perche fe il rimedio è debole, non supplisce al briogno; se poderoso conquasta, & agita, il che con ogni sforzo fuggir si deue, per esfer in tale stato di cose molto più vtile la quiete zza.: Ve one l'He de le l'am gono, e ora e

Nonsò qual fia appresso de Politici più celebre massima, che il non lasciar pigliar piede ad alcun disordene nelle Città, ma rimediargli con prestezza, perch'accresciuto non porti con susione, e pericoli al Arift. 3-polit. publico bene. Il lupremo lor direttore auuertifce, che fian offeruanti de' mottaneor che picciolissimi, come che da molti d'essi, se ne componga vn grande, il quale acciòche non riesca, deues prohibire il principio di quelli con particolar attentione. Dall'oracol di questo, n'è seguito poi il dire di tutti gli akrische della pioggia minuta si sa vn nembo:e le picciole scintille,se non si leua loro il fomite crescono in-Da piccioli fiamme:e da piccioli riui riforge vn furiofocorrente: & vna fola pecora inferma appelta tutto l'oulle: & vna picciol fessura della naue, fa

mali nascono is grandi. che resti sommersa: & vna picciola serita sù le prime non curata s'incancherifee poi, & vecide i tutti concetti in corrispondenza d'Hippocrate significanti, ch'ogni primitia di sedittione si deue di repente supprimere nella Città, e che letenere radici de'vitij, da' quali ponno germogliar tumulti,fattioni,e corruttele del dominio, auanti che s'inoltrino s'han da recidere, perche innecchiate non ponno fenza gran pericolo,e fatica sterparsi. Così Ouidio.

cap.8.

Prin-

Principiis obstafere nam medicina paracus Cum mala per longas innalnere meras.

Etaltroue, sim a es aid horom, de e ve trous Opprima dum nona fant fabici mala femisaa mabi,

Es tuns incisione merefift at Equit. Concioliache(come dice Moderno Scrittore) Nen minus cinir asibus, quambananis corporibes connenis illud: qued intipiencibus morbis, fi quid monendum appareat monester, quomam vires fumentibus idfici non paroft fine perionle. S'il fuoco per anco alcolo lotto le ceneri da. Catilina non era feoperto da Marco Tullio, prima che ne spuntaderle fiamme, ogn'vn vide, con qual incendio poteua reftar arfa Roma, ch'hebbe di mestieri venir alla proua d'eserciti armati, per sopirlo nascente, non che per estinguerlo nato. Non hà così potuto a' nostri tempi il Rè di Spagna fottrarfi dalla ribellione ancor durante del Regno di Portugallo, per non hauer hautto fortuna nel principio d'viar i proprij mezzi per rimediargli. Trascorso dunquetal tempo, e ridotto il male nel colmo, fia sempre più sicuro il temporeggiare, & aspet- giar ne mali ter l'opportunità d'ular alcun profitteuol antidoto, che col tentar vio-roppo erelenti operationi metter lo stato sossopra. Ben'è vero, che se le forze femn. fontali, che si possa sicuramente promettere di rimediar à i tumulti, deue arditamente chi domina accingerfi all'impresa d'assalir, e distrugger gli autori, conforme il ricordo di Vegetio. Si mulsis rebus [u- Lib.5.c.9. perior innevisur, opportunium fibi ne differat conflictum. Ma le conolce. d'hauerle eguali, od'inferiori, chinon comprende il pericolo, che scorrenel voler cimentarsi con loro, e quanto scemi à se, & à quelliaccresca di riputatione? ilche oltre lo scoprissi da frequentissimi efempij nell'historie, s'ha pochi anni fono veduco chiara mente nel Rè Inglese, che tentata la correttion de' suoi sudditicon l'armi, ne restò

foprafatto, morto, spogliato del regno . - more plan angen Ma se dall'allegato Aforismo risultan così cuidenti li documenti politici,ne scaturiscon anco dallo stesso li theologici. Non inculcano le facre carre cofa maggiore, che lo refiltere a' principii delle tentationi di Satanasso, accieche non faccia egli alcuna benche picciola. Si deue rime apertura ne' penetrali dell'animo, così che poi la vadi à piacer suo ri- cipi de pecea ducendo à gli habiti del peccare. Diaboli (dice San Cipriano) primis riper non far sistillationibus obui andum est nec coluber fonendus est dence in serpensem l'habito mo formetur. Non si deue prender pargoletto in seno quello, che adulto è per direntare ferpente: s'estingua nel nascer suo chiudansegli le porte del cuore: proui della mente vn'accorto, e generoso rifiuto, perche dal contagio della prana fua converfatione, infetta non resti; pericolo minacciato dal Sauio. Passo initio negletta consucrativa reboratur de Pronert. 24.

20 20 fit captiun captiuitas, & dóminatur homini binuis iniufisita. Il che fi conforma coll comun detto ch'un error piccola nel principio, nel fine diuenta grande con rouina. Deue però il buono qui arc à l'orimit.

p. Devols.

on idella use concupifectus; perche affests esculos picale estipamus, amoja difficilimò. La piana ancortenera facilmente fiping,
of diradica; créfettati natoro, riefec difficilima all'uno, de all'altro.
Et hà ragione il gran Padre Grifoftomo di dire; che d'altronde nonmatica la promezza di tal'uno nel, commence grandifimi peccati;
comi segui.

de de dalla poca cira vista nel puardatti sul' principio da' piccololis,
perch'un talmodo, vica ad acquitare il mal'habito; per cui niuna
ripunanza poi fente nel far più quel male; che quelto, non fi facerel

ir ha tagione il gran Patre Gritoltomo di dire, che d'altronde nonjo mafea la prontezza di ral'uvo nel, commetter grandiffini peccati;
che dalla poca cura viata nel guardarii su'l principio da' picciolis,
perch'uratmodo, vich ad acquillare il mal'habbio, percuniunaripugnanza poi fente nel far più que male; che quello; non fi facendo (come diceil Pilofofo) dalla confuetudine passione: Stia dunique au antigli occhi il ricordo d'Hippocrate di rimediar al principio
de i mali, pernon incorrer in fimili inconuententi, che facendo (cander l'anima dalla gratia diuina; la riducono in ifiato, ò di perderfi, ò
con gran faica di rifanarii.

Regole particolari della vita politica , e della vita religiofa da gli Aforifini d'Hippocrate

# O Vanto più s'interna il curiofo ne i penfieri di così grand'ingogno o dirizzati allo render eccellente il medico nell'atte fuzi-

tanto più troua precetti per ben indirizzar anco il politico, el cheolod go: Ma non trapafisimo il limiti, che s'habbiamo già prefifii di breutità, per non fatiare con l'abbondanza, doue à punto egli ne' corpilitimani giudica la fobrictà, fempre effer migliare. Non fatietat, nom. Sema, afor, chemes, negue atiud quierquam, quad nature modame acceptivi bonam.

Niente vuol'egli effer buono, che pafsi la mediocnità. Non loda il mangiare. Non il bercà fatietà, come neanco lo ftar famelico, ce troppo affinente; perche con l'vno fi fufoca il calore nativo, con l'attro fi diffrugge; onde per ambi l'huomo perifica. Conformati que fo con altro lo A forifmo, in cui biafmai li troppo en moutefi, odimpie gririf, le cogn'altra eccedente operatione col dise, che Omen minima natura i simiesmo. Perche con la fola fimmerria, poportione, e temperie delle parti, la natura fi maniene, la doue con l'eccefio, e con la freoportione di effe non può durare.

 Suggerifconfi di qua ottimi ricordi a' politici, a' morali, & a' religiofi. A' primi " ch'i popoli fatiati dall'abbondanza del vitto diuen-

tall

sfrenati, & indomiti; à guila de caualli nelle stalle, e nell'otio mor- La treppa. bidamente nodriti. Così di Sodoma dice la Scrittura . Hac fuit ini- morbidezzo quitas sodoma, abundantia panis, & otium. Così ne' pacsi bassi della e nocina nei-Fiandra, per la graffezza, e fertilità loro inferociti i popoli, non puotero mai dal Rè loro effer tenuti in obbedienza. La fame all'incontro li rende vili, codardi, miseri, & occupati nell'acquistarsi le cose per la vita necessarie; che perciò s'applican anco à iladronecci, à gli assassinii, alle scorrerie, & altre violenze quasi fiere, che cacciate dalla fame, se ben pernatura timide, s'incrudeliscono; quali son gli Arabi, gl'Vscocchi, e simili, dal che procede, che son facili alle seditioni, & al cangiar dominio, con speranza di trouar fortuna, e conditione migliore. Deue pertanto il prencipe per buona ragion di gouerno, trà lo. Il Principe fmoderato dell'abbondanza, e l'estremo della penuria, procurare ne li estremo. suoi sudditi la via di mezzo, acciòche per li troppo agi non diuentino insolenti,e per le troppo miserie perfidi, come vediamo anche il corpo humano da gli eccessi restar corrotto.

A' morali poi, e religiofi ferue mirabilmente lo stesso risguardo di fuggire gli estremi; perch'assioma trà loro celeberrimo è: chela virtù stànel mezzo, ond'è poi deriuato l'adagio Ne quid nimis. La troppo giustitia diuenta vitio di crudeltà, & ingiuria Summum ius, summa iniuria. La troppo prudeza diuenta imprudenza, vietata però da fauij, che dicono. No deces plus fapere, qua oportes. La troppo fortezza èteme. Rom. 12. rità. La troppo téperanza è indiscretione. Il modo è regola della virtù.

Est modus in rebus , funt certi denique fines

Quos vlerà, citrà g, nequit consistere rettum. Si come dunque nel viuer humano, il satiarsi con crapula merita ripresione, così lo spolparsi có la same è pazzia. E la nostra sata religionessicome prohibisce la prima, come peccato di gola, così no permette la secoda com'eccesso d'impertinenza. Se quelli a' quali il ventre è Dio, son meno habili di resistere à gli appetiti del senso, essedo che, come dice il Poeta, da Cerere, e Baccho Venere s'incalorifce, onde vengono à restar prini della dote della mortificatione de' corpi loro, tato necessaria alla salute dell'anime; non è per questo, ch'il troppo digiunare per traboccheuole deuotione, admetter si debba, come cotrario sinhare mon alla cofernation di quello spirito, che ne' seruigi di Dio deue esser vigoroso, e durante, non fieuole, e mancante, quale dalla estremità del vitto necessariamente risulta; ond'è comune sentenza de' Theologhi: che l'astinenze debban esser discrete, e moderate, acciòche mentre l'huomo, per souuerchio zelo della sua salute, vuol troppo guardarsi dall'opere cattiue, non resti poi soprafatto dall'impotenza di fare le buone, mancando à mezzo il viaggio della vita per troppo austerità,

Hara:

It iroppo di-

quan-

quando in esta con discreti modi prolungara, potrebbe accrescersi, de acquistars cumuli assia straggiori di mestro per il cielos. Con tal rifoetro scriucado S. Paolo à Thimoteo, gil prochibite il bese dell'acoqua, e lo consiglia al bere del vino, per conservarsilo stomaco buono, e fuegir il pericolo d'infermarsi; sopra di che partando i Padri, assescriud.

S. Gird.

S. Gird.

Girol. mano Ieimny's sic offe adhiberadam temperism, we what was fait turites exciset, not inedia immoderate debilites, prudenter enim Deut will ship serairi, abu un aimiretate debilites, prudenter enim Deut will ship serairi, abu un aimiretate debilites fant, ch pastea requirant saffra eja medicorum. Lada dunque la concordanza religiosa, e morales con la medicinale.

Mattonasi anco in altro Aforismo. Quicung delentes parte aliqua emparis, omnin delerem non fantisme, his mens agentas. Chi duole, dice Hippocrate) in vna parte del corpo, e non fente il dolore, è legno, che la mente, ò sia l'imagination sua è osfesa, è: è frenetico; perch'essendo il sento portato alle parti per lo spirno aminale, come suo proprio instromento, ò dal core, ò dal ceruello, se manca il senso, è segno della mancanza di tale spirito per alcuna caula trattenno; è osfeso, la quale ossende anco, è cinferma la mente. Oda il politico: oda l'economo, e qualunque bramoso del ben viucre tale ammuncio. Che se nelle Republiche, se nelle case de pruari trouansi desortini, e se sinconnegianti di allostre, che deuterphe destatti manusti manuscio.

"" de l'ection premient di tal forte, che douerebbe deflar il magittaro, ed l'erdem per padre di famiglia à correggetil, enonn'hauno premura, e rifernimento is legno, che son deliransi, e stopidi, per non accorgerti dell'imminnente loro rouina. Lo fiesto addattasi al Theologo, perconsoccere, che chi ha l'anima piena dell'vicere de pecatis, eno fiente alcun do lore, o rimorto di conficienza, è mentecatto, e solido, mon atuertendo il pericolo del cader ogn'hora nell'eterne fiamme. Chi prounacitandio calamitose percoste non festiva in enella roba di formuogi, e perdite, ne gli daole, ne fi sueglia a penitenza per placar l'irà divina, di manifesto inditto di festivo peropo, è cettorionel con

Dice altroue Hippoctate. Qua relinguantar in merbit recidinar ficere confecuerans. Che l'inferusorifanto fuol ricidere, quando me foi finto la fichi reclui di deferementi non di balanza pungati speche questi feruono per fomite, da cut ricorge di nono il foco del male. Documento verisimo, e dalla comune pratica de' medici comprobato. Ma qual relinevante quello che nel far le paciò nel fedari tumulti populari, o nel far imprefe, st acquisti de' paesi non il laci alcun espodierro, non alcun fuggetto da parte, non alcun posto negletto; che feruir posta per nono pretesso di tottura, o per nono turbatori di qui continuo.

se, operoido al nemico di fortificarfi, edinouo rimetterfi inifiato. Al che à foldati fuoi predicaua Alessandro Magno, mentre doppo molte ottennute victorie, non curanano di lasciar in piedi alcuni, che porcuano ritorgliele dalle mani, Sicoti (diceua lui) in corporibus Q Care. lib. agris, milites, nibil quod nocituram est medici relinguent, se nos quid. 6. quid obstat imperio recidamus : parna sepè scintilla contempta magnum excitanit incendium.

Nella vita poi spirituale non v'è cosa tanto inculcata, quanto doppo l'efferfi riconciliati con Dio, non lasciar nell'anima alcun neo, che la ponea in pericolo di ricadere. S'estirpino totalmente da essa li semi delle male inclinationi, alla libidine, all'auaritia, all'odio, & altre sì fatte. Vfil'huomo violenza à fe stesso, per fare, che la parte superiore della ragione signoreggi l'inferiore del senso. S'eserciti nella virtù per distacarsi dal vitio. Fugga l'occasioni d'inciampo. Rumini ognihora li fecreti della conscienza, per renderla vie più purificata con la confessione, la quale frequenti con gli altri sacramenti della. Chiefa, come veri antidoti de suoi malori. Ciò non facendo, quantunque sia in istato di salute, per l'acquistata gratia diuina, può tuttapoltaricader facilmente da essa, co'lritornar al vomito del peccare. per la debolezza della natura humana disposta dall'original' incenti- Ricadet no no più al male, ch'al bene. Il che quando gli succeda, và il caso di peccane peflinad euidente perditione; perche si come le recidiue de i mali so-fime. glion effer peggiori, e più pericolofe de i primieri, cofi il ricader ne i peccati per auanti perdonati, è pelsimo al Christiano, per lo testimonio Euangelico Fiunt nouissima hominis illius peiora prioribus. Pro- Manh.c.12. uoca con tal caduta maggiormente la diuina indignatione: efacerba la giuffitia : delude la miscricordia: si sminuisce di sorze, e s'accresce di nemici: quelle per restar senza l'aiuto della gratia perduta; questi per acquiftar il prauo habito, col quale oltre la carne, il mondo, & il demonio, hà da combattere, come co'l quarto potentissimo auuersario, che fe gl'imprime nell'anima, con la forza delle colpe reiterate; S. Agof. nel onde fe per auanti peccaua per impefettione, habituato di poi pecca cofessi. per necessità: stato miserabile del Christiano, nel quale deue in tutti li modi procurare di non ridursi giamai, sicuro, che quanto più s'affaticherà di refister al tentatore, per non perder il posto de' suoi meriti, tanto maggior à lui ridonderà la gloria, e'l guiderdone dal fommo Padre.

Ma come s'addatti alla norma politica altro medico assioma da Hippocrate stabilito. Contraria contrarije curantur. Comprendesi d'auuantaggio dal tenor delle leggi di tutti li principati, che ad altro non tendono, ch'al rimediarà i mali publici co' suoi contrarij. Alla

può chiamar medico cini-

le.

fione: alla difeordia con la pace: alla fraude co'l difinganno: al furto con lo fpoglio: alla penuria con l'abbondanza:all'atheilmo con la re-.41 7 Digione: alla vita de' buoni, con la morte de irei: alla simplicità de' pupilli con l'accorrezza de' curatori: 'all'iniquità de' giudici con la li politico fi prinatione, e con l'eliglio. Et in fomma cant'e la fomiglianza dell'un. e dell'altro, massime nel proueder à i disordeni seh'il politico si può ffimar vn medico ciuile, & il medico vn politico naturale. Quindi anco è deriuata la famofa regola dell'arre militare: che sempre si dene far il contrario di quello, che vuole il nemico; perche douendoli prefuporre, ch'egli non voglia, se non il danno dell'altro; nel suggir il voler di lui, s'appresta l'vtil proprio, come l'infermo co'l fare contro

il voler del male s'acquista la sanità.

- L'istesso molto bene si può osseruare nella vita cattolica, fondatas non în altra più, che nella regola de' contrarij, per acquistar l'eterna falute. Per chiarezza di che basti trà gli altri quel solo precento imposto dal divino Legislatore Qui vule venire post me, abneget semceipfum, tollat crucem fuam, & fequatur me . La negatione di fe stello, & il portar la croce non è altro, ch'imprendere, vna perpetua, e mor-Armi per tal guetra contro tutti li fuoi fenfuali appetiti, co'l fare, che lo fpirito conauer co- trionfi di effi, fantificato, e relo fimile à Dio. L'armi per vincere fo-

tro li appetti-11 del fenfo.

no, contro la superbia l'humiltà, contro l'ira la patienza, contro l'inuidia la charità, contro la gola l'astinenza, contro l'auaritia la pouerrà, contro l'accidia la fatica, el'oratione, contro la luffuria la continenza, e'l rigor con fe stesso Di queste il Saluatore n'hà cloresso la forma. perfetta nella fucina della fua vita, accioche fatti corragiofi, non fi Igomentiamo di leguirlo con esse nostro capitano, e guida sin' alla. morre. Ma volendo egli pure assumere la sembianza di medico, per curare l'infermità de gli huomini, non s'hà feruito, che di mezzi ad esse contrarij. Se la prima donna Eua per dar fede all'Angelo cattiuo, e disubbidir al precetto diuino, trassuse ne' suoi posteri l'infestioni de' morbi, e d'altre infinite miserie: elesse egli la seconda donna, Die bame- che col creder, e consentir a' detti dell'Angelo buono abbidiente andicato il mo- cella, restò secondata di prole, ch'hà poi con vital medicina tistorate

gola de con-le genti riempitele di contento, e fanata ogni mortal piaga di effe Se gli antichi Monarchi teneuano fott'il giogo tutte le nationi con la maestà dello scettro, e con la forza dell'armi; hà egli all'incontro eletto per liberarli da quello, e farli fudditià fe, l'effer inerme, nudo, & abietto, ne con altro ricoucro, che d'vna pouera stalla. Se la religione de' falsi Deide i gentili veniua coltiuata, e sostentata da' Filofofi, e sapienti più insigni dell'vniuerso: hà egli seruitosi d'huomini

rozzi,

rozzi, vili, &ignoranti, come furno gli Apostoli, per distrugger quella, e confonder questi, & introdurre il culto della fua. Se quei Dei co'l parlar nellestatue, s'accreditauano in modo, che si facenano adorare da tutti; & egli si sece conoscere, & adorar per il veronume, co'I render effi eternamente muti. Se per ottener le vittorie contro potenti nemici, fu per dianzi costume preualersi de' soldati più veterani, e valorofi; & egli per vincer l'inuecchiata idolatria, si serul di fanciulli, e donzelle martirizzate. Con l'infamia della croce volle portarl'honor ne i credenti. Co'l far i deserti romitorij d'Angeli terreni, volle discreditar la pompa delle cortiprofane. Con la certezza, e verità de i miracoli, volle chiatir l'incertezza, e bugie de gli oracoli. Per fine con stile in tutto dissorme, e contrario à i riti del mondo, hà riformato, e corretto l'onnipotente medico l'imperfettioni del mondo.

Mapassiamo ad altro Aforismo. His qua prater rationem lenins se habens non oporees sidere, neque multium formidare mala, qua prater Sett.2. Afor. rationem enemiant. Ch'vn morbo graue diuenti all'improuisa leggiero, fenza qualche moto della natura, o per fudor, ò per orina, ò per vomito, ò per l'aluo, ò per sangue dal naso, ò dall'vtero, perliquai moti suole essa natura solleuar li corpi infermi, si come è cosa fuor della ragione fomministrata dalla Theorica, e dalla Pratica di medicina, così è decreto d'Hippocrate, che di tal miglioramento il medito fidare non fi debba, come neanco del peggioramento, che nello stesso modo, & irragioneuolmente succeda, vedendosi molte fiate. questo tramutarsi con sollieuo notabile dell'infermità. Ecco bello, & vtile motiuo d'auuedimento politico, per schermirsi da istratagemi dell'inimico, e per non perderfi d'animo ne' suoi impetuosi, e vittoriofi progressi. Non deui tu sidare di nemico, che sembri di commetter alcun' errore à suo danno, & vtil tuo contro la buona ragione di 110 fratageguerra, ò fingendo di fuggire, come faceuano i Parthi, per poi riuol. mi miliari. gersi contro gl'inseguitori con maggior serocia, ò sacendo ritirate, senza esfer di souuerchio vrtato verso luoghi comodi da porui imboscate, com'era costume d'Annibale, ò mostrando viltà fuor dell'vsato, come fecero i Romani, doppo la rotta riceuuta da' Galli, co'l ritirarsi in Roma, lasciando le porte aperte, e senza guardie, per tirar quelli s'entrauano nell'infidie: ò facendo altre attioni, ch'habbiano del leggiero, & imprudente: percioche ponno esser questi tratti d'artificiolo ingegno, per farti cader ne gli aguati, da' quali ti deui molto bene.

guardare, per non hauer pari il danno con la vergogna. Così nella vita morale riesce sospetto, chi fuor dell'ordinario si mostra lusingheuole altrui, ond'è sorto l'adagio.

Chiti fa più oarezze, che non fuele

rong 38 ellir . ir ion . tie O' l'ha gabbato, a ver gabbartivnele. La probnolnos o tillano Ma oltre coral caucela di non fidarfi, cuni anco batra di non attera

riefi per li fuccessi troppo autantaggiosi, e felici dell'inimico, per-Eoruna ch'hà mostrato bene spesso l'esperienza, che molti de' vintiriuscirono Juaria gran- vincitori; e che la fortuna loro auuerla, nel fine s'hà mostrata propidemente nelle guerre.

L:b.30.

tia, della quale s'in alcun luogo si prouano le vicende, notabilmenre s'offernano nelle cofe di guerra, doue nel brene fpacio d'hora fuccedono fegnalate rivolte da vn'estremo all'altro; con la caduta di quello, che portaua il precipitio, per testimonio di Linio. Simul parta, & forrata decora, unius hora fortuna enertere poreft. Onde Phuomo forte deue con intrepida costanza resister all'hostili sciagure, sperando sempre auuenimenti migliori. Così vedendo alcuno esaltato ad honori, & à ricchezze con debole meriro, pocafidanza fideue hauere, ch'in quello stato lungamente si mantenga, perch'estendo questo foto dono di fauorenole fortuna, ch'opera fenza ragione, vien à riuscire violento, e perciò non durabile; com'all'incontro s'all'huomo da bene accadono calamità, ingiurie, e difastri, deuesi credere, chene resti in alcun tempo solleuato; perch'oltre l'aiuto diuino, che partialmente gli affifte, vedefi alla fine; che per il più preuale il valore al demerito, e la ragione alla violenza.

· Al che altroue mirando lo stesso Hippocrate prononciò quell'aurea fentenza. Omnia fecundum rationem facienti, fi fecundum rationem non succedat, non est transennam ad alind, flante co, quod à principio visum est. Ch'il medico, non fi deue partire da' rimedij vsati con buona ragione, e non mutarli, auuenga che di essi non appari così subito il profitto; perche denesi creder, che questo se ben. tardo, in fine corrisponda ad esta ragione, la quale persuadendo, che vi sono molti mali longhi, e difficili, e da materie crude, viscofe, e frigide procedenti, cuocer, e diffoluer le quali, nonfifà, che con lunghissimo tempo, à guisa della goccia, che (come dice Galeno) co'llungo, e spesso cader suo caua la pietra; non s'hà da imputare il difficil' efito d'effi mali all'imporenza de' rimedij, ma alle cagioni rubelle di quelli, contro le quali però non dobbiamo flancarfi di replicar gli ftessi rimedij, con speranza d'esterminar-Fondamenti le. Quanto bene calza cotal dottrina con la ragione di stato, la quad. llaragione le in due basi principali si fonda consigli, & armi: quelli per dede la for liberar del ben publico: quelle per acquiftarlo, e con l'uno fenza

dec.

l'altro và zoppicando anzi il configliar bene tanto in pace, quanto in guerra, più gioua alle grand'imprese, che la forza dell'armi, di parer

parerdi Tacito. Plura dues confilio, quamui perfecerunt. Dal ches 2. Annil. nacque apprello di Garthagine fische de dicapitani fuoi combatte un un Valer. Maj. fenza ben configliarli. li faceuano crocifiggere quantunque vincef- - cap 7. fero; perche questo attribuiuano all'aiuto de i Dei, e quello al loro difetto.

Preuale dunque ne gli stati l'operare con retta, e configliata ragione, ne da essa dipartirsi, benche tardo se ne veda l'effetto ad esempio di Fabio Massimo, che se ben pareua, che statse neglittoso con la mano, e co'lpiede non staua però otioso co'l giudicio, con cui diuifando bene l'vtil suo, superò con la sofferenza, e dimora la prepotenza d'Annibale; in rifguardo forse di quel ricordo. Multa bella impetu histor. valida, per tadia, ac moras enanuere. Replicato anco altroue. Duces 3, histor. providendo, confultando, canctatione fepius, quem temeritate prodeffe. Anco al medico vien prescritto dal maestro di starsa l'aunito, di pottar auanti ofservare. & afpettate il frutto del ben configliato rimedio, fenza pafsarfene adaltri; perche fe ben pare, che questo fia vri perder il tempo, è più tosto vn'auanzarlo, rispetto al danno, che mutandolo ne feguirebbe. Concetto che rolto da' medici apportana Babio Lin lib. 22. al suo collega Minutio, per frenar il suo impeto, concui ambina di menar le mani co'l nemico, come fece; ma vinto, confessò poi la fua temerità, e leggierezza, di non hauerli dato l'orrecchio -

Hora per applicar l'istesso alla vital religiosa, diciamo, che quando à Dio si sa qualche dimanda con humil, e diuoto cuore, non dobbiamo fmarrirfi, fe fubito non s'impetra la gratia; perch'efsendo punto della ragion christiana non dubbio, che chi picchia alla porta digina è aperto, e chi dimandariceue, non dobbiamo perder la confidenza. benche ci paia non elser efauditi, ma con perfeueranza, e costanza perliftere nel dimindare, amando Iddio d'efsere violentato, come di · fua bocca testifica, ch'il regno del Cielo s'ottiene da chi pertinacemente lo cerca , & antiofamente lo sforza . Regnum celorum wim patitur, & wielenti rapiunt illud. Che fe mo differifce tal'hora la con- Le gratie cefsione, ciò fà conoscendo, non esser quellos tempo proprio d'ese. vincon con-quiela per ville del supplicante; onde in altro più congruo la riferua, atmocomauila S. Tomalo. Quedam à Despetita non negantur, fed ve con- 2.2. queft 83gruo dentur tempore differuntur. Amzi che pregato nega ben anco, ar.15.ad 2.

non per negare, ma per accrescere il benefitio, quando che l'esaudire farebbevn danneggiare chi prega, per deno di S. Agostino. Fideli-· ter Supplicans Deo pro necessieatibur buius viea, & misericorduce audi-Tur, Granfericardiser non exaudieur. Quid enim infirmo fie vrite ; magir nonit medione, quan agrotus . Pratica etiandio mà gli amici of-· feruata, de quali chi ama da donero l'altro, non l'esandisce prega-

Tacit.z.

nef.cap.14.

to d'alcune cose, che conosce potergli riuscire nociue. Sunt que dam (dice Seneca) nocitura impetrantibus, qua non dare, fed negare benefitium eff. Non habbiamo dunque d'affliggersi per lanegatiua, ne perdersi per la dilatione, ma perseuerar sin'al fine nella speranza della diuina bontà, che non mancò mai di compartire conforme al bisogno le gratie.

## Quali cose convincano la verità della sede Christiana.

#### APITOLO XV.

E Síendo dalli Theologhi tutti detto, che la verità de' misterij della nostra sede, non è chiara, & cuidente (per esser di cose, che non si vedono, ) ma è cosa chiara, & euidente, che questi misterij deuon esser creduti, si ricerca, quali siano le cose, che c'inducano à questa chiarezza, e necessità di douerli credere.

Rispondiamo tali cose esser da padri dottissimi della nostra religione, in diuerfi loro scritti pienamente trattate, onde s'appaghi ogni curiolo intelletto; ma le principali esfere. Prima, la subita mutatione de costumi doppo la fondatione della religione Christiana, con la morte di Christo; perche gli huomini subito sbandirono l'idolatria, e cominciorono à far vita da Angeli, col germogliar santi, e sante in sutto il mondo, non oftante che, e nella licenza della vita fenfuale, e nel culto de'loro Dei fossero habituati, & imperuersati per tanti secoli.

Seconda fuil far questa mutatione non indotti dalla potenza d'alcun riuerito monarca, & Imperatore, ò perfuasi dalle ragioni autoreuoli di qualche gran sapiente, e Filosofo, come di Platone, ò Aristotele, ò Salomone; ma inuitati da vn pouero, e stimato meno che vil ladro, giustitiato sopra la croce, ch'era vno de più insami tormenti di quei tempi; e poi conuertiti non da predicatori d'eccellente facondia, e leteratura, ma da baffi, & idioti huomini pescatori, quali furono gl'Apostoli, che però impiegati in vna così grand'opera di conuertir il mondo à creder in Christo, non si può dire, che sia stato, se non per l'assistenza diuina, e per virtù pura sopranaturale attestante la verità de i dogmi da loro introdotti.

Terza è, che con tanta vehemenza gl'huomini fi destorono in que i tempi ad abbracciar la legge christiana, che à millioni con mirabile intrepidezza sopportauano da Tiranni ogni più crudele, e spietato tormento più tolto, ch' abbandonarla, concorrendo à ciò ogni fesso, ogn'età, col gareggiar trà se stessi in mezzo delle fiamme ; c

dell'-

dell'atrocità delle pene à confessata, e benedirla. Virtù incomprenfibile, inennarabile, & impossibile alla natura humana, quando quella del vero lume, e del spirito diuino, non li hauesse sossenzia, & aiutati.

Quarta è, l'esse stata destrutta, e desolata l'antica, e nobil città di Gerusalemme con così funesto, e lagrimos l'optettacolo da Tiro Vespasano, e l'aleggerio, se ne prende hortore, e spauento, e riò pochi anni doppo la morte di Chusto, per la quale essendo anco il popolo Hebreo così mistrabilmente disperio, e condennato à duro esseglio per tutto il mondo, in cui non v'è il più disprezzato di esso, nel corfo di 1660, anni, nonsi può dire, che ciò à tal popolo sia fueccesso, che per qualch'esserando delitto, come siu il far morir in croce il figliuolo di Dio, da noi sempre lodato, riuerito, & adorato.

Sesta su che doppo detta morte subito tacquero, ne mai più parlorono gl'Idoli, delche non sapeuano gli antichi intenderne la cagione, se ben la discorse Plutarco nell'opuscolo, de oraculorum desectu; ma la ragion su. Tesser spunsato nel mondo il Sole della venità, che

fgombrò fubito le tenebre delle loro bugie.

Settima è, l'effer state le cose sudette con l'altre tutte successe, proferizate per molti secoli avanti dalli profetti, e dalle fibille, che non potria esser si con la divina inspiratione, perche solo Dio è preueditore del stuttro.

Ottaua è la conformità, ch'hà la noftra legge con la moral Filofofia; in cui non v'è aleuna virtù co'l folo natural lume de' fauji dellagentilità commendata, che intutta perfettione non rifolenda nella Filofofia Chriftiana, ciò che già mai non è flato offeruato in alcun'altra legge; onde mirabilmente fi convince la perfettione di lei.

Nona è l'infinito numero di dottiffimi, facondiffimi, fantiffimi Dottori, che con immensi volumi la predictano, la lodano, la difendono, la infegnano; cofa veta mente, he fola può rimouer da ogn'altiffimo intelletto qualfiuoglia ombra di difficoltà, per non mostrarfi di pazza temerità nel voler sapere più di quello, che detti e minentifimi han saputo, e con l'heroiche loro attioni, & anco co'l sangue freso confermato.

Decima è il diluuio de miracoli, ch'alla giornata fuccedono à confolatione de fedeli, e confusione de miferedenti, de quali miracoli fe ne trouano di sempre duranti, e visibili ogn'hora ne paesi christiani, come molitiamo qui fotto. Se fi diano miracoli stabili, e sempre duranti nella Christianità .

#### ITOLO

M Olti fen'offeruano in varie Città per diuina difpenfatione, e frà gli altri il fangue di S.Genaro in Napoli. Il corpo della Beata Catherina in Bologna. La stola sacerdotale di S. Huberto Vesco-Ottomiraco uo di ..... La Gandela nel paese d'Artois in Fiandra, ch'arde auanfibili nella, ti l'imagine della Beatifsima Vergine. Le tre balle ritrouate nella. Christianica. vessica del felle, della Beata Chiara di Montefalco, nel cui cuoranco si vedon impressi, e scolpiti gl'instromenti della passione di Christo. L'acqua, che scaturisce dal genocchio di S. Nicolò di Bari. Il fangue di S. Gio: Battifta; che firitroua in Napoli. La Santa cafa di Loreto. El fanar delle scrofole, che fanno i Rè di Francia. Di ciascuno la verità ècome qui fotto si dirà.

Già mille, e trecent'anni fotto l'Imperio di Diocletiano, essendo stato satto decapitar S. Genaro in Napoli, su raccolta portione di quel fangue da diuota donna, e ripofto in ampolletta, la qual fi conferua. fin'hora in Chiefa particolare di quella Città, done parimenti si conferua, ma in altra Chiefa, la facra testa di quel Santo. S'è notato per il corso di tant'anni, che se vien portato in solenne processione detto fangue; quando s'incontra in essa testa folennemente pure portata à vista della città; subito di crasso, congelato,e bruno,che è, si liquesa, è bolle, e rosseggia alla presenza di tutti, con estremo stupore di così strauagente effetto; che non potendo ascriuersi ad alcuna causa naturale, resta chiarissimo il miracolo dell'onniporente Iddio, à gloria del fuo Beato Martire. E seben Pietro Molineo Caluinista tenta oscurarla, col dire: che per forza di calce in esso sangue cospersa, ne segue la detta liquefattione, & ebullitione; tuttauia conuince la costui impostura, l'esperienza fatta da altri, ech'ogn'hora si può fare; che la calce fouraposta al sangue humano indurato, e dissecato per qualche tempo, non fa in alcun modo tal'effetto. Oltre che, non v'è ragione alcuna, che perfuader possa; ch'essendo centinaia di volte successa la detta colliquatione; fe ogni voltaciò fose stato per virtù della calce, non folle alla fine confunta l'hu midità tutta d'elfo fangue; sì che non potesse soggiacer ad altre colliquationi, come reso per latroppo essicatione totalmente terrestre. Onde resta il sudetto effetto incontrastabile, & infallibile miracolo: com'è più diffusamente mostrato dall' acutissimo Liceti nell'opera sua de' Responsi à gli huomini dotti.

Ilécondo del corpo della Beata Caterina in Bologna fi riferifee, efter perche questo già ducento ottantadue anni, si ritrouiriposar sopra vna seggia, alla quale non stà in conto alcuno appoggiato, ne con schiena, ne con braccia, ne con sanchi; maretto, e quasi se viuo sosse ben disposto; ne ad essa seggia in alcun modo legato; ne tuttauia rigido, dutro, & instessibile; ma mobile, e molle, e stessibile; in utre le lue gionture, cometa viuente. Di più hà stillato tal vosta per il nasso singue viuo stricto, e caldo, & sha sudato in gran copia humor odorato, del quale se ne conserva in ampolla vna libra in circa, che d'està si liquetà, è d'intuerno si congela?

stotele nel lib.4. delle Meteore al testo 3. la cui dottrina essaminando,

zo, dicera, di melle, di mirtha, d'aloc, coi quali gli antichi folcuano imbalfamar li cadaucri, che d'Egitto vengon da mercanti portati à Veneria, e detti Munia adoperata nella Eletiaca, e Mithridato, & altré fimili Medicine. Quinta è il moto locale afsiduo del cadaucro, il qual moto impedifee, che la caldidi dell'ania non vinca la propria del milto in maniera, che la facela fuaporare infieme con la propria humidità; e cósì vediamo, che la que correnti manco foggiacciono all'aputredine delle fragnatti. Schra è lamole grande, & ampladel corpo, nel quale disendoui maggiore, e più abbondante calot naturale; può manco sfer Vinto dal calot efterno, e fatto fiasporare-fiori di elso: che percioli mare turno no fiputrefa, ma ben si d'ulio; è in alcuna (na parte fi corrompe. Ma nifsuna delle dette caufe vale per argomentate la natural integrità, incorrottone, e duratione del corpo della fudetta Beatasperche non è fatto già mai combulto. Neè

ricauo, che le caufe bafteuoli ad impedir la purtefiatione de cadaueri, e violentemente conferuari incorrotti, fon fei. La combufione, che confuma la materia difpoffa alla purtefine. Il paco calor la purtefine
cell'aria, ò frigidità, che non ha forza di far efalar dal mifto le parti fon fei
ignee, e con quefte anco l'aeree, e l'acquee; e così promouer efsa,
purredine, come fuccede nell'inuerno. La congelatione del mifto,
prouenente dall'intensifisimo freddo; perche quefto hauendo effinto
già il calor di effo mifto, rafterna l'euaporation dell'immido, che con
calor flaua conneíso; e così perfifte con la ficcità del cadauero, fenza
purtefattione, come vediamo nel corpi è che dalle neninelle montagne; vengiono talhora cautai. Quarta el a grandisima calidità, che
fitroua nel mifto, la quale non potendo efser vinta dall'efterna dell'
aria, non fuggiace adalcuna tradinatione, o corrottiones età queffa
pertengono li condimenti aromatici, di bisume, di intro di pifsafphal-

ftato sempre nell'aria fredda; ma ben hà pronato il calore di tant'està, X 4 per per tant'anni. Ne hà patito congelatione, come ficompende dal la mollitie delle carni, e dalla piegheuolezza del collo, delle mani delle ditta, e de gli articoli tutti. Ne è flator già mai imbalfamato ma fepolto à modo de gli altri, e dalla fragranza fpirante dal fepol cro, e dallo fleendore da quello tralucente, ricauato dalle monach di quella Chiefa, e ripofto doue al prefente fi troua. Ne è flato ag tato dall'aria, per il detto numero d'anni, e fecoli, che flà fedendo ne modo fopradetto. Ne è corpo di finifurata grandeza, per effere flatura men che mediocre. Si conclude dunque con fodifismo dii corfo lo flato di tal corpo effer puramente miracolofo, e totalmen te fuperante le forze della natura, ch'in esto deue chinarsi all'onnipo cenza diuina, che con tali visibili teltimonij conferma l'eccellenza de. la Cattolica estagione.

Il Terzo miracolo è la stola facerdotale di Sant'Huberto Vesco uo di ....... della qual stola, verissimoè, che se ben da i deuto ogn'anno, "ne vengon tolte, e tagliate particelle. le quali applicata à chi è morso da cane rabbioso, donano: infallibile sanità; tuttania non mai quella diminuisce, ò cala; ma nella stessa musura si si conserua: cosa veramente ammirabile, e prodigiosa, e che chiudela bocca ad ogni maligno athessa, e calunniatore di santa

fede.

Il quarto è la candela, ch'arde auanti l'imagine di Nostra Signo ra in Artois, la quale già mai non si consuma; e se ben da essa cado no gocciole di cera, della quale da diuoti si fanno altre candelette nientedimeno resta nella sua mole, e grandezza, senza diminution alcuna. Che questo sia enidente miracolo si connince con l'assiom de'Filosofi, e dei Mathematici: ch'ogni quantità con la detrattion d'alcuna delle sue parti, diuenta minore. Ma la fiamma essendo els lation pingue, ch'esce dal corpo della cera per forza della combustic ne ; è necessario, ch'in questa esalatione si risolua la materia del coi po combustibile; e che perciò questo naturalmente si diminuisca; che tanto perda della sua quantità j quanto della sua sostanza si siso. ne in fumo, & in fiamma. Il che quando non succeda, bisogna dire che dal grand'Iddio vien suggerita à tal corpo la materia di talvirtù che confumare non fi puote : così furno moltiplicati li cinque pani d Christo, che racconta l'Euangelo: così il Rubo di Moysenon si cor fumaya, benche tutto ardesse dal fuoco. Dicano gli heretici, che pe fraude, si può facilmente à vna candela mezza consumata, sostituiro vn'altra; perch'in vna città, doue molti sono contrarii alla Chiesa Ro mana, sarebbe da tant'anni in quà scoperta cotal fraude senz'alcun dubbio. Onde resta in aperto la verità di così euidente miracolo.

Il quinto è delle tre balle di grandezza d'vna nocciola, o auellana, ritrouate nella vessica del felle del corpo della Beata Chiara di Montefalco nell'Vmbria. Queste pesate ad vna per vna sopra bilancia, sono d'egual peso: se si pongono due da vna parte, & vna dall'altra, pesano tanto quelle due, quanto quest'vna: e fe si pongono tutte tre da vna parte, e dall'altra qualche materia, che pesi quanto vna fola d'esse; nientedimeno il peso di quelle treriesce eguale à questa sola. Tal'essetto non si può ascriuere, ch'à puro miracolo, com'ogn'yno di fano intelletto può comprendere più tosto con marauiglia, che con cutiosita di poterne intender la. cagione: ma ben sì può dire aseuerantemente, che queste intal modo trà loro eguali, dinotano la Santissima Trinità, la quale per il detto di Sant'Agostino nel lib. de Trinitate. Tantum est una, quansum tres fimul funt : & nec plus aliquid funt dua, quam unares, ac in feinfinita funt in fingulis, & etiam omnia in fingulis, & fingule in omnibus, & omnia in omnibus, & vnum omnin. Gli stelli scrittori, che di veduta raccontano l'historia di queste balle, aggiungon anco Tomaso Bod'hauer veduto il core dell'istessa Beata scolpito dell'imagine di Chri- 200 Engulino fto Crocififfo, e de' flagelli, e della colonna, e d'ogn'altro instromen- nel lib. de to della di lui passione.

fignis Eccl.

Seper forza di vehemente imaginatione, può la madre imprimer nelle teneri carni dell'infante, alcuna imagine di cofa defiderata, come s'osseruatal volta; ciò sa per la tenerezza d'esse carni, habili à facilmente riceuere cotal'impressione. Ma in carne indurata di corpo adulto à perfetta età, che si facciano l'impressioni, quali nel core della sudetta Beata, non può per alcuna virtù naturale auuenire; ma per fola onnipotente diuina forza, e per ispecial priuilegio

erintata data'n werre memery. Il Sefto è l'acqua, che scaturisce dal genocchio di San Nicolò di Bari, del quale scriue il P. Antonio Beatillo da Bari Giesuita nella di lui vita: ch'essendo tal Santo morto sotto Costantino Imperatore, e sepolto in Mirea, che su dell'anno 3 4 3, su poi di là trasserito à Bari da alcuni soldati di tal città dell'anno 1087. ma gli offi foli di effo, e riposti nella Chiesa, dou'al presente firitroua... Da quel tempo sin' al presente, è sempre scaturito del sacro ge- Liquere del nocchio il liquore famoso per tutto il mondo, ch'in sostanza, genocchio ci in quantità, e virtù, non può in alcun modo effer naturale. La San Nicolo fostanza è tenue, bianca, pura, & alquanto inclinante al do-pranaturaltrato, di foauisimo odore, del qual mancano li cadaueri, che per la putredine, stillano vn tal' humor setente, & insoaue, e crasso, e liuido. La quantità poi di tal licore è tanta,

che

che se ne riempirebbero le botti, dal giorno, che comincio vscire dal detto corpo. La virtù finalmente è ammiranda; perche fanada molte, e varie infermità. Così tutte impossibili alle sorze di matura, la quale fe ben in alcune pietre, ò radici, ò animali, hà inferto qualche virtù di fanar questo, ò quel male ; tuttauia il fanarne di tutte le forti, non è che folo dono di virtù fopraeminente, e divina, & impenetrabile, com'è nel detto facro liquore.

Il settimo è il sangue di S. Gio: Battista riferuato in Napolisil quale fe ben congelato, tuttauia fi liquefà ogni volta, ch'il facerdorenel dir messa all'altare, dou'egliè, inuoca esso Santo Giouanni Battista: effetto folo fopranaturale, non potendo le fole parole hauer forza di far alcuna alteratione nelle cose inanimate; se non ò per virtù del demone, ò diuina, com'è nel fanto facrificio della messa compendio de diuini,e facri mifterij della paffione del figlinolo di Dio . ....

[a di Lore:o.

L'ottauo è la fanta cafa di Loreto, visibile, publico, continuaro mi-Historia del-racolo; perche dell'anno 1290, alli 9. di Maggio, si spiccò questa da la SantaCa. fondamenti netta da Nazarette, dou'era; & in giorno di Sabbato alle due, ò quattro hore di notte, venne à Terfatto castello di Schiauonia appresso alla città di Fiume;e di lì à capo ditre anni, mesi sette, e giorni quattro, per ministerio de gli Angeli, trasscrita nella Marca d'Ancona, fu piantata in vna denfa,e folta felua di Recanati; d'onde parimenti per i latrocinii de' fuorufciti à pellegrini, che la frequentauano, parti in fine d'otto mesi in vn colle de' due fratelli Recanatesi vn miglio distante. Ma per l'auidità di costoro, ch'à se volcuano appropriare le facre oblationi, ch'à detta fanta cafa veniuano fatte ; trafmigrò ancora doppo quattro mefi dal colle alla via publica va tiro d'areo luntano, dou'hora fitroua da trecento cinquant'vn'anno in quà, venerata, visitata, adorata dall'vniuerso mondo.

Proue di tal'inufitato miracolo fece al primo arrivo in Terfatto Nicolò Frangipane Romano all'hora Conte dital Castello, il quale mandò quarrro suoi fedeli esploratori in Nazarette, doue giunti con le misure in mano regidero li fondamenti della santa casa, e trouarete totalmente corrispondenti, neritornorono con liete nouelle al loro padrone. Di più da popoli della Marca Anconitana fur parimenti inuiati à Terfatto, ed indi à Nazarette fedeci deputati, ch'hauendo ben elaminata, e milurata la pianta della fanta cafa, con inftruttioni pienissime riuenuti alla parria, rogotono poi publico instromento della verità di detta trafmigratione, la qual per anco fi conferua nell' archinio di Recanati. Anco Clemente VII. Papa volle mandar lette fuoi camerieri ad esplorar meglio ne' detti luoghi la verità del mistacolo, e questi pure riuscirono à gli altri totalmente conformi . Ma visonstati anco testimonii di veduta, ch'attestano la venuta per aria della fanta cafa in Loreto, de' quali fà mentione lo scrittore di tal'hiftoria.

E se à tanta euidenza si può aggiunger maggior proua di verità, Siluio Sefon tanti li prodigi), e le marauiglie, ch'à beneficio del genere huma-floria di Sano opera la Regina del Cielo in questa sua felice stanza, doue nacque, ta Cafa. doue alleuò il bambino Giesù, doue fu falutata dall'angelo Gabriele, doue morì esta, & il suo sposo Giosesso, doue si radunauano gli Apo-Roli con esta à stabilir i dogmi, e le verità Cattoliche, che chiaramente chi entra in esta comprende dall'intenerimento del suo cuore, e dal eraboccheuol sentimento di dinotione, trouansi dentro il maestoso spirito del grand'Iddio, ch'iui com'in propria Reggia vuole che sia inchinata, & adorata la fua felice, e gran madre, nostra Signora, padrona, tutrice, e clementissima protettrice.

### Con qual ragioni si conuincano gli heretici .

#### CAPITOLO X VII.

F V'miferabile quel fecolo, che produffe tre pestilenze nel mondo in poco maggior spacio d'anni vinti. Mal francese: sebri maligne,e l'heresia di Martino Luthero. La prima successe nell'anno 1 493. La seconda poco dapoi nell'anno 1506. La terza nell'anno à quei vicino 1517. Le due prime funeste à corpi, ch'in gran copia restano deformati, & estinti. L'vitima lugubre à gli animi, che affascinati precipitano nelle pene infernali. A' quelle s'hà trouato il rimedio: piaccia à Dio, ch'vna volta si rittoui anco à questa, che tanto più è lagrimeuole, quanto più importa l'anima del corpo. Tutti li più dotti, & eminenti da quel tempo fin'al presente, con le lingue, e scritti loro, han tentato (morbare dalle menti de gli huomini, questa sacrilega. empietà. Li Prencipi con editti. La Chiefa Cattolica con Concilij. Li diuoti con preghiere. Li Santi con gl'esempii, & opre loro. Nulla hà giouato, ch'à rintuzzar in qualche parte, non à fanar l'incancherita piaga. E pure (gran castigo del cielo,) son così friuole, sofistiche, stolide, irragioneuoli le proposte non solo di Luthero, ma di Caluino, Zuinglio, Beza, Ecolampadio, & altri della lor schiatta, che non fi può, che dire, il Demone per secreto giudicio divino, haver nel modo quasi, che si sà à gli sparuieri , appannato il capo , e gli occhi de gli huomini; perche non discernano il vero dal falso. Il che maggiormente ancora fi comprende dal rifletterii fopra la vita,e costumi delli

fudetti; che se fossero tali, che rifentissero, se non di fantità, almeno di moralità : potria pur crederfi, che da tal quale apparenza di questi potessero, se non altri, restar captinati li semplici, à creder à i loro concetti; ma essendo quelli macchiati d'ogni vitio, e sceleratezza ; trouar chi creda, che fian per indrizzare altrui nel fentiero della virtù, e del Gabriel Pra. bene: questo può certo render attonito ogni sano intelletto.

Luthero infame per la portentofa fua nascita, che vien detto esser

tcolo nell' Elenco de gl' beretici.

Vua di Luthero.

stata d'vn Demone incubo, ch'oppresse sua madre serua d'vn bagno publico nella Sassonia, entrò nella religione Agostiniana, pervoto d'esser restato illeso; se benatterrato dal fulmine, che gl'incenerì d'appresso il suo compagno. Dotato d'acuto, & ambitioso ingegno con efficace, vehemente, & ardentissimo discorso, si sdegnò, che Papa Leone X. priuasse la chiesa sua de gli vtili, che dall'Indulgenze soleuano prouenirgli, e le trasferisse à quella de' Dominicani; perciò cominciando egli sparger scritti, contro la forza d'esse Indulgenze, e d'indi ancora contro l'autorità pontificia; arriuò à fegno di sconuolgier, e deprauar tutti li riti della fede Cattolica, rinouando quasi l'opinioni tutte de gli antichi heretici, già dannate da Padri, e dall'vniuersal consenso de sauj. Per tal presontione, e petulanza veramente diabolica, fù sforzato l'Imperador Carlo V. in vn general congresso della Germania, con la presenza de' Prencipi dell'Imperio, vdire li punti delle sue massime; perche corrette sedassero la tanta confusione di quell'amplissima provincia; ma sfacciatissima mente persistendo il nefando apoltata in effe; e temerariamente protestando, di non voler ne anco mutar ne' suoi scritti vna parola; sfu giudicato iui da tutti esfer, ouero pazzo, ouero indemoniato. Per il che di poi con seuerissimi editti, lo condennarono, com'heresiarca notorio, da esser recifo qual membro putrido, dal corpo della Cattolica chiefa; facendo con publico incendio incenerir i suoi scritti, per leuar tanta peste dal mondo. Egli tuttauia sempre più perfido, e (com'Erasmo lo chiama) Demone incarnato, e pregno d'arroganza Saranica, nonmai cessando d'imperuersare contro il Papa, con pretensione di riformare il testamento vecchio, e'l nouo; venne à dir vna volta di non. Presentione poter errare per hauer seco lospirito di Dio. Dinina maiestas (dice diabolica di egli) mecum facit, ut nihil curem, si mille Augustini, mille Cypriani, mille Ecclefia Henriciana contra me starent: Deus errare, & fallere non potest. E pur il frenetico vuole non errare con Dio, mentre si lascia vscir di bocca quell'horribil bestemmia; che Dio ci hà fatti non di libero, ma di feruo arbitrio, per cui macchiati del peccato originale, (che conl'acqua del battesimo nega, che si possa lauare,) non possiamo, che sempre peccare; onde così Dio vien ad esser l'autor, e'I fonte de' no-

Lathero.

ftri

fai

no

m

YC

stri peccati. Hebbe ben ragione à dire il Rè d'Inghilterra Hertico VIII. membro all'hora degnissimo dell'Apostolica Sede; (se ben poscia per fiero destino da essa traboccato,) che quella maledetta lingua. In totam feurratur Ecclefeam, que fantiffimos pro- dericio (1 Scindit patres, qua nullos non lacerat dinos, Christi contemnit aposto- tano Red. los , que fanctifimam Christi Matrem inhonorat , que Deum ipfum , chilerra covelut scelerum fontem, authorem, impulsoremque blafphemat. Eral- tro Luthero. mo diceua, che colui haucua bisogno d'esser purgato, con l'helleboro, come si fanno li pazzi; poiche si fingeua, e mascheraua vna fede di suo capriccio, persuadendosi col testo Euangelico d'à bastanza colorarla.

Fondamentotrà gli altri d'essa stabiliua, che senza l'opere buo-

ne potesse il Christiano entrar in paradiso, bench'etiandio col neo delli peccati; quando egli hauesse fermissima persuasione, e sede, che Dio glieli condoni, e per li meriti di Christo lo faccia herede del cielo. Col qual' infano paradosso, vien poi adulterando li facramentitutti della Chiefa, coll' afferire; che per virtù di questi Lutherano non vengono rimessi li peccati, ne sufficientemente cancellati; ma folamente coperti, & occultati nell'anima; così che per la viuisima fede in Christo, vengono poi dissimulati, non imputati. Di parer dunque di costui, sarà falso quel detto della scrittura, che Nibil coinquinatum intrabit in regnum Dei. Quero fe non ardirà, ne saprà contradirla, e egli, e li seguacisuoi, che siconfessano sempre infetti di peccati come sopra, già mai potran salire al regno di Dio; ma ben sì all'abilso di pene eterne, perche Qui facit peccarum ex diabolo eft . Per l'oracolo di San Giouanni nell'epistola. canon, al capo terzo. Ond'essi inuentori di tal presontuosa dottrina, non anderanno certo, ch'à ritrouare il lor maestro per premio dell'esecranda loro follia; col qual' à punto esso Luthero confessa, Lib, dem sa

Parado To

che familiarmente parlaua, e n'apprendeua li dogmi. Et altro-angulari. ue dipinge così al viuo la voce diabolica, grane, robusta, e diter- Luibero pairibil rimbombo, ch' afferma gli huomini da essa d'improuiso rimaner morei; com'à se stesso più volte quasi anuenne, & in.

fatti anco gli successe; poiche doppo l'hauersi con allegra ce- Morte di na fatollato di mangiar, e bere, su trouato il seguente gior. Lubero. no effer spirato. Memorabile per l'odio, che sempre implacabile portò al Pontefice Romano, di cui volle anco doppo

Pefiis eram vinens, mortuus mors sua ero Papa.

verfo:

morte, che restasse l'odiosa memoria coll'epitasso di quel

A' tal

Vua di Calwine.

clestaffics.

A' tal mostro successe Giouanni Caluino Picardo, nell'anno 1534. che non manco di quello appestò la Chiesa Romana. Questi bandito dalla patria per enormi dissolutezze, e ridottosi in Gineura; oue riusci lettor di Theologia, e di cui con male arti riusci anco falso Vescouo; cominciò sparger il veleno di Luthero, inbeunendone con fucata, & infidiosa Eloquenza, di cui molto valeua, quel popolo; & inuentando la folennità della fua finta cena, per communicarfi, e riceuer il corpo di Christos si sece in poco tempo iui attorno chiaro, & accreditato. Non sò, se peggior fosse di Luthero: su certo di genio più volpino, come quegli fu di maggior furore, & alterigia. Pole ogni studio co' suoi maledetti dogmi di captinar i plebei, col porli in speranza di prede, di rapine, d'espilationi dell'entrate de' Vescoui, de' facerdoti, e delle suppelletili facre, intonando all'orrecchie de' semplici: che vengono da essi mal'impiegate, in cambio d'erogarle a' poueri, compartirle à gl'infermi, folleuar i miferi, e fuffragar i viandanti, con quella carità, che tanto pietofamente fu da gli Apostoli esercitata. Questo suono dell'interesse, non fu difficile, ch'affascinasse gli animi de' popolari auidi di cangiar fortuna, e conditione; onde ben presto ne sorti l'estetto, principalmente nella Francia con tant'odio Odio inudio de gli Ecclefiastici; che oltre il prinarli della roba, godenano prinarli

de Calumili della vita; anzi di tal volta lasciarla loro per maggior loro tormento; contro el Ec- rendendoli moltruofi, e deformi co'nasi tagliati, e testicoli recisi, de' quali fe ne faceuan collane, per horribile spettacolo, & infausta derifione di quei miseri. Crudeltà inaudite. Inhumanità inennarrabili. Ma che marauiglia, se l'autor d'esse vomita dal suo imbestialito cuore, bestemmie così eseerande, che fan arricciar li capellià chi le vdisce. Priua d'humanità gli huomini, come già li Manichei col farli Bestemmie belue senzalibero arbitrio, e toglie à Dio la bontà; col farlo autor

horribili di delle sceleratezze de gli empij. Odansi di tal bestemmie otto capi già Caluino. da esso publicati.

Primo, che Dio hà creato l'human genere à perpetua dannatione,

e morte . Secondo, che Dio hà creato Adamo, non folamente perche mo-

rise; maancoral'hà ab eterno predestinato à ruina, e però hà bisognato, ch'egli necessariamente pecchi.

Terzo, che li peccari commessi da gli huomini non solo son commessi, Dio permettente; ma anco Dio volente, e stimolante.

Quarto, che tutti li peccati, che fan gli huomini, fiano del tutto

Quinto, che non fi fa ne furto, ne adulterio, ne carnalità, che Dio, non le faccia nell'huomo.

Scfto

Sefto che la legge di Dio, e la volontà di Dio fon spesso trà di loro contrarie.

Settimo, ch'il Diauolo, per voler, comandamento di Dio men-

tisca ne i cuori de gli huomini.

Ottano, che Dio non folamente è caufa d'ogni male; ma etiandio Poffeu. 116.8. inspira cattiui pensieri ne i cuori humani; perch'oprino male, così Bibliot. c. 11. che non pecchino gli huomini, ma Dio sia l'efficiente de i lor peccati.

Con tali, & altre horrende schiocchezze contamina Caluino l'occhio, e l'animo di chi le legge nel fuo libro della Predestinatione , le quali anco l'iniquo Theodoro Beza osò disendere con suo particolar trattato. Non credo che cuor humano possa arrivar à maggior colmo di empietà. Se Caluino è così rubello à Dio Ottimo Massimo, qual può egli esser verso l'human genere ? Non è maraviglia, che fosse crudele, vendicativo, sanguinario, seditioso, e traditor de gli amici, come si legge nella sua vita. Costumi di poi pontualmente tele loc cit. imitati da fuoi feguaci, con spanento dell'vniuerso. Vaglia per sigillo della sua estrema malitia, ch'vna fiata volse finger di ressuscitar vn morto, per farsi riuerito appresso quel popolo. Ma Dio volse confonder il mentito Apostolo con la sua frode; perch'hauendo egli corrotto vn certo con denari, accioche fi fingesse morto, mentr'egli predicaua in Gineura; e gridatogli poi sopra alla presenza di tutti, che leualse in nome di Giesù Christo. Surge, Surge, in Christi nomine, sibi dice surge. Si trouò da douero quel milero esser morto; del che la di lui moglie lagnandos, e stridando auanti il Magistrato della Città, col riuelar il fecreto; fù da partiali del falfo Taumaturgo fatta tacere. e suppressone il fatto. Degno che morisse alla fine infelicissimo del mal d'Herode, consunto da pedocchi; perche comincialse sentir in questa vita alcuna particella de' tormenti à lui apparecchiatinell'altra.

Tralascio di rappresentar la conditione di molt'altri suoi simili, per non imbrattar d'auuantaggio li fogli, con memorie d'huominitali, fuscitati dal seme immondissimo de' mostri d'Auerno, per riempir la Chiefa fanta di spettacoli miserandi, & atroci. Basti hauer fatto mentione delli due fudetti lor macstri, e dittatori; perche dal saggio di quelli si può comprender la tempra di tutti gli altri, che s'han d'essi professati allieui, ò dicchiarati emuli.

Tali fondatori dunque hà hauuto la riformata religione moderna, e d'essi si vanta col nomar Luthero terzo Helia, e Caluino secondo Apostolo. Chebisogno v'è di ragione per conuincer cotal stupidezza; se resi à fatto Epicurei, lasciano che la ragione resti del tutto conuinta dalla fenfualità ? fe fenza rifguardo di far bene, ò male, entrano

à occhi

à occhi chiuli, nella voragine apertagli di poter peccare lenza calligo, di poter conseguir la gloria del cielo senza fatica, di poter arricchire col patrimonio facro, di poter aggrandirsi coll'abbassar il compagno, di poter effer liberi fenza obedir ad alcuno, di poter passarla in trastulli, e libidini, senza demeritar appresso Dio? Son. questi modi troppo dolci per allettar gli animi, troppo gran reti per prenderli, troppo gran lacci per legarli. Così fece il perfido Machometo, per tirar alla sua superstitione immensità di popoli. Tuttavia fe si videro già distrutte le sette de gli heretici Manichei, Arriani, Nestoriani, Iacobiti, Albigensi, e tant'altre dell'età passate; si deue sperare, che quel Sole di pietà, che le liberò da quelle tenebre, non sdegni co' celesti suoi raggi, di sgombrar anco vna volta le presenti .

mo.

Douerebbe seruire per gran motiuo di verità à chiunque mal'affetto alla nostra religione, che li fondatori, e direttori d'esta son di gran lunga differenti dalli sudetti Apostati. Perche se quelli sciolgofodatori del-phressa con no la briglia al senso, questi la stringono: se questi vilmente si scottafondatori del no dal calle della virtù; questi generosamente lo calcano. Nissun Canolishif- precetto fu mai dal gran maestro de' Filosofi lasciato, od'imaginato per conseguirla, che da nostri Heroi Santi, non sia con ogni pontualità esseguito; così che adorni d'infinite prerogatiue di bontà, d'humiltà, di continenza, di fede, di patienza, di deuotione, di carità, vengono ad esfer più Angeli, che huomini . S'aggiunge la dottrina in essi tanto profonda, tanto marauigliofa, e diuina, che non fi può che sti-Nicef. Calif. mare effergli dettata dal cielo; e tant'vniforme, ch'anco dalle tombe

lib.8.cap.23. parlano i morti per approbarla; come successe nel Cócilio Niceno, ch' essendo due padrì de' più riguardeuoli d'esso morti poco prima, che si finisse, e volendo gli altri tutti concordi riceuer anco l'assenso di quelli due, riposcro con viua fede li fogli delli stabiliti dogmi, di notte tempo sopra la tomba loro, oue il mattino seguente riuedendoli, trouorno esser del carrattere d'essi viuenti proprio, sottoscritti. Fù quest' opra miracolofa, e fopra humana, per testimonio, ch'anco li dogini, e li maestri d'essi eranotali. Et in vero li miracoli piouono, e pioueran Miracoli son sempre à migliaia nella chiesa di Dio, per confusione de' miscredenti, la confusione ch'ouunque si raggirano, s'incontrano; quando ne' morti ressuscitati;

ci.

de gli hereti- ò ciechi illuminati, ò zoppi dirizzati, ò leprofi mondati : quando in. case, per l'aria trasportate, hor duranti, e visibili: com'è quella di Loreto: quando in corpi mortali, che son resisimmortali; com'è il sangue di S. Genaro, fù già Vescouo di Napoli, conseruato iui in ampolla, ch'auuicinandofi alla testa del Santo, comincia visibilmente à bollire : e quando in altre marauiglic fimili, che non succedono già ne prostibuli de gli heretici, per virtù de' loro seduttori, e capi; come le ve-

dono.

dono, se veder vogliono, appresso noi, per il diuino valore de' gran ferui di Dio: San Domenico, che nella terra di Soriano fa ogn'hora prodigij simili à quelli, che faceua Christo, mentre vise. San Francesco, di cui è perpetuo miracolo la sua religione d'huomini, per amor di Dio dishumanati, e rubelli à tutte le concupiscenze; e perciò anco da gli stessi proterui heretici, ne paesi loro inchinati. Sant'Antonio di Padoua, che se viuendo su chiamato il martello de gli heretici; così morto al mondo, viue in ciclo illustrator del mondo, con incessanti effetti di prodigiosa potenza. Lascio di tant'altri quasi innumerabili, ch'vsciti dal grembo della Chiesa Cattolica, han fatto con opre tali efficace proua, della verità infegnata da essa. Ragione che sola doucrebbe ammollire la durezza de gl'impetriti cuori auuerfarii, che à confusion loro non mai han veduto, ne vedranno, per virtù de' Santi fuoi altri miracoli, che della forte sopraccennata di Caluino.

Ma dicano li miseri, e rispondano à quest'instanza. Se la verità è Ragione povna, & è trà effi, e li Catrolici contradetta; certo deue alcun giudice gl' herelici, deciderla, che sia stimato sufficiente, e buono, qual durandos fatica da concily. ritrouare nel mondo; s'è dal commune consenso delle genti fermato, che possa esser il senno di mosti capi, ch'insieme adunati, facciano retto stabilimento del vero . Hora quest'adunanza fatta ne Concilii, hauendo con isquisitezza in ogni secolo ventilato le communi difficoltà della religione Cattolica; non mai s'hà trouato, ch'habbia l'opinione d'alcun'heretico abbracciata; ma ben sì reietta, detestata, e corretta, confermando, e lasciando nel vigor suo gli articoli della sede, danoi di presente professata: cosa certo, che doueria appagare, e far aprir gli occhi à qual si voglia cieca, & appassionata anima. Resta dunque la fede de gli heretici esercitio nouo, e capriccioso de gl'inuentori suoi. Ma come può vna nouità da gli autori sudetti, 🐱 con le forme sudette promossa, pregiudicare all'antichità originata da Christo, autorizata da gli Apostoli, protetta da martiri, decantata da padri, riceuuta da tanti secoli, sottoscritta dalle vniuersità, e congressitutti de gli intendenti? Se nelle Republiche, nelle scienze, ne gli affari ciuili, nella fanirà del corpo, il far nouità, e mutatione; è cosa tanto pericolosa, che da queste s'han veduto souente partorite desolationi, & eccidij; quanto deue stimarsi più mal'intesa, e rea ogni nouità della religione, che come cosa sacra, deue restar intatta, non alterata; ma lasciata nello stato suo vergine, e non indirizzata con altro cenno, che del folo Dio?

Ma qual maggior argomento si può cauar della leggierezza di delle Jene queste nouità, quanto il vedere li professori d'esse divisi in tante sette, heresiche. con tante discordie, & alterationi trà di loro, che sono, e suran sempre

Prateol loc, irreconciliabili. I Lutherani discordano da i Lutheropapisti, da i se-

cit.

miLutherani, da i Lutherozuingliani, da i Lutherocalumiani, da gli antiLutherani, Et ogn'vn di questi è inconstantissimo nelle sue opis nioni; com'era solito dir Georgio Duca di Sassonia, che i Lutherani non san hoggi, ciò ch'habbiano da creder dimani. Altri poi differenti sommamente da questi, s'han preso il nome d'Euangelici, à di Sacramentarii, ò di Protestanti, ò di Presbyteriani, ò di Puritani, ò d'Independenti . Altri fon Anabattifti, altri Caluinifti, altri Zuingliani . & altri d'altre centinaia di fette, che tutti hanno massime discrepanti. & arricoli di credenza discordantissimi. Qual' in tanta confusione de' pensieri può trouarsi verità? ò qual non può trouarsi in essa farragine d'errori, che mal grado loro appaiono pur euidenti; non potendo gli neria cause animi loro quietarii, col concordar in vn capo, in vn rito, in vna chielica e l'unita fa, come fanno per 1661, anni li Cattolici ? Segno chiariffimo della della Chiefa. verità da questi inbeuuta, possessa, e stabilita; non essendo ella altro,

ch'vn cibo dell'intelletto, il qual'assaggiato, le ne pasce, e si quieta in

ello. Ma dirà forse alcuno, che fi come al nascer di Christo sotto l'imperio d'Augusto, tempo il più bello, che il mondo godesse giamai, di tranquillità, e di pace, successe la nascita della sua religione, che fece poi diuentar gli huomini di carnali, cartini, & ingiusti: casti, pietosi, & integerrimi; così la noua religione hà prodotto l'istesso? che ha riformato i costumi del mondo, e colmatolo di floridissima. pace? ondes'habbia da tenere per la pura, veta, e fimile all'antica di Christo, e de gli Apostoli? Oh piacesse à Dio, che così fosse, ne tutto il contrario s'hauelle prouato. Serua in questo particolare per tutti, l'attestato d'Erasmo Roterodamo in vna sua epistola contro i pseudouangelici, o Lutherani, il quale se ben su stimato d'inserma. religione, per il concetto di quell'età, che difle Aut Erafones Luthevilat, ant Lutherne Erasmizat. Tuttauia, perch'è discopritore delle conditioni di coloro, fan molto al nostro proposito le di lui parole. Vos eftrenue clamatis (dice egli) in luxum facerdotum, in ambitionem Inuettina Episcoporum, in tyrannidem Romani Pontificis , in garrulitatem fophistad'Erafmoco. Pum, in praces jeiunia, & mifsas, nec ista purgari vulvis, fed tolli, nec om-

ni.

nino quicquam in receptis places , fed Zizaniam enellitis cum tritico, ant , vet melius dicam, trescum enellitis proZizania. At quid interim nobis profertis melius, & Luangelio dignius, ve ab afsuetis recedamus ? Circum fpice populum ift um Enangelscum, & obferna, num minus illic indulgeatur luxui , libidini , & peçunia , quam faciunt hi ques deteffamini . Profer mihi quem ift ud Enangelium ex commefsatore fobrium, ex feroci mansuetum, ex rapaci liberalem, ex maledico benedicum, ex impudico red.

reddiderit verecundum. Ego tibi multos oftendam, qui facti funt fe ipfis deteriores, de. Epoco di fotto loggiunge . Circumfpice mihi fedalitatem iftam enangelicam, quot habet adulteros, quoi temulentos, quot aleatores , quot decoctores , quot alijs vitijs infames ? Et bos habent etiam in delitus, tantum abest vi vitent . Dalli frutti fi conoscon gli alberi, c da i segni le pecore. Da questa schiatta d'huomini infami, ch'Erasmo poco buono afferma, esser partoriti dalla religione de gli heretici, si può far concetto, qual sia l'esecrabil conditione di quella. Faccianela comparatione ogn'vno à piacer suo, co gli allieui della nostra; e poi ne dia quel giudicio, che merita la virtù, ò'l vitio dell'vna. e dell'altra. Si ftancheranno ben le penne, si consonderanno li ceruelli prima, che descriuer od'annouerare l'infinita schiera di persettissimi huomini, vsciti quasi che dal caual Troiano, dal grembo della Chiefa Cattolica. Ne ciò hà bifogno di proua, per effer notorio più del Sole.

Ma pongafi vn poco l'occhio sopra le calamità seguite subito dop- Heresie sur po l'herelie suscitate nella Germania; che si vedrà se la religion here. principio d'etica sia risormatrice de' costumi, & apportatrice di pace à guisa della lasciataci da Christo, e da gli Apostoli; ò pure se sia vna pietra. di scandalo, & vna schola di crudel carnificina del genere hu-

mano. Era per anco viuo Luthero, che mossi dalle sue infauste persuasio- Prateol.lib. ni li contadini della Germania, cominciorono à tumultuare contro 10. cap. 15. le persone sacre, e contro li nobili della Sueuia, dell'Alsatia, della Franconia, della Safsonia, & altre circonuicine provincie; e coll'espilar i monasterii, saccheggiar i tempii, profanar gli altari, e violar le vergini, diedero saggio della dottrina impressa ne i loro animi, dal furiofo maestro. Scorreuano quasi surie agitate dal corno d'Aletto, al sangue, & alle ruine. Li Prencipi à pena nelle sortissime roche loro. poteuan difendersi. Tutti quei contorni erano in armi; quando ammassatici li più potenti, e congiunti con Antonio Duca di Lorenza assistito da poderoso esfercito, s'opposero all'impeto di quei rabbiosi, e ne fecero tanta strage; hor col cacciarli ad annegare nel Dannubio; hor al precipitare da altissime rupi; hor al suffocarsi in prosonde pa- comadoniheludi, ch'alcuni affermano esserne miseramente periti, più di cen- renci. to, e cinquanta milla. Quanto per tal piaga si risentisse la Germania tutta, è facile da comprendersi : su castigo di Dio per hauer violata la fua legge: fu vendetta contro la fua ribellione. Li Turchi ancora servirono per ministri di essa, col metter à ferro, e suoco l'Vngheria; impadronendofi di Buda, e trucidando l'effercito tutto collo ftelfo fuo Rè Lodouico, e facendo circa fessanta milla schiaui nelle vici-

ne contrade. Successero di più sett'anni di fame sierissima, ne gli stessi paesi. Nacque all'hora il male nomato il sudor Anglico, ch'estinfe migliaia di Tedeschi. Inondò l'Oceano la Zelanda, e l'Hollanda, nelle quali assorbì gran moltitudine di popolo con alcune Isole,e caftelli . Seguì ne' Suizzeri quella famosa solleuatione, nell'anno 1532. per opra del scelerato heresiarca Zuinglio, nella quale restorno morte innumerabili persone. Si come nella Francia, per l'impulso di Caluino naequero feditioni e fattioni horribili, sin'à nostri giorni continuate: con spettacoli tragici di morti, di rapine, d'esterminij, di deso.

Congiura lationi. Ma che? arriuo à tanto la diabolica frenessa de' Caluinisti, sontro Fran-celco 11. Re chin Gineura congiurorno d'vecidere in un tal giorno, e luogo, il Rè di Francia, Francesco Secondo, la Regina sua moglie, la Regina madre co' suoi figliuoli, li Prencipi, e li Magistrati più eminenti di Parigi: della qual Immanissima cospiratione, principal capo fu il Beza, Caluino l'autore, l'Ottomano consentiente, consegliero lo Spiramio, con la saputa, e ministerio de gli altri tutti sicarij della Francia. O' parti ben auuenturofi dell'herefie. O' Apostoliche riforme de' corrotti costumi da quei pessimi pretese. Chi non inhorridirà, che huomini, ch'intendono introdur leggi fante, e dettategli, come decantano, dal cielo; vaglino scriuerle con inchiostro di sangue humano? e che quelli, che con lafede cattolica pretendono, l'anime perder il bene di questo, e dell'altro mondo; voglino con le guerre, con le proditioni, con le Comparatio. ftragi beatificarle ? L'armi de gli Apostoli erano il bastone, à cui s'apne tra tarmi degli beretici, pogiauano ne' viaggi; li padiglioni, vna se mplice Zona, che li copriua:

e de Cattoli- le trombe la lingua delle loro benedittioni : gli scudi la fede viua di Christo: li foldati l'humiltà, la patienza, la castirà, la pouercà: le vittorie l'abbattere gl'idoli, l'incredulità, la lussuria, l'auaritia, la superbia tiranne all'hora delle genti. Questi noui Apostoli col ferro ignudo addobbati de' furti facri, con lingue di perpetua maledittione, con fede malignamente estorta dalle scritture, con arrogante presontione, con superbo odio, con furiosa libidine, con falsificati miracoli, con incendij, e souuersioni; si crederà mai, che possano rettamente sondare vna ragioneuole, giusta, canonica, & accettabile religione? M'instupidisco, mentre considero, che huomini creati da Dio: col sublime talento della ragione, ne perdan sì fattamente il lume, che precipitino del pelàgo di fimili enormifsimi, & euidentifsimi errori. Ma il fenfo, e l'interesse preuale in loro alla ragione, che per secreti giudicij di Dio,resta miseramente suffocata, e perdente.

Se si fiseremo in Arrigo Ottauo Rè d'Inghilterra, ne ritrarerremo da ciò vn memorabile esempio. Ingegnoso, ben educato, Herrico VIII Re a Inghilvirtuolo, dotto, difensor della Chiesa Romana contro Luthero, terrs.

con fuoi publicati scritti: cade nell'amor d'Anna Bolemia: rifiura per essa Catherina d'Austria moglie legittima: ribella alla chicsa: n'occupa violente l'entrate: sconuoglie tutti li riti d'essa:e tanto s'inoltra, che alla per fine priua del culto antico Romano, dieci milla luoghi pii, trà chiefe, oratorij, monasterij, & hospitali: cosa in vero degnissima di compassione, e da non esfer esfaltata con altro elogio, che col fattoglida Caluino, col dire. Ille homo belluinus, vacuus fuit omni timore Dei, deterior fuit omnibus mancipijs Antichristi. Vedali la metamorfosi in quest'huomo, del ben al male cagionata dalla carnalità. ch'hà fatto sempre preuaricare, chi non hebbe vn'occhio à Dio:com' in Lutero fu cagionata dall'odio, e dall'auaritia: in Caluino dall'atheifmo, e dalla dissolutezza: & in altri sì fatti, da altre simili smoderate passioni. Mò s'il vitio deue esser la base, e'l mezzo di far, e disfare le religioni; cessino gli heretici di nominar Christo, il qual prosessano. idea d'ogni perfettione; e facciano tornarin campo, (come poco vimanca) li demonij ne gl'idoli, e' numi tutti assurdi della gentilità; perche in tal modo vi farà proportione trà l'adorato, l'adorante : quello ingannatore, questi ingannati: quello buggiardo, questi falfarij: quello maligno, questi seditiosi: quel superbo, questi prefontuoli : quel tiranno, questi fanguinarij : & in somma farà il loro imaginato, bramato, & adequato Dio. Maspero in quella sorte mano, che lo stordì, & abbattè ne' suoi stessi tempii, con l'imposta pena d'eterno silentio, che annienterà questi ancora; com'hà con la fua stelsa lingua promeiso à San Pietro. Tu es Petrus, o fuper hanc petram adificabo Ecclefiam meam, nec porta inferi pranalebunt ad. Matth. cap. 

Quale dell'opere de sei giorni nella formatione del Mondo sia stata la più maranigliosa.

#### APITOL XVIII.

A Entre tal'hora il diuoto cuore s'immerge nella confideratione IVI delle cofe create, auuiene, ch'absorto nella prosondità, ò alzato nell'eminenza loro, ne rimanga confulo, & attonito in modo, ch nó sà quale più debba esaltare, ò lodare, ne di quale più marauigliarsi, per vederle tutte in altissimo grado eccelléti, e d'isquisitissima persettione dotate. Tuttauoita, perche l'onnipotente, e prodiga mano del creatore in giorni fei, produssele tutte, si può ricercare in qual d'esse maggiormente risplenda la diuina sua gloria: se nella fattura del Cielo, e

della

della terra, e de gli Elementi, che fur opra del primo giorno: è nell'vuione dell'acque nel luogo, dou'hora fi ritrouano rittrette ria gl'infuperabili ripari de gli argini loro, che fit opra del fecondo: ò fe nella formatione ditanta varietà di piame, d'herbe di fiori, e d'alberi, che fit nel terzo: ò fe nella fabrica del Sole, della Luna, e dell'altre innumerabili ftelle, che fit nel quarto: ò fe nella produttione di tame forti di pefei nel mare, e di tance d'augelli nell'aria; è d'animali nella terra, che fit nel quinto: ò fe nella fit uttura di quefto picciolo mondo, che fil'huomo nel felto giorno, nel qual poi riposò quell'infinira bonta'

dal faraltre marauiglie.

Rispondesi, ch'eguale veramente è in ogn'vna di tali grand'opre, il valore del diuin fabro, ne rifultarne à lui minor gloria dall'vna, che dall'altra;nientedimeno esfendo cocorso al fabricarle, con la bontà, co la sapienza, e con l'onnipotenza, si può dire che di queste diede maggior faggio, hor in vna, & hor nell'altra. Nella creatione dell'huomo, che fu certo compendio delle diuine grandezze mostrate, non tanto nell'organizare con fottiliffimo magiftero il fuo corpo, quanto nell'infonderui l'anima partecipe della diuinità, appare vie più chiara la bontà di lui, mentre con le sue stelle parole spiegò, che lo lasciana in questo thearro dell'V niverso, qual prototipo formato ad imagine, e similitudine di se stesso inde tanta prerogativa, sicome su solo effet. to d'estrema bontà, che godè trasformarsi in tale creature, così parue, che soprauanzando gli altri attributi dinini, in quella il proprio caratere di sommo bene, ch'è comunicarfi ad altri, totalmeme figillaffe. Nella creatione poi dell'infinite specie d'animali nell'aria, nell'acqua, nella terra, e così delle piante innumerabili d'essa, espresse al vivo l'incomprensibil sua sapienza, perche tante forme di corpi, tant'inffinti di nature, tante virtu di membri, tanti vezzi de i moti, tante mutationi di proli, tanti rauuiuamenti ne semi, tanti sapori de cibi, tante bellezze di colori, tante diuersità d'odori, e tant'altre inesfabili doti, fur soli parti prodotti nell'abisso di quella suprema intelligenza, l'esser de' quali fola imaginò, ne con altri configliò, che con fe itella.

Mi le andaremo considerando sopre del primo, e del quarto giorno, nel quale il globoterrestre, e celeste co luminari suoi maggiori,
e minori compose, son d'atronde caueremo motivi maggiori del la
sa magnificenza, e dell'omipotente sua maestà; perche se la qualità
del lauoro attestà la qualità dell'artestice, di qual grandezza diremo
essere quella mano, che la terranel mezzo del mondo piantò, il girò
della quale prouano li mathematici essere trentaun milla, e choqueteento miglia de ch'intorno la terra collocò l'acqua dieci volte, e l'arià
cento, il si suoco mille volte maggiore di essa di si suo monsipirà
cento, il si suoco mille volte maggiore di essa da chi nonsilipira

dell'im-

que

dell'immensa vastirà de' cieli, che con vna sola parola creati, sospese fopra gli elementi, perche li cingessero d'ogn'intorno? Fur questi da gli antichi Aftrologhi ritrouati di numero vndeci; e per effer contenuto vno dall'altro, ch'è l'inferiore dal superiore, vien per cagione d'Arithmetica multiplicatione à riuscir così grande la circonferenza loro, che parerian hiperbolici racconti, se da Mathematici documentinon fossero comprobati. E'ilcielo della Luna dieci milla volte. maggiore della terra. Il cielo di Mercurio cento milla, Quel di Venere yn millione. Quello del Sole dieci millioni. Quello di Marte cento millioni. Di Saturno dieci milla millioni. L'otttauo Cielo. ch'è lo stellato detto il firmamento, è cento milla millioni di volte maggiore dellaterra. Il nono, ch'è il Christallino è maggiore va. millione di millioni; tal che del decimo cielo, ch'è il primo mobile, e del cielo empireo, ch'è sopra tutti gli altri può concepirsi più che spiegarsila tremenda, eprodigiosa loro grandezza. Ne à tal misura fermoffi l'immensa virul di quel dinino architetto. Anco le stelle, che formò, ò fise, od'erranti, fece ch'eccedesseno la quantità della. terra. Trà queste il Sole la supera di cento sessanta sei volte, Gione di nonantavna, Saturno di nonantacinque, Marte di due: ma Vener è minor della terra, per esser una delle trentasette parti di essa. E la Luna quasi eguale à Venere, è quasi vna delle trentanoue parti dell'istessa. Mercurio minor ditutte, si dice esser quasi vna delle tre milla cento quaranta tre parti della terra. Delle fise essendouene di sci grandezze, ogn'vna di queste è maggiore della terra. Le stelle della prima grandezza la eccedono cento quindeci volte. Della seconda grandezza ottantafei. Della terza fettanta due. Della quarta cinquanta. Della quinta trenta fei, e della festa vinti.

Ma quefte fei sorte di ftelle, effendo ftate sin' hora da Astrologhi rimouare solamente di numero mille, e vintidue, parerà sorte non così ammirabile i auunataggio loro sopra la terra, per non esse recession, ma mediocre tal numero. Che si dirà, se l'altre stelle più minute, che son sparse per li cielo in numero à pena visbile, e quasi infinito, son fate ritrouate con certifismi indrizzi da Alfragano gran maestro d'Astrologia, essero gon vina maggiore della terra? Dal qual sondamento vien anco à cauare, che si come quelle in Cielo son come, punti rispetto di esso, così la terra vien anco ad essere vi piccolissimo punto in comparatione del cielo. E che però se possibili sose, che la terra s'abtasse al cielo, e noi restassimo quaggià, à pena al potressimo sono se so

que stranamente non s'inhorridirà nel pensare, ch'il sempiterno Monarca, con vn fiato folo puote fare colà sù innumerabili mondi, quali poi per tanti fecoli và con rettifsimo, & infallibil cenno gouernado? O' portenti, ò stupori. Si comel'occhio della nottola s'abbaglia alla luce del Sole, così veramente il nostro intelletto (ben dice Auerroe ) si dilegua, & offusca nel contemplare le cose del cielo. Basta dire due sole esorbitanze della Luna, e del Sole, che vagliano per tutte l'altre, che la nostra debolezza non può, ne intendere, ne spiegare. La Luna compisce il suo viaggio per il suo cielo in poco men d'vn mese: dicono gli addottrinati nell'Arithmetica, che se ella hauesse à fare lo stesso giro intorno al cielo del Firmamento, non lo potrebbe compire, se non in anni trentasei milla. Et essendo questo cielo tanto minore del primo mobile, e dell'empireo, quanto s'è detto, pensisi qual'immensità di secoli si ricercherebbe poi al girar d'essaintorno all'vno, & all'altro. Di poi se vn'aquila hauesse à volare intorno il cielo del Sole, e volasse mille miglia per hora, al compir tutà to questo giro, ci vorrebbero trentaciaque milla, e nouecento trentaquattro anni, e cento fei dì, e mezzo. Cofa che facilmente si raccoglie dal conteggiare, ch'vn'anno è trecento sessantacinque giorni, & vn quarto, che fanno hore ottomilla settecento settantasei, & à ciascuna d'este s'affegni il sudetto numero di miglia.

Da questa così traboccheuole, e gran mole de' cieli, hassi à comprendere anco la profondissima distanza di essi, dal nostro habitato mondo, la quale sù fondamenti del fudetto Alfragano feguitato dal Piccolomini vienterminatatrà noi, & il ciel della Luna, che sia di spacio cento sessantamilla, e quattrocento vintisette miglia. Trà noi, & il cielo di Mercurio, trecento fedeci milla, e cinquecento vintiotto miglia. Da noi fin'à quel di Venere ottocento trentaun milla, & ottocento vintisei miglia. Sin'à quel del Sole, sei millioni cinquantaotto milla, e ducento ottantanoue miglia. Sin'à quel di Gioue, quarantaquattro millioni, quattrocento sessantadue milla, e seicento vinticinque miglia. Sin'à quel di Saturno, settanta due millioni, cento settantaotto milla, e quattrocento quarantaquattro miglia. Sin'al firmamento, cento millioni, lettecento fessantasei milla, e cento nonantanoue miglia. Sin'al ciel Christallino, ducento vn millione, cinquecento trentalette milla, e quattrocento noue miglia. E così moltiplicando fin'à gli altri due cieli, che fon il primo mobile, e l'impireo, sì ritrouerà crescer la distanza d'essi à molto più eccedente proportione. Che volendo pure vn Dottor moderno farcela à certo modo capire, dice esser tanta, e tale, che se dal cielo Empireo hauesse da piombare vna grandissima pietra, auanti che giungesse alla terra starebbe nel viag-

gio mille, e cinquecento anni . Tantum (dice egli ) à terra diffat ta- Filippo Dice. lum empireum, ut si molaris aliqua rota inde dimitteretur, per mille, & quingentos annos, hue peruenire minime poffe, nonnulls affirment.

E pure tal viaggio, mercè del diuino potere garreggiante con l'amore, fan in vn momento dalla terra al cielo quell'anime, che per i mertiloro fon fatte degne d'ascender all'Empireo trà beati, oue la stanza d'ogn'uno (per innestar anco qui il pensiero di San Vicenzo Ferrerio Dominicano, ) è di più spacioso giro, che non è dall'Oriente all'Occidente: Ecco le fue parole. Vnumquemque beatorum plus spacy in celo habiturum effe , qu'am inter Orientem, & Occidentem interponitur. Che se vi sono colà sù le migliaia, e migliaia d'Angeli, come s'hà per l'oracolo di Daniele profeta, e vi si trouano infinite anime. dal principio del mondo sin' ad hora volate, non si può arriuare con l'imaginatione, od'infingersi col pensiero la capacità smisurata di quell'ampliffimo, e feliciffimo regno, e tanto basti.

Se il Salomone sia saluo, è condennato.

# CAPITOLO XIX.

R Imane fin' hora tal punto molto dubbiolo nelli menti de gli huomini , perche da vna parte douerebbe effer faluo , essendo malageuole il credere, ch'vn figliuolo di Dauid tanto feruo di Dio non sia stato aiutato col raggio della sua diuina gratia à discernere gli errori suoi, & emendarsene. In oltre Dio lo volse fauorire col'apparirgi due volte. Poi nel secondo de Regi al settimo, e nel primo del Paralipomenon, parlando Dio di Salomone dice. Io gli farò padre, e se farà qualche delitto, lo castigherò con castigo d'huomini, e con la mia misericordia lo solleuerò: ou'è da notare, che dice l'haueria castigato con castigo d'huomini, ch'intender si deuc in questa vita. Di più il tener la chiesa i suoi libri, nel canone de i nominati dallo spirito santo: il riferirsi, ne gli officij ecclesiastici frequentemente: e ( come molti Rabbini vogliono, ) l'hauer fatto penitenza nel fine della sua vita, facendosi condurre publicamente à vergogna, per le strade di Gierusalemme, possono esser argomenti conuincenti, ch'egli sia saluo.

Dall'altra parte visse egli molto scandalosamente; poiche haue- Che Salomoua appresso di se mille, e settecento donne, come regine, e trecento mone sia concome concubine; con le quali traboccaua in ogni lussuria; & à loro instanza diuenne idolatra, col' adorar Chamos idolo delli Moabiti, à cui drizzò anco vn tempio sopra vn monte, à vista.

# Delle Notti Beriche

di Gierufalemme; e tal tempio durò anco molt'anni, doppo la mor-

te di Salomone.

Che se haueste sui stato penitenza de suoi peccati, bisogna creder, ch'haueria spiantato tal tempio, per leuar à gli Hebrei l'eccessiuo seandolo, ch'indi ne risultaua. E parimenti si deue creder, che la seritura sacra tanto catta nell'aumettri s fatti dei buoni, s'egli sene sossi peritio, n'haueria stato mentione; come sa nel raccontar prima i vizij del Rè Manasse, e poi la sua penitenza. In sine Dio apparendogli la terza volta, lo minacciò: che se non s'emendasse, duiderebbe il suo Reguo ad altri; la qual pena essendogli di là poco seguita, ribellandos selli dicci tribò, è segno euidente, che non diede l'orecchio à sa l'emenda, che doueua dell'error suo. Però Sant'Agostino. S. Gio: Grisosomo. S. Cirillo. Sant'Ambrosso, & altri lo tengono reprobato.

Il Fine del Quarto Libro.



### DELLE

# NOTTI BERICHE LIBRO QVINTO

De i lumi eterni de gli antichi.

CAPITOLO I.



Rà tutte le cose, ch'à noi son peruenute dell'antiche marauiglie, vnaè de l'umi eterni, che riponeuano appresso le ceneri de i desonti ne' sepolchri, oue ardeuano ineftinguibilmente. Par in vero incredibile costa singolarità; massime per non potersi noi imaginare, di qual

materia potesse esser vn somite così dureuole, e se sosse naturale, ò artificioso.

Il dottifsimo Liceti lettore nello studio di Padoua, compose già di tal materia particolar trattato, adorno di pellegrina, e scielta eruditione, il quale ristringendo alle cose più notabili, diciamo, che la verità di queste lucerne, è così approbata da scrittori, che l'hanno, co' gli occhi proprij vedute, che non resta luogo alcuno à chi si sia di dubitarne. E' decantato appresso Plutarco nella vita di Numa il fuoco eterno delle Vergini Vestali, che teneuano con particolar cura custodito per decreto d'esso Numa, come segno della virginità, ch'in loro estinguer mai si doueua, e dell'infecondità, e sterilità loro, com'è l'istesso fuoco, da cui nissun' animale vien generato. E nell'istessa. vita fà mentione anco, ch'in Delfo, & in Athene fi conseruaua custodito vn fuoco eterno dalle vedoue, non dalle vergini, come il Romano. Molt'altri anco de gli antichi, come Paulania, Strabone, Plinio, Solino, Sant'Agostino raccontano di fimili fuochi. Ma da moderni lo fappiamo noi basteuolmente, che gli hanno intesi da chi gli hanno veduti. Gio: Battista Porta nel libro della natural Magia dice, che

p noftri.

Lumi eterni nell'Isola di Neside posta nella spiaggia di Napoli, su trouata vna lutrouati à te- cerna entro vn sepolchro di marmo, ch'all'aprir d'esso, per il tocco dell'aria, subito s'estinse, come gli rifersero amici di fede dignissimi, che veduta l'haueuano; & appareua essere stata chiusa auanti lanatiuità di Christo, e così hauer durato mille, e cinquecent'anni.

Gio: Lodouico Viues nel Commento fopra Sant'Agostino de Ciuitate Deinel lib.21. al capo 6. afferma, ch'in Parigiin vna tomba fu ritrouata vna lucerna, ch'ardeua già 1500. anni, come dall'inferittione appostaui si comprendeua. Girolamo Ruscelli nell'opera dell'imprese de gli huomini illustri attesta, che ne' suoi tempi, &in Roma, & in Bologna, furno trouate di tali lucerne nelle tombe de morti antichi, per anco viue, &ardenti per fedel relatione d'huomini veraci, che vedute l'haueuano. Equesta verità vien anco dal testimonio di molt'altri grauissimi huomini ratificata; in modo che d'essa restar non

deue alcuna hesitatione.

De fubtil.lib.

Di qual materia mò fosse il fomite di questo così prolungato lume, difficillima è l'inuestigatione. Il comun parere decide, ch'all'età nostra non sia tal notitia peruenuta, è ch'appresso gli antichi sia ri-Deirio tiene, mala. Ma che se rauniuare in alcun modo, e con alcun ingegno si ch'il fomire può, ciò dalle forze della fola arre chimica dipenda, che ò dalla pie-antune Joye pietra nomata amianto (ch'in Cipro si troua, ch'arde senza mai ablib.1. Magic. bruggiarfi, com'afferma Dioscoride nel 5. lib. al capo (13.) ò da al-Difquifu.s.5. tra simile materia, faccia estrattione d'oglio, ò quinta essenza tale, che riposta in lucerna, mantenga il lume suo inestinguibile, e perpetuo, come quello de gli antichi. Di tale minerale abbonda forse il mon-

te Atna, ò Vesuuio, od'Olimpo, ne' quali ssauillano perpetui fuochi con marauiglia d'ogn'vno. Ma in ciò ch'hà celato

à noi la natura, può supplir l'arte sudetta, come si fà anco vn'inestinguibil candella insegnata dal Cardano, con la cera mista col solso pu-

rissimo. Così dicesi da vna libra. d'oglio, & vna di calce misti infieme destillarfi vn. licore, che nouamen-

cauato ferue per mantener lucerna, quafi ineftinguibile. Altre più degne considerationi si vedano appresso il detto scrit-

tore.

Rino

Riuolutioni , eturbulenze feguite in quafi tutti li paefi d'Europa circa l'anno 1648.

#### CAPITOLO II.

Δ' pena si troua in altre età essetsi li regni, le provincie, le città quasi in vno stesso tempo ribellate, e conseditiosi tumulti sconuolte, come da pochi anni in quà veduto habbiamo, e particolarmente nell'anno 1648. & alquanto prima di esso. L'Inghilterra fù quasi più bagnata dal sangue ciuile, che non son le sue ripe dall' Oceano. Il parlamento discorde da i voleti del Rè Carlo Primo, s'ammutinò, e s'armò con inudite vicende d'effigli, di fouuerfioni, di stragi, di fatti d'armi, sin che restò il capo d'esso Rè publicamente troncato. La Germania tutta dal ferro, dal fuoco, dall'horribil falce di morte lacerata, e disfrutta, sembraua più tomba di cadaueri, ch'afilodi viuenti, poiche affalita per auanti da Gustauo Adolfo Rè di Suetia, d'onde fece passaggio per il mar Baltico à i lidi della Pomerania, coll'inoltrarsi intutti glissati d'Imperio dipendenti da. Ferdinando Secondo Imperadore con poderofissimo esercito, su ridotta à segno tale, che la doue soleua esser dominatrice, & arbitra dell'altre regioni, all'hora più che mai era sforzata con sembianza di ferua implorare da esse soccorso, & aiuto. La Polonia prouaua anch'essa ne' stessi giorni le calamità di terribile seditione dalli Cosacchi sudditi di quella Corona; poiche armati in numero di cento milla, e collegatico i Tartari, contro la nobiltà Polacca vícita in. campagna per debellarli, azzuflaronsi insieme sotto Korzun nel Maggio dell'anno 1648, one non folamente l'hebbero sconfitta, con l'acquisto dell'insegne, cannoni, e bagaglio, ma fatti prigioni li capi dell'esercito, con molti primati del Regno, pretesero in vecedi riceuer legge da questi, d'imporne loro con durissime conditioni.

Il Regno di Portogallo fignoreggiato pertant'anni da i Rè di Spagna, doppo l'eferti fieramente ribellato coll'acclamare in fuo Rè Giouanni Duca di Braganze, l'anno 1640, il foltenta fina l' prefente.

1662. coll'armi in mano, nella fua tifolutione, toltane quafi la fperanza à Caffigliani antichi fuoi competitori, di poterlo più ricuperare. E prima di quefto, anco Principaro di Catalogna fi parti dall'obbedienza de gli tle fi Rè, col riporfi fotto la protettione de 'Francefi, de' quali eleffero fuo Prencipe il Duca d'Angio fratello minore del prefente Rè all'hora pupillo, li cui efercit contro Spagnoli, ogni giorno più con profperi fucceffi s'auanzomo nel pofsetso di quello.

L'Italia non è stata esente da prodigiose conuulsioni seguite in questi tempi in Sicilia nella Città di Palermo, per occasione dell'annona scarseggiata dalla rapacità del pretore, ch'iui n'hà cura suprema: e poco doppo nel Regno di Napoli, oue s'hà pur veduto vn poucro giouine pescatore d'età d'anni 22. nomato Tomaso Anielo hauer il mese di Luglio, dell'anno 1647. commossa tutta la plebe à gridar contro il Duca d'Arcos Vicerè di quella Città, per l'esentione delle gabelle, che rigorofissime esigeua; & estere poi tanto accresciuto questo tumulto, che nello spació di tre giorni applaudito tal pouero per capo del popolo, e generale dell'armi comandana, giudicana, puniua, condennaua chiunque à piacer suo, com'assoluto signore della città, e del Regno. Cosa difficillima da credere, e da riputarsi forse da posteri fauolosa, mapur verissima: che costui da cento milla popolari armati era obbedito, più che non è il gran Turco da' Giannizzeti. Haucua sforzato racchiudetfi detto Vicerè nel Castel nouo, d'onde supplicheuole imploraua l'aiuto de' Nobili, che tuttauia stauano tutti tremanti, e confusi nelle proprie case, senza neanco ofar ad'vn momento d'vscirne. Fece vecidere Don Giuseppe Caraffa de' principali baroni sospetto d'adherir à gli Spagnoli, esponendo con miserabile spettacolo la testa, e la mano recisa nella piazza del mercato, eol farne prima tirar il suo corpo per la città tutta, à coda di cauallo. Ne fecetormentare, e decapitare molt'altri, che da suoi cenni dipendenti non erano. Le case de' gabellieri senza veruno risparmio saceua abbrucciare, e le ricchissime suppelletili, & i libri loro dalle fenestre gettando in altissimo fuoco, faceua ardere, & incenerire. Vna voce di tutti era. Viua il Rè di Spagna, e muoia il mal go. uerno, ediessa con horribil rimbombo parimenti il Regno tutto ne risonaua, ch'à pena nel corso di dieci mesi con molto spargimento di sangue trà Spagnoli, e popolari sopire si puote. E se non ch'esti Spagnoli restorno padroni delle fortezze, dalle quali fulminaua l'artiglieria nella città, el'armata di Francia tardò troppo ad affiftere col ricercato soccorfo ad esso popolo, comune opinione è, che gli Spagnoli restauano di tal Regno irreparabilmente spogliati.

Anco lo flato della chiefa così pacifico, com'egli è in rifguardo del fupremo capo di efla, ch'è fempre eletto de più conficiuti, e maturi per crà, per prudenza, ha fimilmente veduto nell'anno 1648. il turbine del folleuato popolo della città di Fermo, nella Marca contro Monfignor Vbetro Maria Vifconte gouernatore di effa, perche prefolo in fospetto, che cagionasfie la penuria delle biade col tramandarie altroite, sfrenata, & empiamente nel proprio palagio l'vecife, commettendo altri delitri contro la maesflà del Pontefice Innocentio

Dc-

Decimo, che finalmente fi sforzato, mandat colà Monfignor Lotena zo Imperiali Génouele, chierico di camera di destrifsimo, e valorofissimo ingegno, contruppe di genti per debellarli, e domarli.

Et vna poco differente perturbatione pati la città di Perugia, priucipale dello stesso stato Ecclesiastico, si con la sorza è conuenuto, più

che col configlio tranquillatla, e fedarla.

Ma quello ch'hà fatto stupire ogn'vno, è stato l'accidente vltimamente occorfo nella mia patria Vicenza, la quale girata dalle fatali riuolte del Cielo d'Europa, non s'hà potuta esimere dalla commotione dell'infima plebe il di 20. d'Agosto dell'anno 1548. ch'hò pur io veduto doppo la suggettione di ducento quarantaquattro anni à questa Serenissima Republica, con improvisa, ne mai più tentata. vnione, risoluersi d'assalire vna barca con mandati publici caricata di formento da particolari persone, & inuiata per il fiume bacchiglione verso Venetia, esser serocemente arrestata tre miglia luntana dalla. Città, d'onde immantinente al solito posto ricondotta, su con impetuofa, & auidissima ingordigia sualigiata. Di poi sparso questo vil popolo, parte inerme, e parte armato per le contrade, qualunque carro, che trouaua entrare con biade, volfe, ch'ad arbitrio juo le conducesse in tal luogo publico qui nomato delle prigioni vecchie,e senza riuerenza alcuna del Magistrato, col suono delle campane, ogn'hora in maggior numero congregandofi, minacciana, che se non fosse venduto il formento al prezzo trà loro decifo, sarebbero in ogni casa, e granaio, dentro, e fuori violentemente entrati à rapirlo; ne ciò disfero in darno, poiche la notte seguente il riposto in dette prigioni, furiofamente meffero à facco, e con pazza temerirà afpirauano ad eccessi maggiori, se alcun de' nobili della città, sattosi auanti a' principali di loro, non gli hauesse con l'autorità, e con qualche ragione ripressi, sin'à tanto, che mandato qui dal Senato l'Éccellentissimo Signor Giouanni Capello supremo Capitano dell'armi, gli auuilì, e frenò, col far appiccar vn tal'artifta, & vna tal donniciuola, che indottidalla propria viuacità, e dirò anco dal comune vagante destino, surono de' primarij motori della sudetta solleuatione.

Ma che? in quefti fteffi giorni vennero da Conflantinopoli certe nouelle, ch'il gran Signore de Turchi, per il corfo d'anni 208 fin adhora non riuerito, ma adorato in quel fe ggio dalle fuggette genti, ha prouato metamorfofi di fortuna cofi torbida, che non può che darci ad intendere la ferezza de pianeti in quel'anno congiurari à i publici riuolgimenti. Dicono che conqualsata nel mefe d'Agodto la città di Conflantinopoli da terribile terremoto, per cui caddero mofchee, aquedotti, & altiti edificio, fi concitorono i Turchi in granifsimo turchi

multo, con l'apprensione, ciò fosse auuenuto per mero flagello di Dio adirato contro essi, perch' assentissero al scelerato gouerno d'Ibrain Rè loro, ne luffi oltre ogni credenza effeminato, ne comandi crudele, nel guerreggiar ingiusto, massime contro la Republica. Veneta per lo regno di Candia, spergiuro, e violatore de' patti conessa stabiliti; onde con incredibil' impeto tratti adi 3. Agosto al palagio reale, con altissime grida addimandorono al Rè la testa del suo primo configliero detto Visir, ch'ascoso si procuraua saluezza; ma sforzato ad iscoprirlo, e consegnarlo nelle lor mani, fu subito sotto gli occhi fuoi, con innumerabili colpi trucidato; indi fatto lo stesso scempio de gli altri configlieri, ò Bassà, s'auuento l'infuriata turba sopra. lo stesso Rè, il quale calpestato, percosso, e strettamente legato, racchiusero in luogo d'alcune torri, prigioni solite de personaggi loro grandi. Riuolta poscia alle stanze delle Sultane, ò Regine sue mogli, volle additato gli fosse il primogenito di lui nomato Mahomet d'età d'anni sei, il qual'appreso sù gli homeri con modo di trionso, ripose nel trono regale, e salutatolo Imperadore, con elettione d'altri più grati ministri, si racchettorono glianimi fermamente persuasi d'hauer in tal maniera placato lo sdegno del cielo.

Di questi così esorbitanti raggiri nell'esterne regioni, la sola Francia spettatrice, pareua godesse nel pelago delle solite sue turbulenze placidissima aura di quiete, quando nello stesso anno 1648, s'vdì, ch'il parlamento di Parigi, per dispareri di giurisdittione, esacerbato dalconfiglio Reale della Regina Vedoua, e tutrice di Luigi XIV. Rè suo figliuolo, e pupillo, grauemente si commosse insieme col popolo contro il Cardinal Giulio Mazzarino ministro principale di quel Configlio, in modo, che fu sforzato per fottrarfi al pericolo, ricoue-

rarfi con la fuga in luogo fecreto della Città, doue temendo poi fermaríi; anzi sbandito anco dal Regno si ritirò in Colonia; se bene d'indifacendo doppo qualche tempo

ritorno con truppe d'Alemani armate nella. Francia, andò con talenti di gran valore auuantaggiando il partito del Rè, e meritò

perciò neldi lui gratia posto di fidissimo, & incomparabil mi-

nistro.

## Cagioni delle sudette rivolutioni.

#### CAPITOLO III.

DI tanti, e così conformi, e torbidi auuenimenti sopr'accennati, quasi d'un tempo stesso nel mondo, si deue hormai a' curiosi in-

telletti asfegnar la cagione, se si può.

Alcuni mossi da spirito religioso, han creduto le sudette auuersità esser successe alle prenomate Monarchie in pena dell'irreuerenza, e poco timor loro della mano di Dio, dalla quale niun'indrizzo prendendo i confegli de Prencipi nel gouernare, ma col folo proprio interesse regolandosi, l'han prouocata à giusto sdegno contro di loro. ne demali Ilche s'hà potuto euidentemente comprendere ne gl'infortuni della delfecolo pre Germania; perciòche l'Imperator Ferdinando Secondo, dopo così fente. famole vittorie ottenute contro gli heretici da lui quali totalmente debellati,lasciatosi persuader (come dicono) da gli Spagnuoli à portar la guerra in Italia, per leuar dal Ducato di Mantoa Carlo Duca di Niuers Francese, à cui era per giusta ragion hereditaria peruenuto. hà poi sentito per tal eccesso li colpi dell'aditato ciclo, col veder di nouo d'ogni canto riforgere gl'inimici suoi, rauniuati dalla venuta. del Rè di Suetia, che à parere d'ogn'uno non mai farebbe ofato paffare il mare Baltico, quando quel vincitor efercito, fenza diuertirsi di là, & impegnatsi di quà, si fosse in quei confini trattenuto.

Così anco dicono la Spagna patir tante calamità per mero castigo diuino dell'ingordigia de'regij ministri, in tutte le suddite prouincie atrocemente viata. Lo stesso affermano della Polonia, incui li Conti Palatini, che sono in gran numero, controppo rigore volcuano fignoreggiare li popoli. Anco nello stato della Chiesa esser preualso l'appetito dell'oro, col volersi arricchir li maggiori, che perciò sono flari sforzati i sudditi à reclamare contro il gouer-110 .

Altri lasciando immersa ne gli arcani celesti cotesta inuestigatione, e considerando tutte le cose quaggiù dipender da gl'institti dellestelle, ò fisse od'erranti, han affermato ne gli seritti loro, che sicome l'imperio de' Romani, la venuta del Saluatore, la fetta Mahomettana, lo scisma di Luthero, e di Caluino sur mostrati da segni estraordinarij osseruati ne cieli, così è stato anco delle turbationi presenti; perche nell'anno 1572. comparfe vna da gli Aftrologhi detta pseudostella, che di grandezza superaua, non solamente le stelle della prima grandezza, ma anco

Stella delle quella di Gioue, e di Venere; onde rinscina cento cinquanta vol-64. 1572. e te maggiore della terra, se ben nel progresso d'vn'anno in circa à 1604 prent- poco a poco menomandofi, fi ridusse al niente. E nell'anno 1604. tin teturou. nel principio d'Ottobre, n'apparse altra simile maggiore delle stelle della prima grandezza, e di Saturno, Marte, e Gioue, ch'à momentifi variaua di colore, hor rosso, hor giallo, hor bianco, hor croceo, e di così veloce scintillatione, che molti confessorono, mai più in lor vita, non hauer veduto nel cielo cofa tanto veloce. Non fenza misterio di natura,ne senza particolar significatione del creatore, deuesi dire, che tali effetti habbia propalati, e descritti nel suo vniuerfal libro del cielo. E perciò venend'approbato dalla schola. d'essi Astrologhi, che le congiuntioni de' pianeti da loro chiamate grandi, fatte in igneatriangolarità, come contrarie all'acqua, influiscano l'annichilatione delle religioni risorte in triangolarità acquea, inferisce vn'Astrologho de' nostri tempi, ch'alla setta Mahomettana in tal fegno nata, venga pronosticato l'vltimo esterminio dalla prima stella nata in ignea costellatione. E per esser stata l'istesfa molto chiara, e splendente, e lungamente fissa, e mobile, minacciaua successi tragici, violenti, e sanguinosi, con seditioni, turbulenze, e mutationi d'imperii, le quali à punto in questi tempi son occorfe, e non prima, perche essendo il solito d'ognicometa, ò altra stella rilucer al più per sei mesi, questa n'hà durato molto più, onde portendeua anco maggior stabilità, e lentezza de gli effetti fuoi, massime elsendo nel segno del Tauro, segno fisso, e tardo.

Così la seconda stella nel 1604. ch'hebbe duratione eguale alla prima, e che di tanti colori trasparente si dimostrana, dana confimilifignificationi, di vicende, di reuolutioni, di morti, e di populari tumulti, che con ragioni della scienza sua, il sudetto Astrologo hà trouato, che doueuano pullulare nell'anno 1648, nel quale asseuerantemente hà detto, che li Turchi prouar doueuano grand' ffetti della loro destruttione, che totale poi douesse seguire circa l'anno 1663, ma con grandissimi accidenti di stragi, e desolationi,e calamità di guerre doppo l'anno 1650. & affai peggiori doppo l'anno 1660. Pronostico non ancora verificato, ma dalle cose sin' hora aquenute, autorizato in modo, ch'il mondo stà con ansietà so-

ípelo della riulcita.

Ma io per me credo, che più veridicamente si possa discorrere, che la causa di cotali reuolutioni sia, ò fisica, ò morale, ò politica. Eche la prima non altra sia, che contingenza di natura, che nelle cofe humane con marauigliosi effetti succeder si vede, della quale li Filosofi ne'libri loro pienamente trattano, ad- Turbulenas ducendo distinguersi da ciò ch'è necessario, se ben essa neces- segure ester fariamente accade nel mondo, per ragion della materia pri-contingento ma, che per hauer congiunta seco la prinatione, è principio di ciò che nasce, e muore, da cui procede il poter essere, ò non essere, che contingenza si chiama. Questi dunque presenti auuenimenti dell'Europa, si come generalmente dir si deuono contingenti naturali, così rincontrandosi molti, e dell'istessa specie infra di loro nell'istesso tempo, se ben in diuersi paesi, si possono chiamare con nome di casi, ò di fortune, essendo questi vn tal particolar modo del contingente, e questo modo si circonscriue dal tempo, dal luogo, dalla persona, dal fatto, e da altre simili circonstanze, per le quali hor il caso, hor la fortuna vien detta, come c'infegna Aristotele nel libro secondo de suoi Fisici. Oltre la qual causa, stimo concorrerne à i sudetti successi altra di non picciola confideratione, ch'è ftata l'imperfetta generatione delle sementi ne' terreni in quest'anno 1648, forse dal souverchio humido putrefatte, il che si come hà cagionato grandiffi- Careftia esma penuria de grani al vitto humano necessarii; così sentirone gionata dal il detrimento da i popoli, e più viuamente dall' infima plebe de della fite di ciascheduna Città, s'è quella con imperito, e surioso con- gione. figlio rinolta contro li gouernatori di esse, quasi che autori di tal male, e però obligati à fonuenirla con la provisione de i debiti alimenti.

La causa morale poisi riduce à i deprauati costumi de' Prenci- Causa mo pi, e de' loro ministri nel presente secolo, della quale più diffusa-rate.

mente ne parlerano gl'historici nelle loro memorie, à me bastando solamente d'accennarla. Che Portughesi vedendosi prini di tutte le cariche di rendita, così nel Regno come nell'Indie Orientali, conferite ne' foli Castigliani da i Rè di Spagna, & essendosene più volte in darno querelati alla corte, si son al fine risolti da loro stessi d'esimersi da tale superchiaria, col soggettarsi à vn Rèloro natio, sperando di riccuere dalle sue mani più giusta, e pietosa. distributione. Catalogna per l'istesse indoglienze, haucua primiera dato di tal risolutione l'esempio. Palermo, e Napoli succliiate nel fangue da' efecutori di publiche imposte, han fatto degnamente. pagarfene il fio, con destruttione delli beni, e robe loro. Causa di ciò vnica si riferisce in Gasparo Gusman Conte d'Olivares primo confegliero del Rè, la cui monarchia regolando egli co' proprij fentimenti; & inclinato all'efaltatione d'huomini poco atti à gouerni delle suggette pronincie, questi ansiosi di conservarsi nell'autorità, e di contrapefar il poco valore con l'ampiezza de' thefori, diueniuano più del douer ingordi, e rapaci nell'estorquere da miseri popoli straordinarie contributioni, dal che così grande è nato in essi l'odio del loro dominio, che s'han veduti vn doppo l'altro prontamente ribellati, pertinacemente anco perliftere; se ben il Rè quasi da lungo sonno destato, doppo l'hauer dal suo seruigio sbandito il detto Conte, col degradare molt'altri, s'è di poi applicato con maggior vigilanza all'elettione de' più degni ministri, per ouuiare alle commosle, & imminenti procelle ne' fuoi regni.

Canfa mo. Vna simil corruttella di gouerno si può anco osseruare nell'imrale delle ri-melutioni, di perio Ottomano, doue se si farà ristesso alle pazze maniere della vi-Coffatinopoli ta di tal monarca, non parerà marauiglia, ch'egli con obbrobriofo spettacolo sia stato scacciato (come s'è detto) dal seggio da suoi vasfalli. Tra gli altri difetti del suo barbaro, e vile animo, era egli così pertinace ne' fuoi concetti, che niente adeguandosi a' più maturi pareri de suoi Bassà, ò conseglieri, voleua l'esecutione delle fue massime nel regger popoli che dal solo suo imperfetto senno apprese haueua, non hauendole potute imparare giamai da più faggi , com' alleuato dalla Sultana Madre in fecreto, & ofcuro luogo, nel vile intertenimento di nodrir vecelli fin' all'età proueta, perch' in tal modo dal ferro sanguigno del dominante fratello Amurath fottratto fosse, il quale conforme l'vsanza fieriffima di quella stirpe, si suol ne' proprij fratelli adoperare. Per tal dunque suo infelice genio volle intraprender già quattr'an-ni la guerra contro la Republica Veneta, e sin hora continuarla. Ne mai è stato possibile, ò con preghiere, ò con doni, ò con partiti rimouerlo; ma sempre più imperuersato, etiandio contro i protesti del sommo sacerdote di quella natione, detto Mophti, che gli rimproueraua l'ingiustitia d'essa, hà durato fin' alla fua caduta nel voler afforbir il regno di Candia, ineatto per tanti fecoli dall' armi Turchesche. Il grand'Iddio protettor di quelta giustissima causa, hà infuso tanto spirito nel cuor de' Veneti, che con ammirando valore, han ripresso l'impeto di così formidabile tirranno; e la doue nell'anno 1571. per rispinger Selim suo auo da i lidi dell' Adriatico seno, su à

Valore de pena basteuole il famoso triumuirato di Pio Quinto Pontesice, Veneti nella di Filippo Secondo Rè Catholico, e della stessa Republica, hoguerra co'l ra ella fola con inuincibile armata maritima, scorrendo l' Ar-Turco. cipelago, Phà ridotto à segno più ditemere, e disendersi, che di

minacciare, (come foleua) & offendere. Non osano i suoi legni à giusta battaglia azzusfarsi con li nostri .

San

Stan racchiusi ne i porti delle loro Ifole, doue più volte anco son stati affediate.

Notturne solamente, e furtiue son le loro sortite più per fuggire, che per combattere. Se han sbarcato nel regno, e sorpreso la Città di Canea, l'han fatto inaspettati, & improuisi, sù la fè di pace dal sudetto anno fin' al 1644. passata con la Republica. Matuttauia nonhan potuto con la loro stimata onnipotenza, far in quello i machinati progressi. E sarà sempre con eterni encomij memorabile à secoli auuenire, che li patricij Veneti non agguerriti, non auuezzi à disagi militari, ma con efercitij della toga vifsuti in lunga tranquillità della patria, nel mare in breue tempo, riassunta la virtù de'suoi maggiori, con forze tanto ineguali, habbiano potuto sì lungamente resistere à sì potente nemico. Ne stupisce hora meritamente il mondo, & inparticolare mentre considera, che Tomaso Moresini Capitano de galeoni, col suo solo à caso diuiso da gli altri, incontratosi in quaranta galere turchesche, quali del tutto le disfece, e con aiuto di trealtre doppo lunga battaglia soprauenutegli, le fugò, se ben con la spenta vita di lui da vn'archibuggiata nel capo, (mentre co'l Crocefilso in mano animaua i fuoi;) ma vita nel cielo eterna, nel mondo gloriosa. L'hauer poi chiusa con l'armata d'essi galeoni la soce de i Dardanelli, per cui s'entra nel canale, che guida à drittura nella città di Constantinopoli, si come è stata felice inuentione del sudetto Tomaso, così è mirabile, come li Turchi per moltotempo non habbiano mai potuto co'fuoi vasselli armati passare sicuramente di là, fe non co'l beneficio del vento furtiuamente fortiti;dal che intercette le mercantie, e le vettouaglie solite condursi in essa città, su cagionato il principio in essi di rumoreggiare, & inuchire contro l'attioni del fignor loro, detestandolo come sciocco,e suffocato da' piaceri di Venere, non habile à sostenere l'altezza di tanto impero. Che perciò durorno intal città doppo la prigionia, e morte di esso, le seditioni de' Spai, e Gianizzeri, discordi fieramente tràse, per reciproche pretensioni d'honori, e di stipendij vsati nella mutatione de i Rè, adesser trà loro compartiti. Onde veramente si comprende, che li coftumi de' Prencipi ò buoni, ò rei, rendono felice, od infelice lo stato de sudditi, & il mancar in essi della prudenza, li reduce à miserabili cadute, consorme il verso d'Horatio.

Vis confilijs expers mole ruit fua.

Horavengo alla causa politica proposta di sopra, della quale in. 3.04. vero la penna ripugna lo scriuere, mentre ad altro maggior fonte non si riduce, ch'alla discordia de' Prencipi Christiani, ch'in vece

con l'unione de' cuari, congiunger le forze dell'armi, petaffalir, e spiantar l'iniquissimo Ottomano, logoraronsi trà loro, e profusero col fangue de' sudditi gli erarij de' stati, priuandosi di quella quiete, che per altro poteuano, con inuidiabile tranquillità godere. Son già noti li pontigli, gli artificij, le machinationi, ch'vsò vno contro l'altro, per i fini fuoi, ò di preualere, ò di non effer soprafatto. La Spagna principalmente, ciò addittano, e la Francia, che già tant'anni cospirorno al mutuo esterminio. Quella nel suscitar, e fomentar i potenti del regno Francese à turbulentissime seditioni, che trassero quafi la corona dal capo del proprio Rè. Quelta coll'anhelar alla vendetta, con que' modi, che gli furono dall'opportunità del tempo mostrati. Perche Gio: Armando di Plessis Cardinal di Richieleu ministro altrettanto ingegnoso, quanto ripieno di vastissimi spiriti, e carissimo di Luigi X III. Rè di Francia nomato il giusto, penetrata. l'inclinatione de Portughesi d'assumer al trono regio Giouanni Duca di Braganze, e priuarne Filippo XIV. Rèloro, gl'incalorì co'l configlio, e con la mano ad effettuarla. E con accorte maniere fomentò anco dianzi la souversione della Catalogna . E pertener occupati gli eserciti dell'Imperatore partegiano della Spagna, dispose il Rè di Suetia ad inuadere la Germania, e coll'austiliarie squadre Francefi, non mancò d'affistergli sempre in ogn'impresa. Per euitar anco alla Francia l'armi de gl'Ingless, mentr'essa attendeua à sar acquisti in esterni paesi, non su ne sonnacchioso, ne tardo nell'inuigorire le discordie loro ciuili. E per opradi lui fu portata, e nodrita la guerra nel Piemonte, e nel Ducato di Milano, à fine di tener impediti quegli stati dal poter inuiar soccorsinella Spagna, e nella Fiandra, doue poi effi Spagnoli han fatto perdita di varie, & importanti città.

E per tal'effetto procurò etiandio, che stasse il suo Rè in amistà co' gli Ollandeli nemici acerrimi de gli Austriaci, per tener questi con. più auuerfarij diuisi di forze, e debilitati. Et hauerebbe tale grand'. Lodi del huomo perfertionati anco altri suoi più eminenti pensieri, se dalla. Cardinal di morte non folse stato sorpreso l'anno 1643. nel colmo d'inarriuabile fortuna, ricco di thesori, ma più di fasto, e di maestà quasi regia, doppo hauer superata l'inuidia, destrutti li suoi competitori, estinti li femi dell'antiche discordie del regno, stabilita l'obbedienza de' sudditi verso il Rè; & (ciò che mai caderà nell'obliuione de posteri) abbattuti gli Vgonnotti heretici con la desolatione della Rocella, e Mont'albano fortissimi lor nidi, e da' passati Rè in darno più volte asfaliti. Ma seguendo l'orme di lui Giulio Mazzarino Cardinale Romano, così suo fauorito in vita, com'herede doppo la sua morte del-

Richielen .

la carica di principal consegliero di stato, non cessò per viil servigio della Regina rimafa vedoua, & imperante con due piccioli figli, Luigi, e Carlo di far sostentare le guerre già incominciate dal Rè suo marito, e felicemente profeguite contro Spagnoli, con successi di molte battaglie in diuerti luoghi, per le quali desolate le provincie, e confunti li popoli con le città; stanca hormai l'vna, el'altra parte, venne à partito di conciliare gli animi, eraddoleire l'amarezze co'l miscuglio de sangui, ammogliando la figlinola del Rè di Spagna con quello di Francia. Per lo che ridotti sù le frontiere dell'un, e l'altro regno, al luogo di S. Giouanni di Luz, il fudetto Cardinale per Fran- Pace famo fa cia, e Don Luigi d'Aro per Spagna, doppo lunghi trattati, fu alla fine tra Spagna, e Francia. conclusa la sospirata pace da quei regni: e soprauenuroui anco l'va, e l'altro Rè, co' l'abboccarsi insieme, su consegnata, e riceuuta la spofa con trionfo, e pompa indicibile, & inudita. Si spera dunque, che contal'esempio, gl'altri potentati d'Europa, siano per aggiustarsi vna volta, e con la potenza dell'armi, far vnitamente riuscir veri li fopra motivati pronostici de gli Astrologhi; della distruttione dell'impero Turchesco.

Da qual parte siano passati huomini ad habitar il mondo nuouo auanti il magglo di Christoforo Colombo.

#### CAPITOLO IV.

N On fi sà, ch'alcuno fia trapafsato al mondo nuouo prima di Christosoro Colombo Genouese, che dell'anno 1492, guidato da profonda scienza di Cosmografia,e da sourahumana eminenza d'inuficato spirito, ottenne doppo molte reiterate instanze da Ferdinando Rè di Spagna vn'armata di tre naui, con poco meno di dugent'huomini, con la quale passate le colonne d'Hercole s'inoltrò per lo vastissimo Oceano verso l'Occidente, doue in fine di mesi due scoperfe con immenfo giubilo innumerabili Ifole del nuono mondo ripiene d'infiniti populi. Hora essendo quelli come noi originati da Adamo, & Eua, e poi dalli padri nostri saluari nell'arca di Noè doppo il diluuio vniuerfale, cercare si può, d'onde, e come trasmigrorono colà cotali habitatori, che pare in vero cola difficillima da inuestigarfi, e da sapersi.

Ma da due parti si può comprendere, hauer essi habitatori potuto far passaggio dal nostro mondo al nuono. Vna sia stata da Settentrione: Paltra da mezzo giorno. In quella parte essendo l'Isola Groelandia estremità dell'Europa, vogliono alcuni, che quella sia terra

continente con l'Estotilante, ch' e la più Settentrional terra dell'America, e feoperta molto auanti il Colombo da alcuni pefcaroti di Freflandia. E' dunque verisimile, che le vicine genti della Lappia, edella Noruegia estendendosi con l'habitationi loro, si siano ridotte sin là, onde quella parte habbia in tal modo riceutra la propagatione dell'human genere: ciò argomentandosi anco dalla somiglianza de'co-slumide gli Estotilanti co' Lapponi, e Noruegi, vestendo questi, e quelli di pelli disfere, e cibandosi di pesci, e frutti, & habitando nelle spelonche con particolar inclinatione alle cacie, & alle pefcaggioni. Nella parte di mezzo giorno essendoui lo stretto Magagiiano, ch'in alcune partinon è più largo d'van lega, & essendo di cerra dirimpetto à quello per parere di molti continente d'Asia, non disdice, che da questa fian trapassate genti all'America, e successivamente siansi moltiplicate, e riempita d'habitatori.

Quali fiano da cento, e cinquant'anni in quà li più famosi fatti di guerra.

#### CAPITOLOV

V'stimato già di commune consenso che superasse, (come dice il Guicciardini) tutte le cose memorabili, che si leggono de Romani, e de' Greci, la vittoria, ch'hebbero li Suizzeri, de' Francesi sotto Faire d'ar-Nouara l'anno 1513, alli 6, di Giugno; poiche postoni fotto l'assedio ra de Suiz- dalla Tramoglia, e da Gioan Giacomo Tripultio, capitani chiarifsizeri con Fra, mi di quel tempo, con quaranta milla huomini in circa; & hauendoceft. la incominciata fortemente à combattere; con quasi certa opinione d'espugnarla: Mottino capitano de' Suizzeri, che v'erano dentro à difesa, conuocatili nella piazza, e dato lor animo ad vscire, per assaltar il campo nemico, & acquistarsi gloria immortale; su dal parer di tutti approuata la proposta; onde à mezza notte vsciti dalla porta, che mai non vollero folse in tal'affedio chiufa, al numero di dieci milla con tal ferocia, e coraggio s'inuiorono verso gli alloggiamenti Francesi, e l'artiglierie custodite da' fanti Tedeschi di gran nome, che doppo molta vccisione fatta dell'vna, e dall'altra parte, con effetti di terribile, & inaudita virtù militare, furno alla fine da essi Suizzeri acquiftate, che riuoltele poi cotro il capo nemico, lo posero in cofusion, e fuga, mitra Tur- ritornado trionfanti nella città, con acquifto anco del bagaglio tutto.

mitrà Tur-ritornado trionfanti nella citta, con acquitto anco del bagagilo tutto.

siris Perfisa. Il fecondo combattimento illustre si quello che fegui nelle camunelli campagne Calderane, trà Selim Imperator de' Turchi, & Ifmael Soff Rè
derane.

di Persia adi 26. Agosto dell'anno 1514, percioche entrato Selim nel-

14

la Perfia vicino à Choi, con cento cinquantamilla huomini armati. de' quali v'erano caualli ottantamilla, & azzuffattofi con Ifmaele, ch' haueua foli caualli trentamilla: doppo lungo conflitto, & vecifione fatta da' Persiani dell'esercito Turchesco, si ridussero le cose à termine tale, che racchiuso Selim nelli ripari satti con le carrette, e con doppio cerchio d'artigliarie, con hauer presso à se i più valorosi caualli della sua guardia, e tutti li gianizzeri; su poi ssorzato d'indi vscire, per foccorrer li suoi, che vedeua sù gli occhi proprij esser tutti tagliati à pezzi; ma non puote mai esser da essi gianizzeri obbedito, ch'attoniti alla vista di così horribile strage, vscir mai non vollero da tali ripari; onde gli couenne all'aprire dello steccato sparar l'artigliaria tutta, tanto contra suoi, quanto contra Persiani misti insieme, co tanto rumore, e spauento, che perso in ogn'vno l'vso dell'orecchie, e de gli occhi, e storditilicaualli, su messo il tutto in terribile consusione. Così stando la vittoria per anco incerta, restò ferito Ismaele d'vn'archibuggiata fotto la spalla sinistra, per la quale vscendo dalla battaglia, e veduto da'fuoi, che feguitarono il fuo stendardo, su cagione, che Selim quasi abbattuto respirasse; e che la vittoria per parer d'ogn'uno in. gran parte acquistata da Persiani, restasse a' Turchi più tosto à caso, e per il beneficio dell'artiglierie, che per valore pareggiabile à quello de Persiani, veramente stupendo, e prodigioso.

d'huomini è quello, che raconta Gio: Tomafo Minadoi nel libro ot-chi,e Perf a. tauo delle guerre di Persia. Ch'essendosi partito da Costantinopoli mi iniono l'anno 1 5 8 5. alli 11. d'Agosto Osman Generale dell'esercito Turchefco, per inuader la Perfia, coll'hauer feco cento cinquanta milla. foldati, oltre infiniti guaftatori, artefici, viuandieri, fchiaui, & altri: giunto alla città di Tauris, e saccheggiatala con enormissima crudeltà per molti giorni, asportando da essa tutto l'oro; seta, e merci, e schiaui d'ogni sesso, & età, che nell'ampiezza di quella ritrouò: su da Emirhanze maggior figliuolo del Rè Persiano Mahamet, ch'at, tendato staua alquante miglia luntano da Tauris, con sessanta quattro milla caualli, prima combattutagli, e sconsitta la vanguardia, poi in altre quattro battaglie dategli fuccessiuamente, vecisi in circa settantacinque milla Turchi, e ritolta tutta la preda sudetta; che con diciotto milla cameli feco guidauano. Di modo che heb-

bero à pena essi Turchi tempo di saluarsi con la suga, che dall'eccesso di tanto valore de' Persiani restauano com'attoniti, e dalla strage propria inhorriditi; perchetanto superiori di numero, non sossero fufficienti alla diffefa; benche forniti anco d'artiglieria, della quale mancauano li Persiani. Onde in tal maniera dissipati, e quasi

Il terzo fatto, ch'in leggendolo pare più tosto di giganti, che mirra Ter-

destrutti, si ridussero li Turchi in Van, nel qual suogo fatta la rassegna dell'esercito, futrouato mancarui ottantacinque milla huomini, e fù chi disse ancora di più. Veto è, ch'essi Turchi fabricarono yn forte appresso Tauris, ilqual non puote da'Persiani all'hora esser espugnato, per diffetto d'artiglieria, della quale l'haueuano abbondantemente munito li Turchi, con prouifione di vettottaglia, e di dodeci milla foldati scieltissimi.

Soccorfo portato à Cala'e Arcuri Fracele .

Gualdo p. 2.

dib.5.

Il quarto memorabile, & inaudito fuccesso a' tempi nostri, suil dal Come d'- foccorso portato dal Conte d'Arcurt capitano Francese, dentro Casale di Monferrato; mentre dall'esercito Spagnolo di quaranta milla combattenti, fotto il comando del Marchele di Leganes gouernator di Milanoera assediato dell'anno 1640. Perciòche venuto questo con quattromilla persone in circa trà cauallieri, e fauti, alle trinciere. Spagnole; e con impeto generofo ributtati li difensori, e penetrato per esse verso la fortezza; entrò in quella con marauigliosa brauura, à scherno di così poderolo esercito. Ne contento di questo, ristorate le sue truppe, à pena per mezz'hora; risolse vscir con esse di nouo dalla città, e con precipitofo, improuifo, e terribile assalto vrtando ne' fortini de gli steccati; e soprarriuando allo stesso padiglione del Generale, lo riduíse co' suoi tutti in tale spauento, che pouero di configlio; & anteponendo il pericolo alle deliberationi, prese la fuga per vn ponte posticcio fatto sopra il Pò, il quale passato, fecelo subito flaccar dalla ripa, per tema che la cauelleria Francese non l'inseguitalle: che cagionò norabile mortalità de' fuoi, ch'inculcati con la fuga sopra di esso, ne potendo sù l'estremità passarsene alla ripa ; caddero miserabilmente nel siume, oue s'annegarono la maggior parte, massime de caualli, con functio spettacolo de riguardanti. Et in. tanto il predetto Conte d'Arcurt, con l'istesso impeto di valore Francele, scorrendo vittoriolo le confuse trinciere, e l'atterrito campo, tutte le saccheggio, con presa di tutto il bagaglio, di vettouaglie, e d'ogni più pregiata suppelletile in esse raccolta. Cosa che all'hora riempì tutta l'Italia d'ammiratione; non fapendo attribuir la causa di tanto disordine, ch'all'inaspettata, e rinouata aggressione, che verisimilmente non doueua effer da gli Spagnoli aspettata : onde neghittofi consultando tra se del portato soccorso, e soprafatti dalla celerità Francele, non si puotero riordinare con l'armi; ma furno sforzati prouedersi con la fuga,e così leuar l'assedio al sudetto Casale, con immortal gloria del detto Conte d'Arcurt.

Qual fia il più frutteuole, & vill albero, che fi troni nel mondo,

## CAPITOLO VI

Vesto è di parer di tutti l'albero da Portughesi detto Cochos da gl'Indiani Tenga, e da noi l'albero gl'Indiani Tenga, e da noi l'albero, che sa la noce d'India. Noced' India Nasce nel regno di Calecut per ducento miglia di pacse di grandez-frutto di tal za più che ordinaria, con le foglie alquanto più larghe della palma, e fa ogn'vn d'essi cento, ò ducento noci grandi come vn melone, le quali hanno la scorza al di fuori di tal materia, ch'assomiglia canape, della quale si fanno corde per le naui dureuoli oltre modo nell'acqua del mare; e se ne sà anco stoppa da otturar li bucchi d'esse naul; e della parte più scielta di questo lino, ò canape filato, se ne fanno panni sottili, quasi che di seta; dell'altra scorza poi, della noce, ch'è dura come corno, se ne sa carbone perfetto. Entro v'è la noce, che si mangia, & insieme vn'acqua, che và crescendo col crescer di quella, ch'arriua tal volta alla quantità di due bicchieri saporitissima de bere, che posta al Sole diuenta anco buon'aceto; e destillata riesce licor generoso simile all'acqua vite totalmente di sapore, e d'effetti; come dalla stessa noce, olio profitteuole à molte cose si distilla. Dell'albero se ne san poi naui fortissime : delle foglie, che da esso cadono copronsile case: nel tronco si sà vna sessura, à cui attaccato vn

vaío, ne rifcote licore, che d'indi esce molto grato al gusto da bere, ne altro vino colà s'vsa: e da gl'altri rami cauano succo, il quale condensato al suoco sanno in zuc-

chero, le bene di non molta bontà. In somma li Rè di quei paesi guerreggiando trà loro, se vengon poi alla pace,

fi perdonano tutte l'offefe,

eccetto che l'hauersi tagliati questi alberi, del che mai admetton ne scusa, ne riconciliatione, com'attesta Lodouico Barthema nel suo

ta Lodouico Barthema nel fuo itinerario al

c.15.

Qual fia il più ville vecello che fi troui nel mondo .

#### CAPITOLO VIL

Olas Mares P Er quanto hò potuto offeruare ne'libri de gl'historici, che trattamento descritto dell'occa marina, che s'annida nel mare sopra vno scoglio nomato Bas, luntano vinti miglia da Hedemborgo città Metropoli di Scotia. Quest'vccello quasi tributario d'un Signore padrone di tale scoglio, e ch'iui mantiene dodeci foldati à guardia d'esfo, se ben inacceffibile (per esfer alto quasi vn miglio, e largo due,) viene due giorni auanti, o nello stesso della Madonna di Marzo, ne si sà d'onde, folo vno di numero, e girando per la fommità di quel luogo, e fermandoù hor quà, hor là, bene spiando, se le cose stan chete, e sicure, (percioche in quei giorni à punto essi soldati auuezzi, e consapeuoli dital venuta, stan ascosi con sommo silentio) se ne parte poi, ne per due, ò tre giorni più veduto, ritorna col gridar seco, non vno, ò due millioni, ma foltissima, e spesissima nube di sue compagne, le quali prouiftefi poi nelle circonuicine terre di rampolli d'alberi per far nidi, e partoriti li voui, couanli, non co'l petto à modo delle nostr' ocche domestiche, ma con la pianta del piede, onde poscia ne nasce vn'innumerabil prole di tanti vtili apportatrice, che quei foldati in. vece d'esfer di sua mercede pagati, com'è solito in ogni luogo, pagan essi à detto Signore scudi scicento d'annuo tributo. Perche prima cibandofiquest'ocche con i partiloro d'arrenghe, le quali con acutistima vista d'alto discernono sin nel prosondo del mare, ne prendono indicibile copia, e le più grasse mangiando, l'altre lasciano, che conferuate, e con fale condite da' raccoglitori in moltiffimi barilli, son poi da essi vendute con gran guadagno. Secondo, essendo immensa la quantità de gli voui loro, quantunque vn folò ogn'yna d'esse ne partorisca, non è terra, o luogo iui attorno per miglia sessanta, che ne' mercati loro non se ne troui da vendere per mangiare, del che anco ne ridonda vtile importante à gli stessi soldati. Terzo è il denaro, che da figli loro ne gli stessi mercati pur venduti si caua, ch'è maggior entrata dell'altre. Quarto è de i legni colà portati da questi vecelli per far nidi, che lasciati nel partir loro in esso scoglio, seruono poi alli custodi per abbrucciare tutto l'inuerno. Quinto è la penna, ch'è di tre forti, grossa, mezzana, sinissi ma, vendibile per vsi diuersi. Sesto, & v!timo è il grasso,che dalle non mangiate,ma bollite si caua,del qual n'empiono molti barilli, che vendono per acconciar lane da panni, e saglie, mercantie grandissime di quel Regno. Dalle quali cose tut-

365

te, si può rettamente concludere, non trouarfinel mondo altr'esempio d'vecello così profitteuole, & vtile à gl'huomini.

Qual sia il più vtil pesce che si troui nel mare.

#### CAPITOLO VIII.

C I come chi possiede nell'India quell'accennato albero cochos; e O chi possede quello scoglio nella Scotia nido dell'oche marine, che habbiamo detto, resta proueduto di molte cose al viuer humano necessarie, che dall'vn, e l'altro pronengono, così chi auuenturofo sa preda del tanto rinomato pesce Balena, di pouero quasi diuenta qual si prenricco, per i varij emolumenti, che da quello si traggono. Prendesi de la Balena questa gran belua marina; ò per l'industria de' pescatori, che con. funi, & ancore sopra alcun arenoso fcoglio l'afferrano, mentr'inseguendo il vitel marino, del cui cibo è auida, & ingorda, iui à caso s'auuiluppa: ouero mentre la veggono col dorso soprauanzar la superficie dell'acqua; e con dardi ramponati, & à corde legati ferendola, la stancano sì, che la riducon à morte; e poi con essi la tirano à ripa: ouero anco in profondo fonno fopra i lidi al Sol'esposta giacente; ò à quelli da alcun' impeto d'irato mare respinta, ageuolmente la sorprendono, & vccidono; perch' ogn' vno d'essi posciagoda il frutto di lei Frutto, che si cana dal suo cuoio, dalla carne dalla pinguedine, da gli offi; come quando viue, non riesce inutile col suo sperma à gl' insermi, e col suo dorso à naui-

ganti. Il cuoio serue per pelle, che può vestir d'aunantaggio quarant'huomini; e serue per far cinte da spada, selle per caualli, corde fortissime per vio delle campane, e per altri vii diuerfi. La carne condita col sale, vien distribuita in molti paesi per cibo, che lungamente si conserua, bramato perciò ne gli eserciti di terra, e nell'ar. mate di mare. La sua pinguedine è tanta, che sene ponno riem. pir trenta, & anco quaranta barilli; e vale per vnger di fuora le naui ; acciòche refistano alla falsedine , & a' geli marini : vale anco per vnger le ruote de' carri, e per trarne olio, di cui quantunque la Balena fia picciola, se ne stillano due milla., e più libre, il qual vien poi adoperato per vnger, & acconciar varie forti di pelli, e per arder nelle lampadi della chiese, e per far diuersi generi di dureuoli lucerne, tant'in publico, quanto in priuato. Dell' offa minori, se ne forniscono le botteghe de' fartori, per far acconci vestiti, e ben addattati a' corpi

cafe .

delle pulite donne; e vengon anco vlati per far fuoco, conforme a bilogni, ò di cucinare, ò di riscaldarsi. De' maggiori, come sono le na fi fanno coste, ch'arriuano tal'hor à vinti, ò trenta piedi di lunghezza; sene fanno case, lauorandosi da' maestri in molte maniere, per l'opportunità di esse. Mirabile providenza del grand'Iddio, che non potendo in quell'estreme, & horride regioni del Settentrione, ò spuntar, ò crefcere per la troppo freddezza gli alberi; voglia ch'i pesci suffraghino le necessità de gli huomini; somministrando co i corpi loro, materia da ricoprirsi dall'aria, da ripararsi dalle tempeste, e da saluarsi da' geli in quei clima homicidi. Così ancora compiacesi, che quei terreni abbondino d'animali, che con le pelli loro, non folo fouuengano à quei popoli; ma di là fiano etiandio participate al mondo tutto. Anzi, che il suo dito diuino, hà con tal maestria formato il corpo di tal pesce, che consunte, e putrefatte le carni, resta la testura naturale de gl'offi fuoi, qual naue rouesciata sù'l suolo, che può commodamente seruire alli medesimi, per ricouero d'habitatione; com'èlor vsanza, col fargli fenestre, e camini, & ancor vsci dell'efficato suo cuoio, ben forti, per ficurezza loro.

Ma se morto gioua tal pesce in tanti modi; viuo chi non sà, che su

loc. cit.

Giona nel ventre, e trasportarlo quasi in morbida culla, fuor dell'onde sù'l lido? Ma lido tal'hor diuenta in certo modo egli stello; quando fermandofi, e scoprendofi, con la sua vasta schiena cospersa di fabbia in alcun posto di mare; fermansi li nauiganti à riposargli sopra, come se Isoletta, e sodo terreno fosse, da cui sicuramente son soflenuti; sin'à tanto, che incautamente accendendoui anco suoco per vío loro, se ne risente la belua, e con lor pericolo s'immerge nel mare. La virtù poi dello sperma, ò seme suo sparso in cimadell'acque, in molta copia; e che raccolto da' nocchieri, vien in molti paesi venduto, è nota à medici, quanto infigne sia contro il male della paralifia, e dell'epilepfia, e fimili; che perciò trà le più scielte materie dell'officine loro, à tal fine lo serbano, prouandone ogni hora vtilissimi

eletto per ministro della providenza eterna, per saluar il naustragato

effetti. Di modo che concludali; che in tutto il mare non fia. belua alcuna, che com'è superata da questa di vastisfima mole di corpo; cosi di gran lunga non gli

> ceda di varij commodi, che conesso prestar suole à gli humani bifo-

gni .

## Quali siano li più scieloi, & approuati Scrittori della lingua Latina.

#### CAPITOLO IX.

N Ella varietà degli Autori, ch'in età diuerfe fon stati pregiati, per l'eccelleraz della lingua latina ne gii feritti loro, si può cercare, quali siano li più approuati, e meriteuoli da ester imitati, e sugi ti perch'estendo tal lingua il sonda mento dell'humane, e belle lettere, com'e nutrice antichissima di tutte el nobili scienze, possa chi d'essa brama riceuere l'omamento, e la pulitezza, s'arscielta de' più degni, per acquistarsi con l'indrizzo loro chiarezza di nome non oredinario trà letterati.

Se ben non è così facile il far in ciò alcuna determinatione per lavarietà dell'inclinationi d'ogn vivo alla frafe più d'una forte, che dell'altra, e perciò più à queflo, ch'è quello feritore Latino, tuttauia per far pure alcun' apparato, che fomministri à gli studiosi l'idea più confaccuole alloro genio, e più opportuna all'auanzamento Joro in tal forte di lingua, diciamo, che si come nell'opere di natura si considera il principio, l'augmento, lo stato, e la declinatione, l'isflesso anco s'osserua esserazioni, e vicende, se ben per la singolarità, & eccellenza sun hà puro una varie alterationi, e vicende, se ben per la singolarità, & eccellenza sun hà putro più volte risorgete, e confecuarii, non che resta regletta, & auutilita, come della Greca, dell'Hebrea, e dell'antica Toscana, è successo. E per non scottari dal parere di quei dotti, che con attento, e particolar esame hanno inquinto la detta variatione, se si silma tetto, e particolar esame hanno inquinto la detta variatione, se dell'ancesso dell'argento, del ferro, del l'egno, e del singo.

Laprimaf và computando effere fiata dal tempo della guerra.
d'Annibale, fin' à gli vlitimi anni d'Augufto Cefare, nel qual corfo di
tempo, il vago, puro, elegante, germano, e vero parlar Latino è fiorito in modo, che di là poi tutti li fecoli fuffequenti n'han prefo la regola, e la norma fin' à noftri giorni inuiolabilmente durata, quello folamente filimandofi meglio parlar, ò feriuer Latino, ch'à gli feritori di
tal fecolo maggiormente fi conformi, ne in ciò vien pofto alcuna

difficoltà dal comun sentimento de' letterati.

Di quest'età sonoui gli scrittori vecchi, li mezzani, e nouissimi. Trà primi riponsi Plauto, Ennio, Cecilio, Pacuuio, Terentio, e simili, ne gli scritti de' quali non si può negare, che non si contenga il vero linguaggio del Latio; ma per mancargli il numero, e la dolcezza, e per abbondar in esso troppo rozze, e perciò ristutate parole da' successioni del contro del si cossi con contro del si contro del cessori; e di più essendoui anco aggregata, & inserta qualche voce dell'Italia, ch'hà più dello straniero, che del Romano, non tocca quel fupremo grado di perfettione, al quale s'aunicinorono gli altri di mezzo, ch'alquanto più accurati, e diligenti furono nel formare l'elocutione loro con minor asprezza, e maggior numero. Tali furono Varrone, Lucretio, e Sallustio propinqui sì al fommo della Romana fauella, ma non arrivantigli nel modo, che li nouissimi han fatto, che più terfi, più puri, più gentili , l'hanno totalmente perfettionata , qual fu Cicerone, Cefare, Liuio, Trogo Pompeio, Vitruuio, Virgilio, Horatio, Tibullo, Propertio, & Quidio, fe ben l'Historia di Trogo, in molti luoghi contaminata da Giustino con parole indegne di questa età,e così Vitruuio hà oscurato il dir suo con parole vsate dall'infima plebe, diuerfe alquanto da quelle de' nobili, com'anco hà fatto Quidio, ch'oltre ciò hà parlo à molti con troppo licenza poetica viarne di noue, ne da Virgilio più eccellente di tutti adoperate.

Nel finir l'imperio d'Augusto sin' alla morte di Nerone s'estele. l'età d'argento per anni 57 in circa, nella quale in primo luogo risplende Quinto Curtio, poi Velleio, Valerio Massimo, Cornelio Celfo, Manilio, l'vn, e l'altro Seneca, Afconio Pediano, Petronio, Pomponio Mela, Columella, Phedro scrittor di fauole, Hygino, che fuliberto d'Augusto, Lucano, Persio. Ma Petronio s'abbassa tal volta al parlare plebeo, e fuor dell'vso de gli antichi, & anco de' suoi contem. poranci, a ferue di parole sue proprie, le quali però con tal soavità, & eleganza condifce, che non n'appare chiaramente il diffetto.

L'età di bronzo si constituisce trà l'imperio di Vespasiano, e quello d'Adriano, che può effer corfo d'anni sessanta. Et in essa fiotirono in verso Giunenale, in prosa Quintiliano. Di più la scorsero Suctonio, Tacito, Floro, Solino, Statio, Valerio Flacco, Silio Italico, Martiale, l'vn, e l'altro Plinio, il primo de' quali è più copiolo, & acuto, il secondo più chiaro, e più pulito. Anche di questa surono quei Giurifconfulti, de' quali veggonfi alcani decreti nelle Pandette di Giustiniano molto più eleganti, e puri di quegli altri, che scrissero ne fecoli fustequenti.

Dall'imperio d'Adriano sin'à quello del minor Theodosio scorre l'età del ferro d'anni 227, in cui furonui Lattantio afsai buon imitator di Ciccrone, Tertulliano, Agellio, Arnobio, Minutio, Apulcio, e Prudentio poeta non disprezzabile, se non tanto affettasse la formadello scriuere di Lucretio, e lo verseggiar all'antica. Ausonio, e Claudiano, non sò se meritino più l'applauso di questo, che de' secoli più lodati; fe ben quegli più duro, e men dolce, e men candido, e purgato di Claudiano, ma di maggior, e più acuto ingegno, il qual però nell'altro è più feruido, e più habile al metro poetico. V'è anco Simmaco, che nell'epistole non si mostra de' peggiori di tal'età, fonoui altri d'impari valore trà loro, come Macrobio, Vegetio, Calphurnio, Nemeliano, Olimpio, Frontino, Cenforino, Aurelio Vittore, Flauio Vopisco, Aurelio Spartiano, Elio Lampridio, Trebellio Pollione, Giulio Capitolino, Vulcatio Gallicano, Ammiano Marcellino, Martiano Capella, Boetio.

Dell'vitime due età del legno, e del fango, la prima delle quali si stabilisce ne' tempi di Giustiniano, l'altra ne' secoli posteriori, ne' qualifegui l'eccidio dell'Imperio, e dell'idioma Romano, poca, ònif, funa memoria dobbiamo farne, perche nissun frutto, ne ornamento

da quelle deriuò à gli studij, & alle lettere.

Dunque dalla diuersità delli sudetti secoli, ò sia delli sudetti scrittori, comprendendosi quale su il più, o'l men persetto stato della. Latina fauella, facile anco farà il fapere, qual d'effi debba effer scielto per imitare da chi desidera freggiarsi, e nobilitarsi di essa. Certo se per natural instinto inclina ogn'vno ad appropriarsi ciò ch'è meglio, e cerca d'effer abbondante d'oro più che può, deue anco procurare d'acquiftarsi gli ornamenti dell' età dell' oro, e conseguentemente tentare d'affomigliarsi à gli scrittori d'esta, e trà gli altrià Cicerone, nel cui feno veramente son riposte le margarite, le Chi si debba gemme, el'oro, etutto ciò che di pretiofo può ammirarsi in vno imitare, per ferittore di tallinguaggio, di cui perciò chiamarlo, e capo, e padre latino. si deue, & instauratore supremo, e degnissimo. Quindi tutti li più rinomati, e famosi letterati del presente, e passaro secolo ogni loro studio posero nel conformarsi allo stile di lui, per la purità del quale tanto s'accreditorno li Bembi, li Sadoleti, li Bonamici, li Moreti, li Manutij, e tant'altri di questa classe, ch'in vece d'esser stimati imitatori, han hora il vanto d'esser imitati. Vero è, che non per questo si deue toglier la lode à gli altri, che vaghi d'altre forme, vogliono ap. pagar l'inclination loro col feguir l'idea, ò di Salustio, ò di Liuio, Nell'epistola ò di Curtio, ò d'altro sì fatto, perche può chiunque nel suo genere ananti le sue toccare tal grado d'eccellenza, che lo renda riguardeuole, e segna, hastorie. lato. Anzi che ne anco si deue stimare men glorioso chi con issorzo d'ingegno dall'idea di molti formandone vna propria (quasi pittore,) che da molte idee de maestri eccellenti,ne formi vna sua particolare, s'auanza nell'opinione de gli huomini à fegno d'elserne, e commendato, e feguito.

Di questi à tempi andati su Monsignor Giouio, che di parer d'Andrea Alciato, ne' fuoi scritti espresse vna maniera d'elocutione. mista dell'obertà lattea di Liuio, e de vaghi sioretti di Curtio, e della

mondezza piristima di Cefare, così ch'estendo nell'età sua, e de po-Reri riufcito gratifiimo, e fcieltiffimo fcristore Latino, sbigotti (per quanto dicono) il Guicciardini dal comporte l'historia sua in tal linguaggio, perche diffidò poterlo in esso pareggiare; ma con saggio configlio feruendosi del fuo proprio Fiorentino; meritò l'immortal gloria d'esfer da altri tradotto pel Latino, come più comune, & inteso dalle più remote nationi del mondo. Co'l Gionio concorfe anco il P. Maffei della Compagnia del Giesù, che nella fua historia dell'India, hà dato faggio di pellegrino valore nell'emulare gli antichi; e scieglier da essi vn suo terso, purgato, & ornato stile Romano, per cui vien da ogn'vno curiofamente letto, e con grand'encomij equiparato à migliori del Lario. Così Giouanni Barclai Inglese nel fuo fattrico Euformione è stato così felice nel conformarsi à Petronio Arbitro, che le fossero ambi vissuti nell'istesso secolo, starebbe in dubbio qual di loro fosse l'imitato, ò l'imitatore. Chi poi priuerà della sua lode Giusto Lipsio, ch'vn tal suo Laconismo succhiò, & espresse da gli antichi, il qual se ben hà dell'insipido, e dello scabrofo, rifente però del graue schietto, e sodo in modo, che molti vaghi di coral singolarità fon si poi cópiacciuti d'esprimerlo, e seguitarlo? Molt'altritralascio dital forte, che se ben forestieri han saputo coningegnola Metamorfosi transformarsi, e farsi estimar veri parlatori Latini. L'orme di questi calcando chi della bellezza di tali lettere si diletta, e scruendosi della norma da essi osseruata, s'auualorerà nell'arringo di gloria, per trionfar della morte, e dell'oblitione. com'essi han fatto. Fui vago anch'io, e curiofo molto ne gli anni mici più gioucni-

hidhauer qualche lode in simili studij, nel servor de' quali perciò mi klruccirono gia alcuni anni gli Elogij historici, che continuorono quelli de gli huomini dotti del fudetto Giouio, sin'à presenti giorni, ne parue senza gradimento de letterati. Ma altri tempi, altre cure. L'applicatione alle scienze più graui di Filosofia, e di Medicina, nelle quali non è necessaria dettatura scielta, & ornata, ma piana, e triuiale, m'han diuertito in modo, ch'à guisa di chi gode la sola rimembranza delle cose già vedute, e passate ne' scorsi viaggi, godo anch'io la sola memoria delle già seguite Muse, Romane; ma dolgomi ch'inhabile quasi son reso à potertal volta. S'udio delle riuederle con l'animo, e coltinarle con la penna. Tuttania perche lettere poco il genio del secolo comporta raccoglier frutti, e non fiori, appagomi del fentimento comune, che ha meglio coll'esercitio di dette scienze auuantaggiar le proprie fortune, con honesti comodi, & emolumenti, che col solo mestier di belle lettere in darno bramarli,

gionenole.

li, e continuamente deplorarne la mancanza, come fentiamo fare li professori d'esse, ch'ogu'hora sospirando gli Augusti, e li Mecenati, esclamano

Sola pruinosis borret facundia panuis Atá, inopi lingua defertas innocat artes .

Non così vediamo queruli i medici, & i Giurisconsulti, che contenti del Latino solamente, quanto lor possa bastare per intelligenza de' testi legali, ò de gli scrittori di Medicina dall'Arabo, e dal Greco tradotti pur nel Latino, poco più oltre se ne cura la maggior parte d'essi, rifonando le bocche loro del trito verfo.

Dat Galenus opes, dat fanctio Inftiniana. Exalijs paleas, exiftis collige grana.

Che egn' vno venga misurato con quella misura, ch'egli vsa di mıfurar gli altri. Esempij dinersi .

#### CAPITOLO X.

Ice l'oracolo Euangelico Eadem mensura, qua meijemini alios, Demetictur, & vobis, & in quo indicio indicaucritis indicabimino. Chi fa vn male ad altri, viene con l'istesso punito dalla mano di Dio. Vengasi à gli esempij comprobanti questa verità. Raconta Nicesoro Cap.20. nel 1 lib. dell'Historia Ecclesiastica, la morre della figlinola d'Herode: quella che col saltar lascino, l'allettò in modo, ch'ei non ardì ne la figlinola della cole recesso di S. Ciones Benido, del control ne la figlinola della cole recesso di S. Ciones Benido, del cole recesso del co garle il capo troncato di S. Giouan Battifta, da lei ricchieftogli in do- d'Herode, no. Nel passar d'vn fiume agghiacciato, rottosegli sotto piedi il ghiaccio, cadde nell'acqua, restando col capo di sopra, trà le scheggied'elso ghiaccio; per lo che agitandoli, girandoli, e quali faltando co' piedi nell'onde; come succede à chi s'annega, che pur col rinoltarfi, tentano in qualche modo d'aiutarfi, restò morta; & il capo suo dalle dette scheggie reciso, e diuiso dal busto, su spettacolo fierissimo a' riguardanti, a' quali souuenendo la sudetta morte del Linto, per colpa del saltare di lei; notorono, che tal caso fosse vera vendetta di Dio, di punire con la morte de'falti, e di capo troncato quella, che per saltar indegnamente, procurò altrui la morte del capo tronco, Glacie rupta (dice il fudetto historico ) demergiur illa statim capite tenut , & inferioribus corporis partibus lasciniens , mollinfque fomonens faltat, non in terra, fed in undis, caput vere, frigere, & glacie concretum, deinde, & connulveratum, & à relique corpore, non ferre, fed glaciei crustis refectum, in glacieipfa faltatio-

nem letbalem exhibes , feettaculoque es omnibus prabits , feelefrum boc caput in memoriam ea qua fecerat spectantibus reno.

cat .

Papa .

Il caso di Bonisacio Ottano Papa conferma l'istesso di sopra; perch' hauendo egli mentr'era Cardinale detto Benedetto Gaetano d'Anagni, persuaso Celestino Quinto Papa à rinonciar il Papato; come fece sei mesi doppo la sua creatione (per sentirsi poco habile à tanto peso, com'eremita, ch'egli era, e perciò niente praticodel dominare; ) & essendo quegli in suo luogo eletto nel Pontificato; fece poi ingratamente imprigionar elso Celestino, ch'in Calo di Bo. pochi giorni morì, con opinione di fantità, per cui su anco di poi mifacio VIII. canonizzato. La giusta, e vindice destra di Dio, che non volse. lasciar impunita la perfidia di Bonifacio; permise, che Sciarra Colonna da lui per auanti bandito, e fatto poscia schiauo da corfari; fosse per opra del Rè di Francia riscosso, e rimesso nella. pristina libertà: bramoso perciò egli di vendicarsi con Bonisacio, informatofi che poteua vn giorno farlo prigione, mentre dimoraua in Anagni fuor d'ogni sospetto; lietamente incontrò l'occasione, che molto selicemente gli riuscì; onde con insolito fpettacolo, condotto il Papa prigione in Roma, s'accorrò in modo, ch' in trentacinque giorni paísò all' altra vita; e così fece. quel fine, ch'egli hauea insidiosamente ordito al semplice Cele-

Notabil' è il caso di Simon Locarna Comasco, raccontato dal Giouio nella vita d'Ottone Visconte: ch'essendo te nuto prigione da Napo dalla Torre Signor di Milano, in vna gabbia di ferro fette anni continui; e poi cauatone per opra pietosa de' custodi, e rifuggito nell'efercito d'Ottone Visconte nemico di Napo; accadè, che venuti gli vni, e gli altri à battaglia al castello di Decimo appresso Como; restorno li Turriani sconfitti, e preso Napo da. Cajo di Na-Simone, il qualegli fece pagar la pena del talione; col riporlo in re Signer di vna gabbia, com'egli fatto haueua lui; doue priuato di coltelli,

podalla Tor Aslano.

e di forbici, perch'vccidere non si potesse; e perciò ridotto à miserabil fordidezza, con capelli, & vnghie lunghissime; vifse vn'anno, mesi sette, e vinti tre giorni, morendo del morbo pediculare.

Aino a

Pietro de Medici, hauendo fatto gettar in vn pozzo Pietro Gionio nelli Leonio famoso medico, incolpato da lui d'esser stato lento, nell' Elog. Di Pietro de amministrar rimedij à Lorenzo suo Padre: morse anch'egli anne-Medici. gato nel fiume Ziri, mentre rotto l'esercito Francese, con cui militaua, volfe fopra vna naue à Gaeta faluarfi; la quale-

per

per lo gran peso dell' artiglierie, ch'haueua caricate, restò sommería (mil. i. . it!

Alessandro V I. Pontefice, ch'hebbe in vso di far con veleno estin- 116. ... guere quefto, equello pò per odio; ò pe subintrar ne' beni Ecclesia. Di Alefanftici da loro posseffi, & applicarli à Cesare Borgia suo figliuolo; chiufe miseramente la vita, coll'hauer da vn suo coppiere per errore preso in beuendo quel veleno, ch'adaltri conuitati da lui, nel vino, had

ueua apparecchiato; e se ne morse.

Or Lodonico Sforza Duca di Milano fotto specie di tutela di Gio: Gas leazzo suo nipote, e figliuolo di Galeazzo suo fratello, lo teneua custodito prigione nel castello di Pauia; oue anco morse con susurro di veleno datogli: & egli restò Signore dello stato, ch'à quello legitimamente apparteneua. Successe di li à poco, che la mano di Dio si Caso di Lodouico Ssormostrasse vindice di quell'innocente; poich'esso Lodouico su fatto 24. prigion fotto Nouarra da gli Suizzeri, e confegnato a' Francesi, che

prigion (otro Nouarra da gustatizata) y conteguaro a tancer; oue. Gionio 16/4. morfe iterico, & infelice, com'egli haucua fatto morire il congiunto. Nell'anno 1'5 8 9. hauendo Henrico III: Rè di Francia, per offe-

fe , e difgufti arrecatifi , fatto vecidere nel fuo regio palazzo il Duca. di Ghisa, & il Cardinal suo fratello; su poi nell'anno seguente da liba. Frate Giacomo Clemente Dominicano, giouine d'anni vintidue, Caso d'Henassalito nella propria stanza nel cuor dell'esercito di quaranta milla rico II. Re di huomini, co'quali andaua per sorprender Parigi souuettito dal Du-Francia. ca d'Vmena: e con va coltello restò nello stomaco ferito in modo. che spirò il giorno seguente, all'hore otto di notte. Chi non vede la giusta retributione diuina, e l'auuerarsi de' detti Euangelici, che Quigladio ferit, gladio perit. E che fe in disprezzo della maestà facrofanta dell'habito facerdotale, volse quel Rè sodisfare con empia morte la sua fierezza; portò anco all'eccesso, pari la pena d'esser per mano di persona sacra, tolto nel proprio palagio, miseramente di vita ?

Fumante ancora è quasi il fangue di Carlo Primo Stuardo Rè d'Inghilterra, fatto publicamente decapitare dal parlamento di Londra, Metropoli di quel Regno. Descendea quegli da Henrico Ottauo Rè di funesta memoria; perche per l'amore sfrenato d'Anna Bolena fua damigella, ò (come scriue il Sandero) fua figliuola; nell'anno 1532. volle apostatar dalla Chiesa Romana, e fatto heretico ardì chiamarfi capo della Chiefa Anglicana, col disporre de beni, & entrate Ecclesiastiche ad arbitrio suo; priuandone i luoghi facri, & esercitando infinite opre d'empietà verso Dio, e li santi suoi, col mezzo di Tomaso Cromuelo, creato da lui suo vica-

rio generale nelle cose spirituali. La potente destradiuina, non hà voluto lasciar scorrer la terza generatione di quel Rè scelerato, senza mostrar gli estetti della sua giusta, se ben tarda vendetta. Enisso A

Cafe de Carlo I. Re d'Inghilter-

Gli steffi da lui feminati, e parturiti heretici, si fon commolsi nell'anno 1648, contro Carlo fudetto suo postero, prima nella Scotia, pornell'Inghilterra; e doppo varijeuenti di ciuili riuolutioni, e di languinose battaglie, l'han finalmente fotto gli auspicij del baron Farfaix, & Oliuiero Cromuelo generali dell'armi, ridotto prigione, pris nato del Regno, e fatto ludibrio d'inaudita forte, condennato fotto la scure d'un carnetice, à lasciargli la testa. Ecco spogliato l'herede di colui, che spogliò le Chiese. Ecco tradito dal Cromuelo il descent dente di colui, che d'untale fi preualse per profanatle. Ecco sparger il fangue, questo per altro innocente Rè, à sconto di tanti innocenti Catholici, che per maluagità dell'auolo suo, ne versaron torrenti. Ecco i figliuoli di lui per gran tempo sbanditi, e profughi; in pena ditanti religiofi, che dallo stesso Henrico furno dal Regno crudelissimamente scacciati. Ecco non solo estinto il Rè, ma il regno ridotto poi à Republica popolare; perche di chi estinse iui la fede, s'estingua ctiandio del dominio l'odiola memoria. Ma nel profondo, e valto abbisto della bontà diuina s'è assorbito il secreto di permetter, che già tre anni il maggior di detti figliuoli fia di novo con impenfati mezzi quafi di repente riposto nel feggio: forfe perche conofciuto il rigor della pena, & il valor della gratia fi fuegli à riconoscer l'error de' suoi maggiori, col ritornar in grembo della Chiesa Cattolica, one effi per tanti secoli felicemente posarono.

Paradossi historici ; ouero fatti portati nell'historie dubbiosi da credersi.

# CAPITOLOXI

Li Scrittori Greci fumo i primi, che refero men accreditata.

l'historia, con l'ampullofe lor dicerie, e con narratiue più fimili
à fauole, ch'à relationi di verità y ond'hebbe-occasione Ginuenale
d'inuchir in clis, nella Satira decima col dire.

Velificatus Albos, & quidquid Grecia mendax Audes in billoria, cum firatum classous ij dem, Suppositumoj roiis solidum mare: credimus altos Desceiste amnes, epotag, siumina medo Prandente.

Ouc

One parlando de' fatti raccontati di Xerle, che sece separaril atonte Athonella Macedonia da terra ferma con altissima fossa, perche intorno d'esso vi nauigasse la sua armata, e secesar va ponte à i Dardanelli Sesto, & Abido, per congiunger l'Asia con l'Europa; etanto era quell'effercito numerolo, che col bere feccana li fiumi; stimo che liano mendacij della Grecia, ò sia d'Herodoto, che n'è lo setittorenella fua Polymnia. E noi leggendo ini, che le formiche d'india son minori de i cani, ma delle vo pi maggiori; e che le mura di Babilopia haueuano cento porte di bronzo, & erano d'altezza ducomo cubiti, e di larghezza cinquanta, con altre fimili eforbitanze, non vicdiamo, come pofsa in cio stimarsi verace; che però non deue facci maraviglia, se Plinio là doue sa mentione di Diodoro Siculo historico, dice effer flato il primo, chetrà Greci cellasse di dir bugie. Primus inter Gracos desijt nugari. Dal che è forfe nato il triro concetto, che delle cofe de' Troiani, e de' Greci poco fi debba credere, rifoctro à quelle de' Romani. De Romanis plus qu'am diciuste, de Gracisminni quam feribitur ; de Troianis nibil. Perciò fu sempre la Greca fede lo-Ipetta, com'anco accenna il nostro Poeta.

La fede Greca à chi non è palefe? Ma come suol aceadere della pestilenza, che vien da vn pacse all'altro portata dallo fpirar de' venti; (come dicono i medici; ) così è fortito anco nelle nationi dell'historia, che da Greci hà riceuuto for fe alcuna, se ben più tollerabile insettione. Chi vien distratto dall'affetto all'ampliare, chi dall'odio al deprimere, chi dalla trascuraggine all'ommettere; chi dalla credulità all'erare, chi dal premio à confondere, e mascherar il falso per vero. Tralascinsi li fatti, e punti più rileuanti, ò di politica, ò di moralità, ò di religione, ò di Cosmografia, ò d'altre materie da diuersi historici mentouate, ne' quali può cader qualche sospitione di fallità (che malageuole farebbeye qualimpoffibile il farne raccolta,) bastino per hora alcuni pochi particolari, de' quali resti il giudicio appresso il curioso, e saggio lettore.

Tacito appresso il fine del quarto libro delle sue historie, ardisce Paradoso di scriucre; che ritrouandosi l'imperator Vespasiano in Alessandria, faceua miracoli: dice d'un cieco da lui illuminato, e d'un paralitico d'vna manorifanato: quello collo sputo spuzzatogli nell'occhio: questo col piede calcatogli il corpo. Euenti nel vero in apparenza. non dissimili da quelli de' nostri fanti, gran serui di Dio. Ma può nascer dubbio, se sia credibile l'historico, ò l'historia: l'vno afferma. d'hauerlo inteso da chi su presente à quei fatti; onde non merita biasmo d'hauer creduto, perche puote restar ingannato: l'altra solamente deue restar sospetta, perche è impossibile.

Così

Taff.Can. 2.

Così stimorono quei medici, con li quali si consigliò l'Imperatore auanti che facesse tal proua; se quei mali cioè con l'agiuto humano fossero superabili, e gli risposero che sì, mentr'all'uno, e l'altro sosse. ro leuati gli ostacoli con gli opportuni rimedij : ma qual rimedio poteua esfer il semplice tatto d'vn'huomo, per leuar cotali ostacoli, ò fian le cause, che li produceuano?

Se tal'era la propria, e secreta virtù del tatto di lui; adunque à rutti gli altri infermi di quei mali, faria stata basteuole per rifanarli, come si dice esser quella de i Rè di Francia, nel sanare le scrosule di chiunque in certo giorno da quelli vien toccato. Ma non più mai, ne d'esso Vespasiano, ne de suoi precessori, ò successori, sù tal virtù da gli historici ricordata: segno ben chiaro, che non l'hebbero; perche sen'hauerebbero veduti gli effetti, e questi come cose marauigliole, erarissime, non farian state da scrittori neglette ne i loro annali. Se non hebbe dunque quel Prencipe tal secreta virtù, (come veramente hauer non poteua, per le ragioni di natura, chequi non m'estendo à rammemorare) in qual'altro modo su posfibile, cherifanasse quei due? Dicasi liberamente, che tal'historia. non merita fede. Ouero dobbiamo noi supplire, dou'ella manca. col dire, che se quel fatto su vero, non su per virra naturale, e visi-Vespasiano bile di chi toccò; ma per sopranaturale di chi inuisibilmente operò; nel aricar dico de i loro falsi Dei, de quali à punto detti medici motteggioriluminar un noà Vespasiano, che in quell'atto faria egli stato ministro, come cieco non fe veramente funon già nella guifa, che fono i fanti nostri operatori

re miracolo di miracolofi effetti, per comunicata gratia di Christo onnipotente, evero Dio, che per semplice sua, & vnica potenzadà, etoglie lavita; ma nella guifa, che fan i ministri de' Demonij, che in apparenza oprano marauiglie stimate miracoli, ma in esienza non. sontali, per esfer fatture del solo Demonio, qual con i proprij mezzi di natura, e non altrimenti, applicando gli agenti a patienti, (com'altroue mostrato habbiamo,) sa cose al saper nostro incognite, e che paiono impossibili, e miracolose. Vespasiano toccò: il suo falso Dio risanò, per cozzar, ò toglier la gloria al nostro poco auanti Crocifillo, che pergli innumerabili miracoli de' fuoi martiri, cominciaua in quel tempo i trionfi della sua fede. Ma tutto ciò era incognito à Tacito, che viuea nelle tenebre della gentilità.

Lo stesso deuesi dire del fatto, che racconta Cicerone esser succes-L. 1 de Diso alla presenza di Tarquinio superbo, e del popolo di Roma tutto, ush at. per opra di Attio Neuio Augure, che con vn rasoio tagliò per mezzo vna pietra. Lo stesso della Vergine Vestale, che scriue Valerio

L. 4.

Maísimo, che portaua l'acqua col criuello, e dell'altra; che con vua cinta tiraua vua gran naue; e delle flatue di marmo, che formauano voce humana, qual anco teflifica, che ben fiesfo s'vdiua da gli
animali. Son paradofsi, fon flupori, che fuperano l'humana credenza; e perciò da finiarfi più mentiti; che veri. Ma perch'erano artificij de gli fipiriti infernali, che con efli volcuano tener à fe riuerenti, 
& offequenti li cuori degli huomini, col diuertiri dall' inquistitione
del vero nume, come nel libro 10. al capo 12. della città di Dio,
Sant'Agostino, e nel fuo Apologetico al capo 22. e 23. Tertulliano
pienamente dimostrano; perciò non fi de d'eredere, che fano fastafimi fognati, ò fittitie narrationi, ma finecre afferzioni de gli scrittori,
che l'anno addotte, se ben da loro non intese, e tal'hor forse anco non
credute.

Altre cofe simili sono sparse ne gli scritii de' Romani, e de' Greci, la cui ammiratione deue regolarsi con la bilancia della ragione, e dell'însidiose loro deità. Vengasi a' detti de gli altri à nostri secoli più vicini. Olao Magno nell'historia fua delle cose Settentrionali, trà l'al- Lib. 17. tre mirabili strauaganze afferma, che nella Lithuania, eSamogetia in vn tal luogo à certo tempo dell'anno, si congregano alcune migliaia d'huomini trasformati in lupi; per iui cimentarfi ne' falti, e Huomini \( \beta \) nell'agilità del corpo, & esserui trà questi de' più nobili di quelle ter- trosfermano re, che poi vagando per le felue, portano à gli habitatori d'esse grauissimi danai, sin che riassumendo la prima loro fembianza, (il che possono far à piacer loro) cangiano la brutale nell'human società; e di ciò porta iui la proua con alcuni notabili esempij. Narra etiandio, che ne i lidi de i mari di Noruegia, è stato da nocchieri più Lib.21. volte ofseruato vn ferpente d'incredibil mole, ch'arriua à più di ducento piedi di lunghezza, & à vinti di groffezza, che infesto à Serpeme pronauigli, s'alza tal'hora fuor dell'acqua, à modo di colonna steaden-digioso madofi, e coll'aggrappar gli huomini, con miferabile spettacolo li deuora. Spettacolo, che di poi riesce à quelle prouincie portento di calamitose metamorfosi, & annuncio di guerre ciuili, ò di morti de' prencipi, che di lì à poco fogliono fuccedere. Mentre poscia lo stelso scrittore sà mentione delle qualità delle balene, che ne gli stessi mari d'imperscrutabil fondo, s'annidano, rende in verostupore col dire, che di tali pesci sen'attroua alcuno di grandezza di ducento, & anco trecento piedi, che assorbe così grancopia d'acqua, che rifondendola fopra le nauital volta à guifa di piouolo diluuio, le profonda; ouero non infestandole con tal pioggia, 166. 21. vale tanto con la forza del suo vastissimo dorso, e con la coda sua. bifurcata, che riuolta sossopra qual si voglia gran naue, quasi

cn

perbolica delle balene

che le folse un picciol valo; onde se accade ch'alcuno d'esti diventi preda de' peleatori, la fua carne, la pinguedine, e gli offi, à pena. nonno effer portati da trecento carri.

Ma oltre l'esorbitanza di tali belue marine, parlando anco il sudetto de gli huomini, s'estende à gli eccessi de' Prencipi, e de' primari poiche in vna battaglia nauale, che fecero li Suezzefi contro Dani. Lib. 3.

della quale più mai nell'Europa non fu scritta, ò vdita la maggiore, Armaia e più terribile, dice, che dall'vna, el'altra parte si contorno più di due milla, e cinquecento naui di tutti gli stromenti bellici, e de' solaudita. dati abbondeuolmente fornite : ch'in ambedue v'erano donne ver-

gini prodi guerriere, l'vna delle quali di nome Vifna, per merito di valore portana lo stendardo Suezzese; e d'effiera capitan generak vn gigante fortissimo nomato Starchatero, per lo cui formidabile valore, restorno questi vittoriosi dei Dani. Di quest'huomo descriuendo esso Magno l'imprese, può parer più tosto poeta, ch'historico vgguagliandofi queste alle già celebrate d'Orlando; perche omme! fe le doti quasi ordinatie d'alcuni altri nati in quell'horride regioni, k quali doti fono di prender fopra le spalle vn gran cauallo, od'vn gran bue, anzi ottocento, è mille libre di ferro, e portarle da vn luogo all'altro per molte miglia, dice, ch'il fudetto era di così prodigiofa. fortezza, che non trotto mai alcuno, che parregggiar lo potesse ouunque era tama, che si trouassero valorosissimi huomini trasmigraua per abbatters con loro à singolar certame, e sempre li vinse rato gigante ond'affalito anco vna fiata da noue de' più famoli in arme di quel fe

d'un fm: lu. Sucziese.

colo, gli sconfise tutti; e se ben scrito in modo, che gli pendeuano fuori gl'intestini, e quasi lo stomaco; tuttauia ripostigli, e fasciati per oprad'yn con adino, facilmente fi liberò; abbattuto poi con yn pu ano à terra da vn fuo fierissimo auuersario, riforto ad vn tratto con la spada in mano, lo tagliò à traucrso tutto, qual molle fanciullo : se viaggiana, faccua egliin vn giorno strada, che gli altri non faccuano in giorni dodeci, bench'ancor fossero à cauallo: portaua al'collo vos colanna d'oro di libre cento, e vinti, donatagli per hauer veciso Ole Rètirtanno di Dania: era modesto, sprezzator de lussi, giusto, so brio à marattiglia, e di fingolar temperie d'animo, com'era smisurato di corpe. Che più ? Visse tre secoli (come colà viuono cento sessan ta, e più anni, I ne la morte osò affaciarlegli, le egli spontaneamenti non l'incontraua; perche fatio di viuere, ma non molto vecchio dubbiolo di perder quel vigore che così gloriolo lo rendeua, e con apprensione, ch'il minot d'infermità fosse men degno d'huomo guer riero, andò à trouar vn tal nobile, di cui già vcciso haueua il padre, e l'effortò à far in fe la dounta vendetta, coll'offerirgli anco il dono d detta collanna, & altr'oro, che seco haueua. Restò quegli egualmente perfuafo dall'auidità, e dall'odio; ond'animato dalle parole di quel generolo à non fi smarrire nell'opra, e da lui stesso ricenuto il brando da colpirlo, gli recife con mano pronta il capo dal bufto. Degno de' poemi, che già decantorno li semidei, e gli heroi, se la verità dell'historia, non è ingombrata da hiperbole di poesía. Ma di ciò, e de' sudetti racconti di ral'autore, che su religioso, e buon prelato della Chiefa, lascio, ch'altri ne facciano la sentenza.

Non minor sospensione d'animo ci rende la lettura di Marco Polo, Relatione di Marco Polo, Marco Polo che lungamente vissuro appresso l'Imperator de' Tartari, hà di quei dubbie. Regni, e di quei popoli à noi lasciata l'historia. Fà così vasta, & immensa la potenza di tal Monarca in quei tempi, che ne quella d'Alessandro Magno, ne quella de Romani con essa comparare si può; perch'oltre il dominio del Catajo, que risedeua, com'in principale, & amplifsima provincia della Tartaria, dominaua etiandio il Regno. della China, che detto autor nomina Mangi, il qual folo conteneua mille, e ducento città, e per relatione de' Portughesi moderni, e de' Padri Giesuiti, che l'han veduto, riesce poco minore dell'Europa, & hà settanta millioni d'anime, con rendita di cento vinti millioni d'oro al suo Rè. Dice che manteneua ducento milla caualli da posta, per hauer l'espedite nouelle de' suoi sudditi, con la velocità de corrieri da vn Regno all'altro. E che tali corrieri faceuano ben ducento cinquanta miglia al giorno. Che per vío di pace, e di guerra nodriua cinque milla elefanti, e per vío di caccia, cinque milla cani; e nella città di Cambalù fua Metropoli, n'haueua cinque milla astrologhi, e le tal'hor detto Rè viaggiaua, faceua estender un padigitone oltr'altri moltissimi d'inestimabile prezzo, sotto cui, non solo egli con la sua gran corte, ma con dieci milla soldati alloggiaua. Il suo palagio di forma quadrata era di lunghezza d'otto miglia per ogni facciata. e dentro v'eran due recinti confimili, vno di fei miglia per facciata, l'altro d'vn miglio, entr'il quale v'era la regia d'esso Rè con la guardia di dodeci milla caualieri.

Ma tal pompolo fasto d'inudita maestà, s'accresceua dall'incredibile opulenza, e dall'incomparabil bellezza delle città à lui foggette, trà quali v'era del mondo tutto la maggiore nomata Quinzai, che della Cura s'interpreta città del cielo, sopra va lago posta, con giro di cento mi- Quinzai. glia, fornita d'en millione, e settecento milla famiglie, ch'haueua dodeci milla botteghe d'artigiani, e dodeci milla ponti fopra riui, che la scorreuano al modo di Venetia, oue per l'immensità del popolo, fi consumanan ogni giorno due milla, e ducento libre di pepe: e v'erano dieci piazze luntane quattro miglia vna dall'altra, e di cir-

cuito ogn' vna di due miglia con vaghe, & alte habitationi, facei doß in quelle piazze popolarissimi mercati con abbondanza infini di tutte le cose, che alla necessità, e delitia del viuer humano si po fono defiderare; trà l'altre de' faporitifsimi frutti, e così grandi, che sitrouauano pere di peso dieci libre l'vno. La gente era bellissima così huomini, come donne, vestendo gli vni, e gli altri pomposamer te, e quasi sempre di seta. Son amatori della pace, e de' forestieri nemici de' litiggi, concordi trà se stessi con indicibile affetto, ond non attendono, ch'alle loro mercantie, fenza fouuerchia anfietà, inganni, godendotranquillamente tràtanti agi ditemperatissima aria, e di deliciolo terreno, vna felicità veramente inuidiabile di Pa radifo. Tutto ciò afferma il detto Polo, con altre rarifsime fingola rità di tal città, dou egli fitrouò più volte per attentamente effami narle. ali. Tur

Ma che? Se tal città già fù: si dubita hora, se più sia. Hora di co, che son penetrati à scoprir incogniti paesi più che mai s'habbi fatto, li nauiganti Portughefi, Olandefi, & Inglefi non tanto verfo Le uante, quanto verso Settentrione, si troua, che sacciano alcuna men tione d'essa in quei climi situata. E pur sanno relationi di Nanquin e Panquin città principali della China, dou'è il Quinzai di queste as fai più celebre, e marauigliofa. Che si deue dire? s'hà forse d'hauei fospetta la fede dell'historico? ò pure, che quella sia destrutta, e de folata' (come credono alcuni) da i terribilizerremoti, che foglione colà bene spesso abbatter, & annientar le città ? ouero è stata forse la sciata verso Tartaria di là da quella gran muraglia, che alzorono l Chinesi, lunga di seicento miglia, trà due montagne, per ripararsi, & afficurarsi da' Tartari, scosso, che n'hebbero il giogo prouato per nouant'anni? Ciò à me pare più credibile, perche non essendo per anco aperta la nauigatione a'nostri del mar di Settentrione, per di la penetrar al Cataio, non fia marauiglia, se non possono portar à no ragguagli di dettacittà, alla quale per li viaggi di terra ripieni d'inc narrabili pericoli, e difficoltà quasi insuperabili d'altissimi monti, o L'b. 3. c.35. fiumi, e deferti vastissimi, non s'applicanal trasserirsiui.

Oltre cotali stupende narratiue, n'aggiunge il Polo vn'altra dell'vecello chiamato Ruch, che da mezzo giorno vien tal'hor vedute nell'India volare all'Ifola di S. Lorenzo fignoreggiata di presente da Portuguefi. Questo è di tanta grandezza, che quando apre l'ali, da vna punta all'altra, vi fono fedeci passi di larghezza, che son piedi quarantaorto, con la proportionata groffezza. E tanta è la di lui forza, che con l'unghie afferrando un elefante, & in alto leuandolo, poi con precipitola caduta lo lascia piombare al basso, perchinfran-

to, e morto gli ferua per cibo: fi può ben questo chiamare il gigante dell'aria, che porterebbe su'l tergo altri, ch'il Palladino Astolfo, come vien finto dal Poeta, ch'era portato dall'hipogrifo. Madice anco iui trouarsi cinghiali, ch'han denti, che pesano quattordeci libre l'vno, & accenna quelli effer della grandezza de' buffali. Ma deue intendere, che li buffali sian poco minori de gli elefanti, fe deue il corpo effer à proprtione delli denti. In fomma tralascio. che l'istesso scriua, che vn pouero calzolaio christiano con le suc orationi fece mouer vna montagna tutta da luogo à luogo alla presenza del Califa fignor di Babilonia: e che il deserro di Lop soggetto al gran Can di Tartaria, è così vasto, che per il lungonon si passerebbe in vn'anno, se bene pe'l trauerso si passa da viandanti in vn mese : e che in esso errano schiere di spiriti, che in sorma di caualieri armati affalendo li viandanti, li fanno fuggire, e per quell'immenfe folitudini dispersi perire, oltre molt'altre insidiose apparenze, con le quali tentano distornarli dal retto camino, perche salui non giungano à i loro destinati alberghi. Son tutte cose veramente, che hanno del paradosto, e ch'eccedono l'humana credenza, se ben niente è impossibile à chi hà la viua fede in Giesu Signor nostro, e niente è credibile de gl'inganni, che à pregiudicio de gll huomini fogliono i maligni spirti, e possono esfercitare.

Quanto poi al traboccheuol numero dell'Ifole, ch'egli accenna rouarfinel mar dell'India, cioè di dodeci milla, e fettecento, e nel mar della China, fette milla quattrocento, e quaranta per la maggior parte habitate, mi ripotto alla fede, ch'egli prefta in ciò a' nauiganti prattici di quei mari, che l'hanno, come dice informato; auuenga che paia affai difficile, per non dir impossibile, come pofauuenga che paia affai difficile, per non dir impossibile, come pof-

funo hauerle (corfe, e numerare. Concludaf, che gl'hiftorici tal volta eccedono in credulità, che li fapoi tralcorrere nel tramandarà polleri cofe, che ò riefcono fofpette, & affettate, ò fon fimnate fauolofe, & afsurde. Ma che fi deue creder di quelli, che molti feriuono effer di vecchi diuenuti gioueni? & effer anco l'età loro proro-

gata moltisi-

anni? come s'èracconto nel questro primo del secondo libro?

# : Se il Mondo vadi sempre peggiorande.

# CAPITOLO! XII. D Orge à noi occasione di tal quesito la comune voce del volzo.

che sempre si duole, che il mondo non sia più nello stato, che già

era, ma sia ridotto all'estremo de' vitij, e delle miserie, coll'esagerare la felicità de fecoli andati molto dissimili dal presente: esfer di già fiorita la giustitia,& il valore: hora esfere nel colmo l'ignoranza, e la perfidia : nel tempo de' nostri auoli esferui stati huomini , e donne santi, e fante non poche, scrittori di Legge, di Medicina, di Theologia, d'Hifloria, e d'altre scienze eminenti: capitani famosi, mathematici, architetti, pittori fingolarifsimi: hora effer d'ogn'yno di questi penuria, ne à pena vedersene trà noi li vestigirsegno, che la natura humana declini, e le cose tutte vadino di male in peggio. E per dir il vero in questa nostra età, pare tutto il mondo riuolto sossopra, così nell'Oriente, doue li Turchi armati per terra, e per mare combattono la Republica di Venetia, come nell'Occidente, in cui la Spagna con la Francia. sin'hora gareggiò nella profusione del sangue, e nell'ester minio de' popoli, e delle città; e com'anco nel Settentrione, oue gli Suezzefi, Danefi, Moscouiti, Polacchi, Ollandefi, Tedeschi, Transiluani, & Ongaripoco fa s'abbatterono à vicenda con furiofi, & incefsanti conflitti, ch'etiandio trà Scozzesi, & Inglesi riuscirono così funesti, che restò il Rè loro Carlo I. Stuardo publicamente decapitato : del che forle nell'antiche, e moderne historie non si legge altro simil'esempio. E quel che rende il caso più deplorabile si è, che trà le cause principali CANTA delle delle costoro discordie, è il punto della Religione violata da ogn'yno con varie detestabili forme; onde resta l'Europa tutta scena di tragiche revolutioni, sentina d'heresie, sondaco d'infiniti errori, de quali inbeuure le genti diuentan assai più scorrette, e vitiose del passato. Da ciò auuenire, ch'in vece della buona fede, fiorifce l'atheismo, & alle. vere dottrine preuagliono le sofisterie, & i buoni costumi son guasti dalle dissolutezze, Vedersi le rapine familiari, gli homicidij impuniti, le violenze dissimulate; sì che veramente sembra del tutto estinta quell'antica bontà, che santo da gli scrittori vien lodata, e proposta à noi posteri da imitare: perciò restar piena mente auuerato il verso del Poeta, che il mondo

querre trà po. poli.

Tantoè cattino più, quanto più inuetera.

Suentura notabile, e conditione infelice del secolo. Ma può stimarsi, che ciò succeda, ò per lo vario girar de' cicli, ò per corso naturale de gli anni, che comporta l'esfer gli vltimi peggiori de i primi, ò per di ffetto

fetto della natura humana, che non potendo auanzarfi di più, quafi per necessità và peggiorando, consorme il celebre oracolo del gran medico Cum enim non poffet afcendere in melius reliquum eft, ve decidat Hipp. 1. Aph. in deterine. Che infatti fi deue credere, che così fia; perche fe,come dice Aristotele, l'huomo è più ingiusto di tutti gl'animali, per esser più 29. ingegnoso, & acuto di essi nel conoscer le felicità, e li piaceri, i quali con ogni mezzo, ò retto, ò indiretto tenta poi d'acquiftare; così per la successione de' secoli raffinandosi molto l'arti, e le scienze, onde li po-Reri diuengono assai più scaltri, e saputi de gli antecessori, ne segue, ch'etiandio di maggior malitia forniti riescano. Quindi viue la tanta fame dell'oro, ridotta à fegno d'infatiabile ingordigia; poiche se mai Fame dell' in altro tempo furno fuifcerati gli abbifsi della terra per arricchirfi di oro vine betal metallo, vedefi nell'età nostra succedere, in cui dal mondo nuono mais passando nelle Spagne flotte de' nauigli pregni di esso, douerebbero per così dire abbondarne gli emporij, & auuilirne la valuta; e tuttania disperso, od'ascoso, od'assorbito dalle voragini de gli auari, non su già mai, ne più penurioso, ne più cercato; dal che vera mente si scopre esser questo il secolo del ferro, di cui si prouano gli essetti nella comune mendicità, non quello dell'oro, di cui è tanto scarsa la veduta. Che mò la pouertà faccia l'huomo peggiore comprendesi dal bisogno, che egli patisce di molte cole, dalle quali è poi sforzato commetter molte enormità, come l'esperienza dimostra.

Dall'altro canto, se con giusta bilancia s'esamina il vero, non pare il mondo esser nella declinatione, ch'alcun s'infinge; perche se si rif- Mondo ester guarda lo frato della letteratura, la quale fu fe mpre d'ornamento fingolare ad'ogn'età, non faticorno più tanto le stampe, quanto fanno hora nel publicar i parti d'huomini infigni con varie forme di scritti, massime nell'Italiana fauella, la quale, se ben da piu dotti non è pregiara al pari della Latina; tuttauia essendo pure di virtuoso talento, non deue il culto di essa imputarsene à deterioramento de gl'ingegni, ma al genio del secolo, ogn'vno de quali ha il suo pareicolare, più à questo, ch'à quel studio: maniente di meno vedonsi le scienze in tutte le Academie dell'Europa con indeficiente industria, e singolar cura de' Prencipi sostentate, non aunilite, od'oppresse, com'altre volte in quei calamitosi tempi dell'inondationi de' barbari successe; e se ben qualche scarsezza s'annota, ò de gli studenti, ò de maestri, non sia però marauiglia; perch'oltre, ch'ancor ne' frutti della terra, si vede alternar l'abbondanza con la penuria; languisce già tanti anni l'vniuerso sconnolto, & abbattuto da gli accidentidelle guerre, che deue stimarsi gra fortuna, le cole non ellersi ridotte ad assai peggior termine di quel che fono. Certa cosa è, che l'arte della medicina è accresciuta con varie

materie di rimedii, non palesi à gli antichi, come della China, della Salfa, del Guaiaco, del Tabacco, e di tant'altri trouati dalli chimici : che se resuscitassero que buoni padri della Grecia, e dell' Arabia, stupirebbero, ch'à ricordi loro per l'humana salute, fosse fatta tanto selice, aggiunta da' fuccessori. Anche l'arte militare si trouz hora grandemente perfettionata, non folo nel campeggiare, trincierare, guidar elerciti, alsediar fortezze, e difenderle; ma nell'inuentione di mine contramine, bombe, granate, e fuochi artificiali diuersi; onde non. pare, che più oltre posta estendersi la peritia di essa; che se bene può stimarsi rouina, & eccidio dell'human genere la trouata de gli archibugi, & artiglierie; tuttauia fe si paragoneranno le battaglie recenti con le passate, non si vedranno le stragi cosi sanguinolenti, come le descritte d'all'hora per li risguardi, e per le cautele de' guerrieri prudenti ofseruate nel fuggire di tal'armigl'incontri. Anzi,che bisogna dell'artigliericeradap. cofessare, che per beneficio di queste si fia il nostro mondo raddoppiapiato il mon- to, poiche dalli Colombi, dalli Vespucci, e dalli Cortesi, e da gli altri capitani Spagnoli, e Portughesi penetrati nell'Indie noue, non si sarebber così facil mente domati innumerabili popoli, & acquistate amplissime, e ricchissime regioni, se non hauesse preualso l'atterrimento apportato à quelli, con si spauentose, & incognite armi, che per estere stimate dalla loro simplicità cadute dal cielo, li rendeua ad ogni cenno de'nostri, ossequiosi, e soggetti. Dalchen'èpoi seguito l'incom-

> vu capo all'altro del mondo, in augmento della diuina gloria. Quanto all'altre scienze, & arti liberali, e mechaniche si può chiaramente raccogliere, che non siano in maggior discapito dell'età pasfate, perch'essendo con le sudette navigationi ridotto l'oro dell'Indie presso di noi, non può, doue questo abbonda, non fiorire l'industria de gli huo mini, che per elso s'auualora. Li premij fur sempre incentiui delle virtù, conforme la sentenza poetica.

> parabile frutto d'ampliare la religione Cattolica, col disseminarla da

Da Macenates, non decrunt Flacci Marones.

Ne può premiare chinon è à punto à guila di Mecenate possessor, d'oro: & il dire, che questo sia di presente auaramente vsato,ne à virtuosi compartito, come in quei si coli era, diciamo: che se de Poeti si parla, non esser dubbio, ch'al più d'essi ne tocca la minor parte, così Poeti perche per la conditione di tal'arte, che come poco, e forse niente vtile al publico, vien poco rimunerata, come per la propria naturalezza delli medesimi, che sprezzanti, e poco curanti, e di se troppo presumenti, mentr'aspettano, cli'il suo Apollo resonda nelle lor borse pioggie d'oro, se le trouano de' soli lor fantasmi ripiene. Se poi si parla d'altre professioni de' Giurisconsulti, auuocati, oratori sacri, e theologhi, son

pqueri,

noti gli auuantaggi delle loro fortune;poiche ne i parlamenti,ne i ga" binetti,nelle corti,ne i fori,ne i pulpiti,nell'Academie, come fon'ogn' hora innalzati ad altiffimi gradi d'honore, così con doni, con rendite, con honorarii, con stipendij vedonsi più dell'vsato beneficati, e quelle fomme, che già lor si contribuiuano con argento, hora lor s'assegnano d'oro; e quel che loro già si pagana col cento, hor si sodisfa col dugento, e quella moneta, che correua col dieci, hora vale il terzo di più, che non può da alcuno essere negato; di modo che questo non è peggiorare il fecolo, ma migliorare; perche venendo il valore comprato à sì alto prezzo, dobbiamo ragioneuolmente sperare, che ogni giorno più gl'ingegni da esso allettati s'inuigoriscano, e di bene inmeglio concorrino con ogni premura per confeguirlo. All'altre artiv'è ancor adesso illoro luogo dinon picciola stima, potendosi osferuare le corti de' gran Prencipi fornite di Musici eccellenti ridottiui da ogni paese, à forza di mercedi più che ordinarie. Ne mancar iui, & altroue feultori, ingegneri, e pittori, che rendon l'opre loro pretiofe in ogni parte. Trà gl'altri . . . . . Rubens Tedesco , sisà, che con l'eccellenza fua nel dipingere emula delle più celebri antiche, oltre il cumular ricchezze soprabbondanti, su adornato da ...... col titolo Pittori celedi Conte, e dal Re di Spagna Filippo .... mandato dell'anno .... 1077 as ambasciatore al Rè d'Inghilterra. Et in Bologna Guido Rheni pittore morto già pochi anni, ma che viuerà sempre con i parti della sua. mano nelle memorie degl'huomini, era asceso à tal posto di riputatione, ch'in far vna sola figura si teneua che pareggiasse il Titiano, per l'indicibile gratia, e nobiltà, che da quella spiraua, attrattrice de gli occhi altrui à non mai fatiarfi di mirarla. E perciò hauendo per ogn'yna d'esse stabilito il prezzo di cento scudi, gran somma n'hauerebbe raccolta, se col giuoco delle carte non li hauesse alla giornata consunti.

A questi dunque, & alli sudetti, & à tant'altri consimili, riparte portione dell'oro fuo l'età prefente,nella quale per dir il vero, la pittura. preuale di pregio, più ch'in molt'altr'età per l'addictro. Ma che dir si deue in oltre del così vario impiego, che si sà di esso ne gli ornamenti delle donne,ne' riccami,negli abbigliamenti delle velti,e ne gli ornamenti degli altari,e delli tetti,e delli muri stessi de'tempij, e de' palagi publici, anzi delle cafe de' priuati, ch'in cambio de' panni di lana, come già; son hora guernite di pelli indorate? Son questi effetti di mifera, o pur di delitiofa conditione? partorita non d'altro, che dalla fortuna migliorata del fecolo.

Quato poi alle corruttele de costumi cagionate dall'heresie de nostri tepi,pur troppo son vere nella Germania, nella Francia e nella gra Bretagna, no hauendosi potuti sin'hora introdurre(la Dio mercè) nella Spagna, e nell'Italia. Ma in altri secoli ancora ful'vniuerso afflitto dalle

pesti degli Arriani, de'Manichei, de'Berengarij, degli Albigensi, edi tant'altri, li quali però alla fine restorno confusi, e conuinti dalle felici penne degli Athanafij, de gli Agostini, de gli Ambrofij, de Basilij, de Cirilli, e d'altri gran padri Greci, e Latini, le cui dottrine riceuutenei Concilij cagionorno poi, che questi dassero il total crollo à quegl' empij, sterpando da ogni natione le radici de gl'infetti loro pensieri. Così dobbiamo sperar che segua, ne molto al tardi delle moderne fette di Luthero, e di Caluino vicite dall'arrabiate fauci del cerbero infernale, per attofficar il mondo. E poco vi mancò, che non ne fortifle l'effetto à nostri giorni, sotto l'Impero di Ferdinando II. che conmultiplicate vittorie, domati, e spenti li principali fautori di esse, haueua quasi ridotto quelle popolatissime prouincie al primiero culto della religione Cattolica: ma per secreti diuini giudicij, non potè adempir in tutto l'intento fuo. E però vero, che restò quel partito grauemente depresso, e sneruato in modo, ch'è più diretto al finire, ch'al durare; quando che ancor in Francia, gli Vgonotti, ò Caluinisti abbattuti poco fa da Luigi XIII. Rè nomato il giusto,e priuati delle fortezze Rocella, e Mont'albano loro nidi, giacciono fenza speranza d'alzar il capo, rauuolti, ò sepolti nelle proprie rouine. Fiorisce trà tanto, mal grado di costoro, la maestà del Pontesice Romano più venerata hora dal mondo, che già non fù ne'tempi delle tante scisme suscitate da gl'Imperatori per deprimerla, col sar crear Antipapi, e somentar feduttori,e bene spesso coll'esiliar anco i legitimi, e veri Pontefici. Cole che dall'hora in quà, per dono del Ciclo, non succedono, ch'è proua ben chiara dell'autorità suprema ben'assodata; anzi della riforma introdotta nella Chiela, con la correttion de i costumi. Sedunque è tale lo stato presente del secolo, poco fondamento hanno l'indoglienze del volgo, ch'il mondo vadi sempre peggiorando.

Cagioni delle indo l'ence del volgo.

Tuttauia se dobbiamo pur d'esse cercame la cagione, non altrapuò essere, se non che gli huomini si lasciano con più sorza muouer
dagli oggetti vicini, che dai lontani, e più dalli presenti, che dalli pasfatt. Mentr'ogn'no viue, & osserua gl'inconuenienti, che vede nel
mondo, gli apprende anco più esseremente di quelli, che ode, e sen
appassiona, e perciò li csiageraie credendo più all'occhio, che all'orecchio, stima che li mali presenti san sempre maggiori delli passati perche non trouando egli qui d'appresso il benesche vorrebbe, cre de,
che sia stato preoccupato dagli autenati. Ogni secolo nel legger l'historie, si scorge hauer prouate le sue inscliettà, le qualinel principio
del mondo incominciorono, da che Adamo dissibili al precetto del
pomo victatogli dal Creatore. Vn'iniquità sopra l'altra sece cacter il
diluuiosdapoi seguiron sempre guerre sopra guerre: pessileazetteremoti:

moti:inondationi:reuolutioni d'Imperij: mutationi di religioni, che à qualunque degli antichi annali instrutto son note. Al tempo della sua Republica fi lagnaua Tullio, che le cose non poteuano star peggio, gridando d tempora, o mores, e con ragione; perche vide quel famolo triumuirato d'Augusto, Marc' Antonio, e Lepido, che fecero à gara trionfar la proditione, e la crudeltà, affassinando ogn'vn d'essi l'amico, per hauer nelle maniil suo nemico: che non s'vdì ne si lesse giamai inuentione più Satanica, ne più barbara per vendicarsi: della quale prouò anch'esso Tullio l'immanità, col lasciargli la vita per mano, dell'ingrato Herennio, à cui haucua egli in giudicio, con la valorofa. fua lingua faluata la vita. Lifecoli à questo sussequenti furno per l'- Perfidie v/ainfame tirannia de'Cefari, fatali all'human genere, il cui fangue da' te ne fecoli corpi de gl'innocenti martiri con horribili forme suenato, come fa- passati. ceua inhorridir anco i più coraggiosi trà viui, così felice si stimaua il morire, per non elser presente à vederli. Poteua ben dirsi all'hora, che foprastaua la fine del mondo, poiche sì fieramente, & à migliaia, veniua scemato de' suoi habitatori. Pure durato sin'al tempo di Teodofio Imperator di prestantissime doti doucuasi sperare; che si restaurasse; ma non andò fatta, se crediamo à S. Gio: Grisostomo, ch'in quel tempo viuente attesta, che il mondo era ridotto all'estremo de'mali, co'l dire Non longe à fine absumus : sed sam mundus properat: hoc bella : hoc afflictiones: hoc terremotus; hoc extinct a charitas fignificat. Se descediamo da quel tempo piu in quà verso di noi, ch'è lo spacio di tante centinara d'anni, se more incontriamo l'istesse, è simili miserie giunte al colmo. Perche chi hauerebbe creduto, ch'oltre il secolo di Federico II.tanto iniquo contro la Chiesa di Iddio, restasse più germe dell' humana generatione, quado che in esso nacquero quei draghi, e quei Gorgoni, Eccelini, Alberici, etanti mostri sparsiper il suo Imperio, diuoratori de gli huomini; e ch'in vece d'esser spenti, e destrutti, veniuano dall'autorità Imperiale sostentati, e protetti? Fuda costoro arfa barbaramente questa mia patria, e queste contrade eran fatte l'elemento degli spietati carnefici, lordi sempre del sangue de gl' innocenti. Torri abbattute: terre incenerite: tempij profanati: famiglie spiantate: nouità di tormenti, e di crudeltà non più vsate, eran i trofei d'all'hora, che furon anco da' posteri quasi del pari affettati; onde seguitane gran corruttela del mondo, ne restò anco sinalmente guasta l'istessa Roma capo di eko. Ma vengasi al secolo luntano dal nostro, che qual fosse lo stato suo, può darcelo ad intendere li molti scrittori fatirici, ch'acudirno le penne nel riprender i costumi de'viuenti in esfo: dico il Franco, l'Aretino, il Berni, il Caporali, l'Ariosto, & altri simili, la schiatta de'quali però a' di nostri, pare che sia depressa: ch'è pur indicio non del mancar degl'ingegni, ch'anzi hora fioriscono al

pare

ВЪ

pari di quelli spiritosi, ma del mancar hora l'occasione, laquat già s'offriua, d'elsercitarli. Infomma s'efamini ogn'età, vedremmola fempre piena di gran diffetti; ma non per questo douremmo dire, che questi rendano il mondo di peggior conditione del passato, perch'altrimenti ne seguirebbe, che hauendo tal creduto peggioramento antichissimal'origine sua, come s'è mostro, fosse ne gli anni poi scaduti tanto accresciuto, che ouero fosse hormai venuto al fine, ò sosse per tantosto venirgli. Ma non vedendo noi le cose ridotte à tale stato, anzi più tofto migliorate, s'hà necessariamente à conchiudere, che l'opiuione fin'hora imbeuuta nella gente di elso, fia vana, & erronea ; perche nafcendo da' vitij della natura humana proprij, e che fempre fono Rati, e faranno in essa, sinche l'anima ragioneuole sarà à questi sensi, che con tante violenze la fantraboccare legata, non deue da questi argomentarlil'imperfettione de' secoli, ma de gli huomini, che variano la condition loro nelle virru,ò ne viti) più in vn fecolo,che nell'altro;onde fermamente ciresta à credere, ch'il mondo tal sia, qual sempre fù, e che tutte le mutationi, ch'in esso s'osservano, son mere accidentali, per ac- ne punto alteranti l'effer suo, ilquale conforme Aristotele non haurà mai fine; ma conforme la vera fede, finirà folo quando farà il piacere di chi lo creò.

> Perche Iddio voglia ftar ascoso nel Sacramento dell' Eucharistia, e non lasciarli vedere.

#### CAPITOLO XIII.

He le cose presenti assai più muouano, che le luntane è certo per uello che si vede ne gli affetti dell'amore, dell'odio, del dolore,e fimili,ogn'vno de quali per la separatione dagli oggetti si scema, e per la vicinanza s'accresce. L'amante dal veder la cosa amata s'accende verso lei rimirando le sue bellezze, che porgono al di lui penfiero esca soaue, per cui viue quasi più in quella, che in se stesso; la doue allargato da tal presenza non così cocente proua l'ardore, ondevien detto.la luntananza ogni gran piaga falda . Il nemico dall'aspetto dell'altro suo si conturba in modo, che non può resister all'impetuosa brama della vendetta, il che non proua egualmente quando della sua vista riman priuo; che però tal'hora vedesi alcuno benche ".Lenn. morto, se presente s'abbatte essere all'vecisor suo, quasi ribollendogli il sangue, rifonderne stille viue in testimonio della noia di queli'odiata presenza. Così l'amico piange l'altro da lungi estinto, e la. madre il figliuolo, che se li vedono, colpiti amendue quasi da subita angonia cedono al pianto, e tra mortiti fueniscono. Ciò ch'in queste passioni dell'animo succede, può notarsi anco in altri habiti morali, e ciuili; perche molto più ci muoue l'orator con la lingua, che con la

.7.

penna;

Dit:

an

qu

e c

penna; e molto più si sa stimar il prencipe assistente, che assente : . con affai maggior coraggio combatte il foldato sù gli occhi del Capitano, che via da essi; e così dicasi d'ogn'altro, che voglia acquistarsi offequio, & autorità, che sempre col corpo suo l'acquisterà maggiore, che con l'ombra di esso, e sempre maggior impressione farà negl'

animi col rendersi visibile, che coll'ascondersi.

Il che fe è, pare certo, ch'il grand'Iddio douerebbe nell'altifsima. Maestà dell'Onnipotente sua deità, farsi tal'hora da mortali sotto qualche forma vedere, ouero per l'aria scorrendo di fulmine armato. e cinto dell'innumerabili schiere de suoi celesti guerrieri rirar à se gli occhi de miseri mondani, per auuilirli, e confonderli, e renderli più alla sua legge obbedienri. E pure senza essercitar questi atti del suo fopraeminente impero, vuole fotto femplici specie visibili di pane, e vino star inuisibile creduto, adorato. Mistero, che non bene si può apprendere nella fola corteccia con la scorta del senso, se con forte fpirito non fi penetra etiandio nella midolla:conciofiache essendo l'huomo da Dio creato, e composto di due nature corporale, & intellettuale, con quella simile à bruti, con questa à gli angeli, e perciò mezzano trà gli vni, e trà gli altri, fù con questa dirizzato alla gloria. celeste, e fatto habile all'heredità di que' beni superni, mentre conl'yna, e con l'altra parte lo feruisse, e l'honoraise; perche sicome ciò che nulla vale con nulla s'ottiene, così il theforo del Cielo così grande doueua con egual prezzo esser compro, e con egual merito acquistato. Il corpo dunque volle, che fosse morrificato ne sensi suoi, raffre. nando gli occhi dal mirar le forme gradite,e li orecchi dall'vdire maledicenze, e fuoni di fcandalofo piacere, le nari dalla delicia de gli odori fomenti di lusso, la lingua dal gustare golosamente li cibi, e dal fouuerchio parlare, il tatto dal palpare, e toccare ciò che più gli è piacente, e grato. Divieri però, che se bene son contro la legge naturale di questi membri, che per se inclinano à creder tali oggetti; tuttauia resta facilitata la loro essecutione dalla nuova legge dell'Evangelo, legge di gratia, che donata per i meriti di Christo humanato,e morto rende l'huomo più habile, e vigorofo à refistere, e vincere le rubelle passioni, e li diletti sensuali sudetti. Dall'intelletto poi volle istessamente restar servito il creatore ne gli atti di lui proprij, che sono speculatiui, e prattici: quelli occupati nel saper la verità delle cose: questinel voler, & eleggere il bene in esse, ch'è lo seguire la virtu, e ritrarsi da vitij. Ma sicome il saper troppo, & intender la verità del tutto compitamente farebbe l'intelletto humano quafi pari al diuino, che non fi deue, ne fi può ad esso concedere; così farà degno, e riuerente feruitio verso Dio il captiuar, e frenar il medefimo

вь

defino intelletto, in modo che si contenti di non poter intendere? molte cose, ch'egli vorrebbe, con'alla sola sapienza Diuina riseruate. Tra' quali è, che di niente si faccia qualche cosa, com'è nella creatione, mal grado de l'ilos si ne venidono, che di niente si faccia niente. E di poi, che seguita la priuatione d'una forma, possi questa torna in essere l'istessa che si, com'auuerrà del risorgere nell'vitimo giudicio il morti con li stessi corpi, ch'hebber viuendo: così incomprensibile da fapienti del mondo. Com'è pure, che gi'accidenti del pane, e del vino nell'Euchansitico Sacramento sostenano se stessi, a d'alcienta sola ara rinangono a popogiati, anzi stotto di est cessino del cessi nell'este e le sostana coltanza cita pane, e del vino senza, che siano da verun contrario corrotte, vengono entrambi transfoltantiate tutte nel vero corpo, e sangue di Christo; e gii accidenti di queste fi trouano in quell'inefabile facrissicio dell'altare: cose che total mente abbattono l'intelletto humano. E lostfolò d'alcue altre finule.

Dunque humiliandofi questo al diuino sapere, ne s'inotrando con baldanzoso ardire ne gli arcani suo, vien à seruire, come deue à Dio Ottimo Massimo nella stesta guia, che sa anco il corpo; perche sicome questo col digiuno, e con l'assimenza de cibi ancorche gratifismis macera per acquistare l'amor di questo i colo al nostro intelletto hauendo per cibo suo la sola venità, deue col digiunare, & astemento dal guista mortificarsi, per meritare in tal modo la diuina gratiasche per il fine à punto di farci acquistare tal merito, hà voluto Dio ordinar questo Sacramento dell'Eucharistis; perche non vedendo noi il corpo suo, che per i fosti contrasegni del pane, e del vino, ne potendo noi arrituare col discorso à capire il modo del suo star coperto fotto diessi, meritiamo col crederlo folamente con la putrià della sede, della quale appagandosi per humilià, e satollandosi per obbedienza, otteniamo posi il ricompenso da lui promesso nella cele-fre patria.

É se per bene incominciare quest'opera si propose da noi l'essere di Dio, finiscasiancor qui col sigillo dell'amor inessabile verso noi dell'istesso.





# INDICE

# DELLE COSE PIV' NOTABILI,

Che si contengono nell'Opera.



BbondanZa grande è vitiofa. carte 317 Aborto se possain alcun cafo effer lecitamente. prouse .: o dal medico . AccorteZZa necessaria al Ministro del Principe . Acqua che beunta fà ringioninire. 9 1 Acqua mir acolofa del ginocchio di S. Nicolo da Bari . 329 Acqua perche sa semusa da gli arrab-168 biati. Aforifmi d'Hippocrate ponno fernire per norma della Politica, edelle 2 beologia . 285 Albert meglio si piantano nell'autunno,e perche canfa. 62 Albert si piantano in Luna crescente,e li tagliano in Luna calante. Alchimia poffibile,e sue ragioni. Aichimia molto difficile.

Alchimia impraticabile à huomini ordinarij . Alchimia distillatoria viilifima. Alchimia sua verità pende fotto à quidice. Alchimia cominciò fotto Caligola. Alchimia non deue effer derifa. Alchimia non deue premer ad alcuno il Caperla. Alchimifti dinerfi . Alchimisti per esperienza mai non arricchiscono . Alessandrei,e sua opinione circalimmortalità dell'anima . Aleffandro s'inganna nell'intelligenza d' Aristotele fopra l'anima. 50 AmaZoni habitatrici di Scitia. 102 Amore con che mezzi si acquisti. 302 Amore del Principe con sei principali mezzi fi acquifta. Anaffagora prona efferni Dio . Anima in ellettina non li ferne d'al. cuna qualità elementare. Anima dopo morte non resta otiofa. 5 1 Ani

| Anima con la fua attione è somiglian-  | vinca. 32                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| tissima all'intelligenze.              | Aquila come ringionanisce. 9                              |
| Anima humana se dopo morte del cor-    | Aquila vecello augurale. 14                               |
| posta mai comparsa ad alcuno. 54       | Argento vino se sia caldo, o fredo. 16                    |
| Anima come possa apparire dopo ch'e    | Argento vino come mona lo fonto.16                        |
| vscita dal corpo . 56                  | Argento vino vlato da Gracomo Cari                        |
| Anima beata occupa spatio nel Cielo    | prima di tutti nel sanar il morb                          |
| da Oriente à Occidente. 345            | gallico . 16                                              |
| Animali vary nascono da cadaneri di    | Argomento stimate invincibile dag                         |
| altri animali. 8                       | Ale fandrei sircal'anima. 4                               |
| Animali se habbian l'uso di ragione al | Arta perche nella region di meZzo fi                      |
| pari dell'huomo. 77                    | fredda,& humida.                                          |
| Animali maranigliosi nelle sue opre.   | Aristotele con sortissima ragione prou                    |
| 77                                     | che vi sia Dio.                                           |
| Animali oprano coll'istinto, che lor   | Aristotele perche chiami li sogni De                      |
| ferue per ragione . 82                 | monici.                                                   |
| Animali hanno certa immagine di        | Aristotele perche non fece mentione                       |
| razione. 82                            | de Demoni.                                                |
| Animali vini ritronati trà marmi.      | Aristotele unico maestro delle cose na                    |
| . 84                                   | turali.                                                   |
| Animali imperfetti nati dal vigor      | Aristotele ne suoi scritts tiene l'im                     |
| del Ciclo. 95                          | mortalità dell'anima. 48                                  |
| Animali offernati dalli antichi nelli  | Aristotele perche habbia of curamente                     |
| андытіў. 138                           | parlato dell'immortalità dell'ani                         |
| Animali hanno insegnato varie forti    | 214                                                       |
| di medicine . 240                      | Arist.in quanti errori sia caduto . 57                    |
| Animo di uno non può tirar l'animo     | Arift erro circa la caufa del calore.60                   |
| dell'alero. 156                        | Aristotele poco perito d'astrologia . 61                  |
| Annibale per la lussuria precipito le  | Aristotele come morisse.                                  |
| · cose sue · 300                       |                                                           |
| Anno sessagesimo serzo perche sa des.  | Arte di far oro se si ritroni.  Arte di volare innentata. |
| to Climaterico e fia stimato perico.   | Arte militare grandemente perfettio                       |
| lofo. 188                              | nata in queste secolo. 384                                |
| Antonio Marchiano come fingenadi       | Articome inutili rifintate.                               |
| giunare 40.giorni. 66                  | Artiglieria hà fatto dilatare la fede                     |
| Antonio Trinigiano Spetiale in Ve-     | Cattolica nel mondo nono. 384                             |
| netia fece oro. 6                      | Aftinente Padouana per otto mesi da                       |
| Api chiamate prudenti da Aristot. 8 t  | cibo.                                                     |
| Apollonio Tsaneo generato da Demo-     | Astinente Pisanaper mesi sedeci.                          |
| ne.                                    | Astinete Tedes caper anni quattro. 64                     |
| Appetito sensuale con quali armi si    | Astine se nel Palatinato di 7. anni.64                    |
| Il Jenjama con quan arms je            | Francisco E antenato al 7.4081.04                         |
|                                        | J://1.                                                    |

Aftinente di 40.anni in Roma. Affinente d'anni trenta fei in Normandia. Astinenza lunga, e circa questa varie opinioni. 65 Astrologia,e sue predittioni. 141 Aftrologia ginditiaria rigettata. 143 Astrologia fin'a che fegno poffa predi-148 Astrologia non può predire li contingenti. Astrologia perche alcune volte indomini la verità. Aftrologia chiamata da S. Agoft . arte Superstitiosa, sacrilega, & indegna d'un Christiano. 154 D Alena pesce come venga preso. Astrologia non fauorita dall'esperien-Balena il più vtile pesce del mare. 365 151 Astrologia se sia necessaria alla medi-156 Astrologica dininatione fallace, dalle canfe particolari . 145 Astrologiche predittioni false con efempi . 152 Astrologiche ragioni disciolte. 154 Atheifmo conuinso con due razioni. 4 Atlante fommerfa in una notte, 130 Attritione dell'ariacausa del calore. Auaritia de Principi li prina delli Statt . 296 Augury degli antichi. 109 Augurij degli antichi erano inuentioni de Saccrdoti per guadagnare. Augury, e suo studio ommesse, e perche. 139 Augusto Cefare falutato da vcelli.80 Auscenna e fuoi errori nel rimedio del canar fangue nelle febri. 229 Anolsore vecello augurale. 137

64 Anrelio Augurello professore de Alchi-Autore s'hà dilettato di belle lettere .

Antori warij contro l'Aftrologia. 144 Autori che negano potersi far oro con Carte. Autori vary circa l'opinion d' Aristot.

nell'immortalità dell'anima. Autorità con che mezzi si mantenga, e con che mezzi si perda. 300 Axinomantia arte superstitiofa. 108

#### В

Balene d'incredibil grande Za ne i mari della Noruegia. Benificenza del Principe sia moderata, l'eccessua e dannosa. BeniuolenZa,e maliuolenza trà alcuni per simpatia o antipatia. 156 Bestie non hanno atti di libero arbi-81 Bestie non ponno effer persuase, perche mancano diragione. 18 Bestie perche oprano sempre ad un 8 t Brasenolastima fanoloso il viner lun. gamente fenza mangiare. 62 Brina come fi generi . 129

Abala cioche sia . 112 Cadaueri per sei cause si consernano interrotti . 327 Cadute d'huomini famoli dalla gratia de loro Principi. 290 Cagioni delle cadute de fauoriti de Principi . 29 t

| Calamità del presente secolo s'enume-     | Cane di Simon Mago. 40                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 74no. 382                                 | Cane di Cornelio Agrippa. 40             |
| Calore naturale fu gindicato l'anima      | Cane arrabbiato, e fua morficainta,      |
| stessada Hippocrate, manonda              | che male siase suoi rimedi. 167          |
| Aristotele. 16                            | Capitani spesso vincono col temporeg.    |
| Calore come sia cansato dal moto . 17     | giare. 323                               |
| Calore cansato da raggi raddoppiati       | Cardano vedena di notte . 25             |
| del Sole, e delle Stelle . 20             | Cardinal Mazzarino, come acquisto        |
| Calore in tre forti de corpi si conside-  | la gratia del Rè di Francia . 301        |
| 74, 22                                    | Cardinal di Ricchielen gran cagione      |
| Calore animale, & elementare fono         | delle founertioni di Spagna. 358         |
| differenti per accidente . 22             | Cartaginesi facenano crocifiggere la     |
| Calore naturale è stromento dell'ani-     | Capitaniche combattenano senza           |
| ma vegetatina,e fensitina. 23             | configliare. 323                         |
| Calore fe fra prodotto più dal Cielo del- | Cafadi Loreto miracolo perperuo.330      |
| la Luna, o del Sole. 17                   | Cafe fracaffate da tempesta di pietre .  |
| Calore perche nell'est ate si facciamag-  | 140                                      |
| giore. 21                                 | Canalieri desti dal canallo. 242         |
| Calore è come qualità originata dal       | Canalli famosi. 241                      |
| Cielo ne corpi sublunari. 21              | Canallo,e sue lodi. 241                  |
| Calore di tre forsi secondo Aristotele .  | Cantele per non perder la gratia del     |
| 21                                        | Principe 306                             |
| Calor innate, & influente qual fia. 24    | Cantele contro gl'infidiatori di corse . |
| Calor, e sua cansanon ben intesa de       | 201                                      |
| Arift. 60                                 | Cerni,e loro industria nel passar il ma- |
| Calor naturale è canfa della morte per    | re. 78                                   |
| acsidente. 182                            | Chimica fe fia veile nella medicina.     |
| Calor naturale non distrugge l'humido     | 232                                      |
| radicale. 181                             | Chimica significa separare, ò distilla-  |
| Calnino Picardo Vescono di Ginenta.       | re. 233                                  |
| 3 34. di genio volpino più di Luthe-      | Chimica celebre apresso gli Egitti.      |
| ro.ini.per via dell'intereffe accreb-     | 233                                      |
| be la sua fetta. ini. autor dello spo.    | Chimica efercitata da Monaci. 233        |
| glio Ecclesiastico. ini. autor di otto    | Chimiche opre varie. 234                 |
| massime diaboliche.ini. sua morte.        | Chimici rimedij più grati delli ordi-    |
| ins                                       | BAT 9 . 234                              |
| Caluinisti congiurano di vecidere il      | Chimici temerary, & imprudeti. 235       |
| Redi Francia con tutta la fua fa-         | Chimici vsano nomi oscuri, e perche      |
| miglia. 340                               | 237                                      |
| Candela, che arde in Artois , ne mai fi   | Chimici rimedy fi paragonano con li      |
| consuma. 328                              | ordinarij. 237                           |
| ,                                         | Chio-                                    |
|                                           | C 2                                      |

| Chiedo mezzo d'oro, e mezzo di ferro. 9 | Stati. 295                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chiromantia che cofasia. 113            |                                         |
| Chiromantia repronata. 113              |                                         |
| Chirargia, e Farmatia fe fian parti     |                                         |
| della Terapentica. 210                  |                                         |
| Cicerone prona efferni Dio. 14          |                                         |
| Cicerone prona l'immortalità dell'ani   |                                         |
| m4. 52                                  |                                         |
| Cielo non impone inclinatione alli e    |                                         |
| nentifuturi. 145                        | min seel. f.                            |
| cielo non sforZa le canse particolari   |                                         |
|                                         | wallo. 88                               |
| Cielo non può far l'huomo ne brutto, n  |                                         |
|                                         |                                         |
| bello.                                  |                                         |
| Cielo non è colpenole delle sciagure    | Corner                                  |
| humane. 155                             |                                         |
| Cieli quanto si ano grandi, e maggior   |                                         |
| vno dell'altro. 343                     | crili futura come si conosca. 119       |
| cieli quante miglia fi ano distanti dal |                                         |
| laterra. 344                            |                                         |
| Cigno nuntio di giocondità. 138         |                                         |
| Città dodeci dell' Asia distrutte da    |                                         |
| tremuoto. 131                           | Demone come faccia parer ch'-           |
| Città in altre parti scoffe dal tremuo- | escano dalla bocca e ofe varie. 29      |
| to. 131                                 | Demone non può saper li futuri con.     |
| Cleante proua esserui Dio.              | tingenti . 33                           |
| Cocle infigne Chiromante. 114           | Demone sà le cose passate, e presenti.  |
| Coito fmoderato vecide. 27              | 33                                      |
| Comete se possano annuntiar il futuro   | Demone non può saper li secreti del no. |
| 134                                     | Arocuore. 34                            |
| comete segni de mali venturi. 135       |                                         |
| comete come sian segni del venturo      | 35                                      |
| 186                                     | Demone pretende due cose neglincan-     |
| Comete dell'anno 1572. e 1604.fu        |                                         |
| segni pronostici delle vinolutioni se   |                                         |
| gnitel'anno 1648. 354                   |                                         |
| Compatimento vicendenole trà l'ani      |                                         |
| mae'lcorpo. 120                         |                                         |
| Concilio Niceno antenticato con fiu     |                                         |
| pendo miracolo. 330                     |                                         |
| Configliere ottimo per confermare l     |                                         |
| and and and and and and a               | De-                                     |
|                                         | -01-                                    |

| Demone come possa negli huominica-                       | Demoni artificiosi per farsi adorar.                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| gionar infermità, e rifanarle. 38.40                     | 104                                                    |
| Demone come entrine corpi humani.<br>38.43               | Dente d'oro in un fanciallo tronato<br>fraudolente. 83 |
| Demone vguaglia il poter dell'Angelo                     | Denti fegni divita lunga, ò corta.                     |
| c supera quello dell'huomo. 38                           | 186                                                    |
| Demone come applichi le cose attine                      | Destino ciò che sia. 11                                |
|                                                          |                                                        |
| Alle pajjene. 39<br>Demone inganna il senso in tre modi. | Destino di Cefare. II<br>Destino del Duca di Ghisa. 12 |
|                                                          | Diginno dene effer diferero, l'ecci fino               |
| Demone hà li doni di natura angeli.                      |                                                        |
|                                                          | nons'ammette da Theologi. 317                          |
| ca,ma hà perfo quelli della gracia.                      | Dio, qualsta la più forte ragione che                  |
| Demons of Glim 771 masses ali Gila                       | conninca efferni. 1                                    |
| Demone co' foli mezzi naturalifa le                      | Dio fi conofce dalla varietà, & orna-                  |
| meranigliose sue operationi. 38                          | mento delle cofe dell'universo, e                      |
| Demone come offenda l'huomo . 42                         | dall'unione delle sue parti. 4                         |
| Demone se conceder si debbatrà le cose                   | Dio e conosciuto da Aristotele per lo                  |
| naturali. 43                                             | moto.                                                  |
| Demone può vsar con donna. 95                            | Dio esercica à prò nostro i suoi secreti               |
| Demone può generar huomo, e come.                        | gindity . 14                                           |
| 97                                                       | Dio folo conofce li fecreti del cuore.                 |
| Demone succubo non concepisce prole.                     | 34                                                     |
| 98                                                       | Dio non fà cosa dissonante nell'infon-                 |
| Demone non può saper il futuro. 105                      | der l'anima in un corpo fabricate                      |
| Demone ne gl'Idoli rispondena ambi-                      | da demone. 98                                          |
| guamente. 105                                            | Dio perche faccia indoninare per so-                   |
| Demone che cosa possa certamento                         | gni. 120                                               |
| predire. 106                                             | Dio hà medicato il mondo con la re-                    |
| Demone muone fogni, e come si cono.                      | gola de' constarij al modo de' medi-                   |
| fca. 126                                                 | ci. 320.321                                            |
| Demoni fan ouocer gl'infanti da fuoi                     | Disperche subito non esaudisca le di                   |
| Seguaci. 36                                              | mande fastegli. 323                                    |
| Demont incubi, e succubi. 36                             |                                                        |
| Demoni son simili à chi fà ginochi di                    | grandi. 312                                            |
| mano. 39                                                 |                                                        |
| Demonitengon signoria delli elemen                       | delpeccato. 313                                        |
| ti. 39                                                   | Diferto Lop in Tartaria non fi paffe-                  |
| Demoni hanno fantalia, o immagina-                       | rebbein un'anno. 381                                   |
| tione 40                                                 | Discordi opinioni communi a tutte le                   |
| Demoni innumerabili ponno effer in_                      | Cienze. 200                                            |
| un corpo humano. 43                                      |                                                        |
|                                                          | canal-                                                 |

| canallo. 102                                   | re,e vinere: 67                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Donna Vergine se con certi inditij             | Estasi causa in molth d'esser sepolti  |
| possa esser conosciuta. 171                    | vini. Vary ejempi. 75                  |
| Donna aftuta, she fingena digiunare .<br>66    |                                        |
| Donne artifitiose nel fingersi vergini.<br>171 | FAcultà formatrice consiste nel se-    |
| Donne perche dinentino più facil-              | Fascino non può farsi cò glocchi, ne   |
| mente freghe degli huomini. 37                 | con le parole,ne col tatto. 26         |
| Donne dinennse huomsni, fe ciò fia             | Fatale termine della vita può effer    |
| credibile. 99                                  | schinato da ogn'uno. 13                |
| Donne samose. 102                              | Fatals annenimenti impediti da con-    |
| Dormients sette per anni dugento.              | tingenti. 14                           |
| 65                                             | Fato, Deffino che cofa fia. 11         |
| ٠,                                             | Fato è creduto da Turchi. 12           |
| E                                              | Fato dinertito dal libero arbitrio. 14 |
|                                                | Fatti famosi di guerra moderni sono    |
| Ffetti Stranaganti,e sue cagioni.              | quattro. 361                           |
| E 83                                           | Fanole che persuadono non poter rin-   |
| Egisto abbonda de Polli, e perche. 8           | giouanirethuomo. 90                    |
| Elefanse,e sue dori stupende. 78               | Fanorito del Principe, da quali vitij  |
| Elistre per consernare lagionenti. 92          | debba guardarfi. 304                   |
| Epilogo delle ragioni per l'immortali-         | Febre benigna, come si tramuti in ma.  |
| tà dell'anima. 52                              | ligna. 175                             |
| Erasmo Roterodamo riprende i Lu-               | Febre non farsi dalla putredine. 212   |
| therani. 238                                   | Febriputride, se tutte nascano dalla   |
| Frrori & Aristotele quanti siano. 57           | bile. 211                              |
| Esalatione che cosassa. 129                    | Febri non ponno nascere dalla sola bi- |
| Esalatione cagionafigure.folgori,tuo-          | le. 216                                |
| ni fulmini, e venti 129                        | Febri han per causa la putredine se-   |
| Efalationi generano nell'aria anima-           | condo la dottrina d'Hippocrate.        |
| li,masse di carne, e sangue. 65                | 219                                    |
| Esempi de persone ringionanite. 97             | Febri nascono varie conforme la va-    |
| Esempi d'infelici pronostici Chiro-            | riet à de corpi. 216                   |
| mantici. 114                                   | Fede Cattolica rinuntiata da Stre-     |
| Esempi di predittioni astrologich              | ghe,e Stregoni . 36                    |
| false. 152                                     | Fede Christiana certa per diecira-     |
| EsperienZa è contro gl'Alchimisti . 6          | gioni . 324                            |
| Esperienza non fauorisce l'Astrolo-            | Fede Cattolica sempre appronata ne     |
| gia. 151                                       | Concily, berefie fempre condanna       |
| Estasi proposta causa del non mangia-          | te. 337" Fede                          |

| Fede Cattolica vera per la unità, e                                 | G ,                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| concordia fun. 338                                                  |                                                     |
| Fede Cattolica dilatata nel mondo                                   | AleaZzo Sforza ottimo Princi-                       |
| nono per benefitio dell'artiglieria.                                | pe per la sua libidine su veciso.                   |
| Fenice non nasce dal seme d'altra                                   | Galeno in quante parti ba diniso li                 |
| Fenice . 95                                                         | (noi trattati di Medicina . 208                     |
| Fenice vedutain Roma. 96                                            | Galeno ripreso sirca il salasso damo-               |
| Fenice rinafce ogni 500.anni. 96                                    | derno scrittore. 213                                |
| Fiamme,e fanille vfoste dalla terra, e                              | Galeno difeso a fanor del salasso nelle             |
| suecanse. 130                                                       | febri. 226                                          |
| Fiere non ponno nascer da huomo, ne                                 | Galeno difeso da contradittioni. 228                |
| huomo da fiere. 96                                                  | Generatione d'animali perfetti, &                   |
| Figlinola d'Herode resta col capo                                   | imperfetti affai differente. 95                     |
| tronco dal ghiaccio nel paffar un                                   | Generatione sua causa vninersale è il               |
| ,                                                                   |                                                     |
| fiume. 37t<br>Filosofi illuminati a determinare che                 | Geometria arte superstitiosa. 111                   |
| vi sia Dio.                                                         | Ghiande colte nell'autunno, e tagliate              |
| Fiorinati fuor di Hagione prenuntia-                                |                                                     |
|                                                                     |                                                     |
| no pestilenza. 140                                                  | Gigante Suezzese sà imprese marani-                 |
| Fisonomia siò che sia. 120<br>Foco stimato elemento souerchio nella | gliofe. 378<br>Gionio eccellente imitatore de buoni |
|                                                                     |                                                     |
| generatione de misti secondo alcu-                                  |                                                     |
| ni.                                                                 | Grandine come si generi. 129                        |
| Folgori, e fulmini come si generino.                                | Gratia del Principe s'acquista con la               |
| 129                                                                 | simpatsa del sangue. 301                            |
| Fondatori del Cattolichismo, e dell'-                               | Grassi perche muoiano più presto de'                |
| Herefie si comparano instemc.                                       | magri. 187                                          |
| 336                                                                 | Greci fanolosi, e bugiardi nell historie.           |
| Fonti noui, Sinondationi, e sue cau-                                | 374                                                 |
| fe. 130                                                             | *                                                   |
| Fortuna nella guerra suaria in vn'-                                 | H                                                   |
| hor4. 322                                                           |                                                     |
| Fortuna ha gran forza, per hauer la                                 |                                                     |
| gratia de Principi. 301                                             | Aftoni vinono d'aliti di fiori di                   |
| Fraudi per finger lunga aftinenza. 66                               |                                                     |
| Futuro non può sapersi dal Demone.                                  |                                                     |
| 105                                                                 | Hebrei perche non crederono in Chri-                |
| Futuro come si possa indousnare per                                 |                                                     |
| Fisonomia. 122                                                      | Henrico VIII. Re d'Inghilterra si                   |

ferne d'un Cromnelo . Carlo 1 fuo

| postero vientradito dal Cromuelo.       | ni, & all'incentro li buoni ponno     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Herefie femma anelle as l'accessore del | dinentareactini. 149                  |
| Herefie fanno questa età peggiore del.  | Huominisi trassormano in Lupinel.     |
| la passara. 382                         | la Lithuania e Sansogetia. 377        |
| Hermafroditi sono di quattro sorti.     | Huomini del presente secolo, perche   |
| 103                                     | più malttiosi del passato. 383        |
| Hidromantia arte superstitiosa. 107     | _                                     |
| Hippocrate non isdegno di confessare    | 1                                     |
| li proprij errori. 24                   | Brahin Signor de Turchi imprigio-     |
| Hippocrate supero tutti nel pronosti-   | nato dal popolo di Costantinopole l'a |
| care. 116                               | anno 1648. Sua pazzia cazione         |
| Hippocrate fu il primo che regolo la    | della guerra contro Veneti. 356       |
| medicina. 196                           | Ignoranti perche siano ostinati. 24   |
| Hippocrate perche non bà fatto men-     | Immaginatione ne fogni. 41            |
| tione del salasso nelle febri. 225      | Immaginatione ne Demoni. 40           |
| Historie d'alcuni che vissero lunga-    | Immazinatione dipende da organo       |
| mente senzacibo. 63                     | corporeo. 46                          |
| Historie d'apparitioni d'anime . 54     | Immaginatione causa de nottamba-      |
| Historie di persone ringionanite . 93   | li. 86                                |
| Humor malinconico causa secondo il      | Immaginatione non fanali mali. 162    |
| Cardano lunga aftinenza. 65             | Immagini, e circoli v sati dal Demone |
| Humor maligno stà nascoso nel corpo     | fono fintioni. 38                     |
| fenza darne fezno. 177                  | Immortali non si ponno rendere gl'-   |
| Huomo se possa nascere senza che sia    | huomini con la medicina, e perche.    |
| . generato da altro hnomo . 94          | 181                                   |
| Huomo picciol mondo si compara col      | Immortalità dell' anima humano.       |
| mondo grande. 285                       |                                       |
| Huomo come sia mondo politico , o pic-  | 14 Imperator de Tartari Himatopiù po- |
| ciola Republica. 286                    | tente d'Alessandro Magno, e de        |
| Huomo come fia mondo Theologi-          | Dame dani                             |
|                                         |                                       |
| Huomo troppo sano è in pericolo della   | Imperi vary come si sono distrutti.   |
|                                         | 289                                   |
|                                         | Incantesimo horrendo . 32             |
| Huomo non è fatto dal Cielo ne brut-    | Incantesimi sono più frequencinell-   |
| to,ne bello. 155                        | Isole Settentrionali. 35              |
| Huomo non li tramuta in Donna.102       | Incanti se veramente si diano. 25     |
| Huomini nati dal seme d'animali.        | Incanti di due forti. 26              |
| 95                                      | Incanti di quattro sorti. 23          |
| Huomini nati per atto del Demonio.      | Incanticen quai modi sian fatti. 37   |
| 95.97                                   | Incantezza è la ronina del Princi-    |
| Huomini peffemi si tramutano in buo-    | Pe. '294                              |
|                                         | In.                                   |

| Incendij horrendi fegniti nel mondo.       | Intelletto agente, è patiente . 45                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 131                                        | Intelletto agente non è Dio . 46.47                               |
| Incendij del monte V e sunio . 132         | Intelletto intende tutte le cofe. 49                              |
| Indoninare,e suoi varij modi. 104          | Intelletto non è misto col corpo . 49                             |
| Indoninare naturalmente da quante          | Intelletto Dinino, & immortake.                                   |
| arti si faccia. 105                        | 49                                                                |
| Indoninare per Chiromantia . 113           | Intelletto (peculatino, e prattico ciò                            |
| Indoninare per via di Medicina.            | chesiano. 206                                                     |
| 116                                        | che si ano. 206.<br>I sola Atlante sommer sa in una notte.        |
| Indoninare per via di Fisonomia.           | 130                                                               |
| . 120                                      | Ifole nate dinnono. 130                                           |
| Indouinare con fogni. 123                  | Ifole 12700. fon nel mar dell' India .                            |
| Indoninare per fogni naturali molto        | 381                                                               |
| incerso. 128                               | Ifole 74000. fon nel mar della Chi-                               |
| Indoninare da varij effetti nell'aria,     | na. 381                                                           |
|                                            | 721                                                               |
| nell'acqua, e nella terra. 129             | L                                                                 |
| Indoninare da gl'instinti de gl'vc-        | L                                                                 |
| celli, & altri animali. 137                | - m. 1 . 1 . 1 . 1                                                |
| Indoninare dallo sternutar dell'huo-       | Egami matrimoniali. 30                                            |
| mo. 137                                    | Legna tagliate in luna crescen-                                   |
| Indoninare per Astrologia. 148             | te perche si tarlino.                                             |
| Indoninare certo, & incerto dell' A-       | Libero arbitrio dinertifce il Fato.                               |
| ftrologia. 148                             | 14                                                                |
| Infante petrificato nell vtero mater.      | Libidine eccessina di Vittorino per                               |
| no. II7                                    | altro ottimo Senatore Romano.                                     |
| Infanti facrificati ne gl'incantesimi.     | 299                                                               |
| 36                                         | Lingua latina bà haunto fci età.                                  |
| Infanti dedicati al Demone dallo           | 367                                                               |
| Itreahe. 26                                | Lisbona scossa dal tremuoto. 131                                  |
| Infirmità come fi tramuti una nell'-       | Lucamori popoli dormono cinque mesi                               |
| altra. 175                                 | dell'anno continui. 63                                            |
| Infirmità eccitate per malefiti.           | Lume fa calor dell'aria per la di lui                             |
| 21                                         | rarefattione. 21                                                  |
| Infinito in atto fi dà nelle foft anze in- | Lume è distinto dalla luce. 19                                    |
|                                            | Lume non è corpo, e sua natura consi-                             |
| Ingegno, & inclinationi dell'huomo         | feinfieri. 20                                                     |
|                                            |                                                                   |
| dal temperamento. 155                      |                                                                   |
| Inquissione di Spagna,e suo costume.       | Lume che coja jia. 19<br>Lume è nell'arta,e la luce ne' corpi lu. |
| 312                                        |                                                                   |
| Instinctone gli animali che cosa sia.      | cidi. 19                                                          |
| <b>*2</b>                                  | Lume è generato dal corpo lucido. 20                              |
|                                            |                                                                   |

| Lumbche non fia corpo come li proni .                           | M sahare                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| . chesta por some to ven                                        |                                        |
| Lume è semplice accidente, 20<br>Lumi eserva de gli antichi, 94 |                                        |
|                                                                 | Male Francese in chest ato si troni, e |
| di qual materia fi poffano fara .                               | fe debbafi fperarne il fine. 163.      |
| 348                                                             | Male francese non conosciuto da Hip.   |
| Luna col [no moto è sufficiente per ni-                         | pocrate . 165                          |
| Coaldar L'aria Conza il moto del So:                            | Male francese nafoe dal solo contagio. |
| le. 10                                                          | 165                                    |
| Luna fe facesse il suo viaggia interno.                         | Male francese perche di presente-      |
| al Firmamento non lo compiria                                   | si superi più facilmente del passa-    |
| fe non in anni trentafeimilla                                   |                                        |
| 144                                                             | Male francese con qual virtis sia fa.  |
| Lugher anifono, mat Francefe, efebri                            | nato dall'argento veno per lo foto     |
| maligne nacquere quasi in vno                                   | Sputar copioso. 166                    |
| steffo tempo . 331                                              | Male francese, febrimaligne, e Lu-     |
| Luthero generato da Demone,e come.                              | sheranifmo nati quali in vnofteffe     |
| 97                                                              | esso tempo. 331                        |
| Luthero sfacciatissimo. 332                                     | Male maligno come succeda dopo il      |
| Luthero wide li fuoi feritti publica-                           |                                        |
| mente abbruciati in Germania.                                   | Maleficio in quanti modi si fac-       |
| 333                                                             | eia. 29                                |
| Luthero vuole, che l'huomo sia di non                           | Malefitio danneggia anco g'i anima-    |
| libero arbitrio. 332.                                           | li . 31                                |
| Luthero è biasimato da Heurico                                  | Malefuio muone tempeste, e pioggie à   |
| Ottano cu foritti ftampati.                                     | danno delle meffi,e de gli huomini.    |
| 333                                                             | 32                                     |
| Luthera unote che per la fola vi-                               | Malfattori vengono puniti da Dio       |
| ua fede l'huomo si falui.                                       | con lo ftesso male, che fanno à gli    |
| 333                                                             | Mals si tramutano in due maniere.      |
| Luthero hebbe odio implacabile contro                           |                                        |
| Luthero come more, e fue epitafio.                              | Mali grandi nascone da debeli prin-    |
|                                                                 |                                        |
| Tuebous C. serious Ji man Jiff                                  | Maligno humoro Hà nascosto nelcor-     |
| Luthero fu cagione di grandissime                               | po senza darne segno. 177              |
| Stragi nella Germania. 339                                      | Malinconici perche indoninino il ve-   |
| 45.73%                                                          | ro più de gli altri. 128               |
| The Mark Street Street                                          | Mamugnano facitor d'oro impiccato      |
| ***                                                             | Cc in                                  |
|                                                                 | •                                      |

| ta lunga brene. 185 Mano con un pugno può romper un. 1 fasso. 87 Maraniglie d'alcuni animali. 77   | le. 190 Medicina veile, e neceffaria al mondo. 196 Medicina approvata da Chrifto. 196 Medicina favorica dalle regioni na-<br>surali. 198 Medicina è faudasa in ragione, & G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ta lunga o brene. 185 Mano con un pugno può romper un. 1 faffo. 87 Maraniglie d'alcuni animali. 77 | Modicina approvata da Chrifto. 196<br>Medicina favorita dalle ragioni na-<br>terrali 198<br>Medicina è fundasa in ragione, & &                                              |
| Mano con un pugno può romper un. 87 18 16 .  Maraniglie d'alcuni animali . 77                      | Modicina approvata da Chrifto. 196<br>Medicina favorita dalle vagioni na<br>sarali. 198<br>Medicina è fundasa in ragione, & ef-                                             |
| fasso. Maraniglie d'alcuni animali.                                                                | Medicina favorita dalle ragioni na-<br>turali. 198<br>Medicina è findata in ragione, & ef-                                                                                  |
| Maraniglie d'alcuni animali . 77                                                                   | turali. 198<br>Medicina è fundata in ragione, & ef-                                                                                                                         |
|                                                                                                    | Medicina è fondata in ragione, & ef-                                                                                                                                        |
| Marco Polo ferittor di cofe eforbitan- 1                                                           | Medicina è fondasa in ragione, & ef-                                                                                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| si. 379                                                                                            | persenta. 199                                                                                                                                                               |
| Mare diventa terra , e come.                                                                       | Medicina appronata dalla necessotà.                                                                                                                                         |
| 130                                                                                                | 199                                                                                                                                                                         |
| Marifcalchi non pouno effer medici                                                                 | Medicina non dene effere sprezzana                                                                                                                                          |
| per non saper filosofia . 238                                                                      | per li professi. 201                                                                                                                                                        |
| Maffome della fifonomia per indoni-                                                                | Medicina si prenale di veleni con sua                                                                                                                                       |
| nare. 121                                                                                          | lode. 2C2                                                                                                                                                                   |
| Medica indicatione ciò che fia. 208                                                                | Medicina, & arte del medicare in che                                                                                                                                        |
| Medicare fa dinentar Chuomo otti-                                                                  | confifta, e qual artifitio sia da Ga-                                                                                                                                       |
| m0. 205                                                                                            | leno infegnato . 206                                                                                                                                                        |
| Medicamenti misti prenagliano a !                                                                  | Medicinae suo fine. 206                                                                                                                                                     |
| femplici. 202                                                                                      | Medicina confidera tre ordini di cofe.                                                                                                                                      |
| Medici, e varie fue fette. 191                                                                     | £206                                                                                                                                                                        |
| Medici discordi sopra gl'infermi mol-                                                              | Medicina Theorica , e prattica.                                                                                                                                             |
| to dannosi. 192                                                                                    | 207                                                                                                                                                                         |
| Medici se saluino, o vecidano più huo-                                                             | Medicina in questi tempi migliorata,                                                                                                                                        |
| mini. 193                                                                                          | più dell'antica. 384                                                                                                                                                        |
| Medici efclusi da Romani . 193                                                                     | Medicina de marifcalchi fe fia l'i-                                                                                                                                         |
| Medici Sacerdoti Santi, e gran Per-                                                                | Stefra con quella de medici. 238                                                                                                                                            |
| fonaggi. 197                                                                                       | Medicine di varie forti infegnate da                                                                                                                                        |
| Medici difeli dall'innessine d'appaf-                                                              | gli animali. 240                                                                                                                                                            |
| fionati. 204                                                                                       | Medico dene anertire, fe ne morbi vi                                                                                                                                        |
| Medici, e marifcalchi hanno l'isteffo                                                              | sia non sò che di dinino . 42                                                                                                                                               |
| fine di sanare, e concordano nella                                                                 | Medico cerea tre cofe nel pronoftica-                                                                                                                                       |
| regoladel vinere, e nella Chirur-                                                                  | re. 117                                                                                                                                                                     |
| gia,e Farmatia. 239                                                                                | Medico cana gran pronoffici da tre                                                                                                                                          |
| Medicina se possa prolungar la vita.                                                               | attioni del corpo. 117                                                                                                                                                      |
| 179                                                                                                | Medico fe in alcun cafo lecitamente                                                                                                                                         |
| Medicina se postarender gli buomini                                                                | possapronocart aborto. 174                                                                                                                                                  |
| immortali. 181                                                                                     | Medico non fi dene fidare ne del mi-                                                                                                                                        |
| Medicina fe sia inutile al genere ha-                                                              | glioramento, ne del peggiora-                                                                                                                                               |
| mano. 19i                                                                                          | mento del male fatto fenza ragio                                                                                                                                            |
| Medicina professata da gente vi-                                                                   | же, 321                                                                                                                                                                     |
| San San San San San San San San                                                                    | Mc-                                                                                                                                                                         |

| Medico si può dir politico naturale.    | Moto eterno errore d'Aristotele. 60                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 320                                     | Moto come sia cansa del caloro.                          |
| Medico non bà a mutare rimedio, che     | 17                                                       |
| fia fatto con ragione, fe ben non       | Moto non può far calore nell'aria fen-                   |
| rifana. 322                             | Zatattritione. 17                                        |
| Merlino gran mago generato da De-       | Moto della Luna è sufficiente à ri-                      |
| mone. 97                                | scaldar l'aria senza il moto del So-                     |
| Metodo di medicare ciò che fia.         | k. 19                                                    |
| 207                                     | Mugiti entro la terra onde nascano.                      |
| Metodo curatino contiene l'arte del     | 130                                                      |
| pronofficare. 209                       | Muli perche durino più de canalli, &                     |
| Ministri non denon effer troppo efal-   | asini. 187                                               |
| sati da Principi 294                    | Mutationi repentine ne i mali.                           |
| Miracoli appresso gentili erano artifi- | 175                                                      |
| tij de Demoni. 377                      |                                                          |
| Miracoli otto ogn' hor vilibili nella   | N                                                        |
| Christianità. 326                       |                                                          |
| Miracoli fono trà Cattolici, ma non     | Mpoli esente da gl'incendi se-<br>guiti del Vesunio. 133 |
| sràgli heretici. 336                    | guiti del Vefunio. 133                                   |
| Miracolo perpetuo è il Sacramento       | Nascer se possa huomo senza esser geo                    |
| dell Encharistia. 386                   | nerato da altro buomo . 94                               |
| Miracolo sentato con frande da Cal-     | NegligenZanel rimediare a i disordi-                     |
| , mino . 335                            | ni, opublici, o prinati è segno di                       |
| Mistura de medicamenti nocina.          | pazzia. 318                                              |
| 195                                     | Nefessoglistimati Santi da Turchi.                       |
| Modo di finir il male come fi prenede . | 98                                                       |
| 119                                     | Negromanei possono muoner pioggie, e                     |
| Mondo nono, come s'habbia riempito      | sempeste. 32                                             |
| d'habitatori . 359                      | 37 forms nidatti afare tudi                              |
| Mondo eterno errore d'Ariftotele.       | 36                                                       |
| . 57                                    | Negromanti trasportati per l'aria.                       |
| Montagna mossa da luogo à luogo         | 36                                                       |
| per le orationi d'un Calzolaio.         | Negromantia arte peffoma. 105                            |
|                                         | Nene come figeneri. 129                                  |
| Monti scoffe dal tremuoto. 131          | Nicomedia spianata dal tremuoto.                         |
| Morre nello festo efercito non pronie-  | 121                                                      |
| ne dallo stesso aspesso celeste. 148    |                                                          |
| Morte, suaverasansa. 182                | fangue. OS                                               |
| Mostri incredibili ne i mari della Nor- |                                                          |
| negia . 377                             | 70                                                       |
|                                         | Cc 2 Noce                                                |

| Noce d'India è il più viil albero che                                           | new 94                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 | Oro se con l'arte si possa fare.                   |
| fi troni nel mondo . 363 Nottambuli, e sue cause . 86 Nottambulo su Galeno . 86 | Offernationi superstitiose de gli anti-            |
| Nottambulo fie Galeno. 86                                                       | chine i loro facrifitij . 198                      |
| Nouità turbano li regni, e deuono fug-                                          | Ostinatione pessima a' Principi per                |
| girli . 293                                                                     | confernarfi. 295                                   |
| Nouità come si debbano sicuramente                                              | ***                                                |
| introdurre ne gli Stati . 294                                                   | p                                                  |
| Nube cagiona dinerfe apparenze, e                                               |                                                    |
| come. 129                                                                       | D'Ace famofa fatta trà Spagna,                     |
| Numero settenario si trona in tutte le                                          | Francia à San Gio: di Luz con                      |
| cose dell'uninerso, che si van nume-                                            | l'abboccamento dell'uno, el'altre                  |
| rando. 189                                                                      | Rè. 250                                            |
|                                                                                 | Padonana aftinente per otto mefi dat               |
| 0                                                                               | cibo. 63                                           |
| 1                                                                               | Palle miracolefe della B. Chiara de                |
| Cchiali perche gionino al mede-                                                 | Montefalco. 329                                    |
| Occhiali perche gionino al vede-                                                | Pardo,e fua mirabil fagacità per for-              |
| Olao magno historico scrine cose hi-                                            |                                                    |
| perboliche.e poco credibili . 377                                               | Parole non han forza di fascinare.                 |
| Opinione del Cardano, e di molti altri                                          | 27                                                 |
| circa la nutritione del corpo senza                                             | Patti del Demone con fuoi feguati                  |
| cibo.                                                                           | fon di due forzi, tacies, è espresse.              |
| Opinione dell'autore circa il viner                                             | 35 to 10 to 10 to 10                               |
| lungamente senza mangiare.                                                      | Peccator fe poffa ridurfi à stato def-             |
| 72                                                                              | fer abbandonato da Die                             |
| Opinione franagante d' Anicenna                                                 | Penetratione d'un corpo nell'altroria              |
| della nascita dell'huomo. 94                                                    | pugna alla natura. 20                              |
| Opinione d'alcuni, ritronarfi la ragio-                                         | Penna di Plinio non mai fearfa di                  |
| ne ne gli animali. 80                                                           | maraniglie .                                       |
| Opinione di diuersi del viner langa-                                            | Perle e pietre pretiale vit ardann la              |
| mente fenza mangiare. 65                                                        | Perle, e pietre pretiose ritardano la procediezea. |
| Opinioni due celebri circa il viner.                                            | Perle mangiate dal Re di Magorper                  |
| lungamente senZa mangiare.                                                      | viner lungamente. 92                               |
| 70                                                                              | Pefci in copia risospingano la nane.               |
| Oro potabile ritarda la vecchiezza.                                             | 84                                                 |
| 02                                                                              | Pefte hà veleno attino. 26                         |
| Oropotabile sostiene in vita più giorni                                         |                                                    |
| due Chimici . 92                                                                | ridellaterra. 343                                  |
| Oro nelle viscere del Settentrio-                                               | Piede in uno fernina per influre                   |
| Tyraid and buildings                                                            | Series on Jerusan bes submit                       |
|                                                                                 |                                                    |

| vn' ago in cambio della mano.                                    |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pietro d'Abano,e sua opinione circa le                           | Pronostici, che si fanno dalla Chiro-                                   |
| lunghe astinenze. 67                                             | Pronoftici della medicina canati da                                     |
| Pioggia come fi generi. 129                                      | Comi della faccia de Comati da                                          |
| Poeti perche poneri. 38+                                         | fegni della faccia, & escrementi<br>del corpo.                          |
| Politica,e sue regole, si canano dagli                           | Putredine approvata per cansa delle                                     |
| Aforifmi d'Hippocrate. 285                                       |                                                                         |
| Politici rimedy contro le rinolutioni                            | Patta cal fun concubito casaffer                                        |
| de' Stati così publici,come prinati.                             | Putta col suo concubito attosacana.                                     |
| Politico si può dir medico civile.                               | Q                                                                       |
| Poluere di vipera se debba stimarsi                              | OV artana generata dall' humor                                          |
| nella medicina. 254                                              | malinconico. 217                                                        |
| Polnere d'archibugi che scopiana sen-                            | Questis cinque curiosi; Primo della                                     |
| zafar strepsto.                                                  | Remora,che ferma la nane : Secon-                                       |
| Portenti,e prodigij ananti alcuni suc-                           | do de gli animali, che si tronano vi-                                   |
| ceffs. 135                                                       | ni trà marmi : Terzo d'un dente,                                        |
| Predittioni famose fatte da Astrolo-                             | che mostrana un tale, natogli d'oro:                                    |
| ghi in dinersi tempi . 141                                       | Quarto di chi camina di notte                                           |
| Presentimenti particolari del futuro.                            | dormendo: Quinto d'un Siciliano,<br>che benena acqua, e la rigettana in |
| Prestigio che cofa fia. 28                                       | vine. 83                                                                |
| Principe dene fuggir li estremi. 317                             | Quinzài Città la maggiore del mon-                                      |
| Principe libidinofo porta gran verico.                           | do,e si descrine. 379                                                   |
| lo di perder lo ft ato . 299                                     | Quinzai li dubita fe più vi fia.                                        |
| Principe col suo esempio guasta, ò mi-<br>gliora il suddito. 299 | 380                                                                     |
| Principij de mali nelle Republiche de-                           | . R                                                                     |
| uonfi onniare con la dossrina d'-                                | 1 2 1                                                                   |
| Hippograte. 314                                                  | D Abbia di cane, e fua morficatu-                                       |
| Prodigalità ne Principi fi detesta.                              | Rrache male ha, e fuoi rimedij .                                        |
| Prodigij apresso Christiani per indout.                          | Rabbia perche causi ne gl'insermi il<br>suggir l'acqua. 168             |
| Professione di belle lettere poco viile .                        |                                                                         |
| 331                                                              | Ragione se visia ne gli animali. 77                                     |
| Profesessa nominata da Lipsio per fo-                            | Ragione di Stato hà due basi consiglio,                                 |
| gni demoniaci. 127                                               | Armi. 322<br>Raimondo Lullo fece finissimo oro. 8                       |
|                                                                  |                                                                         |

| Re del Magor vsana le perle ne cibi      | dalla penuria cagionata dal troppo       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| per viner lungamente. 92                 | bumido. 355                              |
| Regi di Prancia se sanino le serofele,   | Rinolationi di Stato , e sue canse.      |
| e con qual virin . 161                   | 292                                      |
| Regi di Francia non mai macchiati        | Rinolntioni di Stato cagionarsi spes-    |
| dheresia. 163                            | fo dall'effere sprezzato il Principe     |
| Religione varia sconnolge li regni, e    | 296                                      |
| perche. 293                              | Romanitennero lontani li medicipet       |
| Remora perche fermi la nanc.             | molti anni. 193                          |
| 84                                       | Romani non mancorono mai di medi-        |
| Republica Romana come si distrusse.      | cin4. 201                                |
| 289                                      | Rugiada come si generi. 129              |
| Republiche difficilmente si ponno con-   |                                          |
| fernare nel suo fiore. 288               | S                                        |
| Respiratione hà due vsi . 75             |                                          |
| Respiratione in chi si perda senza mo-   | C Acerdotimedici. 197                    |
| rire. 75                                 | Sacrifitij de gli antichi, e sue of-     |
| Respiratione, & alimento sono neces-     | fernationi. 109                          |
| farij all'huome. 75                      | Saetta con la punta di piombo scalda.    |
| Respiratione è di due sorti. 76          | ta,e liquefatta dal moto. 19             |
| Ribellioni in Spagna cagionate dalla     | Salaci sono ai visa brene. 180           |
| rapacità de ministri. 356                | Salasso nelle febri se si debba fare di  |
| Ricadute ne' vitij sono pessime .        | parer d'Hippocrate. 21                   |
| « <b>319</b>                             | Salasso nociuo nelle febri. 212          |
| Ridotti efecrandi de negromanti.         | SalaJo confentito da Anicenna            |
| <u> 36</u>                               | 214                                      |
| Rigore à gonernanti porta ronina.        | Salasso nelle fibri ammesso, e risolu-   |
| 296                                      | sione delle obiestioni. 215              |
| Rimedij politici contro le rinolutioni   | Salasso non è probibico nelle febri da   |
| de' Stati. 292                           | Happocrate. 219                          |
| Rimedy estremi denonsi ad estremi        | Salasso non riscalda il sangue, mà le    |
| bijogni 311                              | refrigera. 220                           |
| Rimedij incogniti a gli antichi medi-    | Salafotira il fangue dal centro alla     |
| ci,tronati hora. 234                     | circonferenza. 225                       |
| Ringionanire come si possa. 92           | Salasso se cagioni ebollitioni della bi- |
| Risposte, e solutioni delle ragioni fa-  | · le. 230                                |
| norenoli all'Astrologia. 154             | San Tomafo nega che l'oro artifitiale    |
| Risposte alle obiettions contro la medi- | fiabuono.                                |
| cina. 200                                | Sanatione per mezzo de Demonij.          |
| Rinolucioni dell'anno 1648. son nate     | 34                                       |
|                                          |                                          |

| Sanationi con caratterili biasmano:       | · do                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 34                                        | Sobrietà a pefo , & oncie fe deb.       |
| Sangue pionuto dall'aria . '65            | ba efser ammefsa dalla medi-            |
| Sangue di S. Gio. Battifta miracolofo     | cina per prolungar la vita.             |
| in Napoli . 330                           | 183                                     |
| Sangue de S. Genaro in Napoli mira-       | Sogni sono bugiards , e sue cause.      |
| colofo. 326                               | 124                                     |
| Sangue creduto da alcuni generar-         | Sogni fuariano per la varietà dhu:      |
| si dalle esalationi nel cnore .           | moridelcorpo. 125                       |
| 65                                        | Sogni destati dalle passioni dell'      |
| Santorio Santorio autore del pulfi-       | mo.                                     |
| logio, e di pefare gli infermi .          | Sogni conformi al mestiere d'og à unu.  |
| 0                                         | 126                                     |
| Sapienti perche non sian'ostinati, e gl'- | Sogni moffs dal Demone come fi cono-    |
| ignoranti sì . 24                         | . [cano . 126                           |
| Scanderbecco con un colpo di fpade        | Sogni mossi da Dio , e perche .         |
| tagliana gli huomini à trancrio.          | 126                                     |
| 88                                        | Sogni fortuiti affatto inutili          |
| Scoto tenuto per morto , e sepolto .      | 128                                     |
| 76                                        | Sogno come fi faccia. 124               |
| Scrittori della lingua latina più fa-     | sole è causa del calore. 17             |
| mosi in verso,e prosa . 368               | sole in fe non bà calore alcuno .       |
| Scrafole se si sanino dalli Regi di       | 18                                      |
| Francia. 161                              | Sole, estelle co' suoi raggiradoppiati  |
| Secolopresente è quello del ferro, non    | canse del calore. 20                    |
| dell'oro. 383                             | sole hà in fe calore fecondo Gio.       |
| Segni efterni del corpo fignificano gl'-  | nanni Grammatico , & aleri:             |
| interni affesti dell' animo .             | 18                                      |
| 120                                       | Sole hà mazgior velocità delmoto        |
| Serpenti ogn' anno fenotona ilgiogo       | della Luna. 18                          |
| della vecchiezza. 91                      | sonno ciò che fia, e come si faccia.    |
| Seffo può mutarfi . 101                   | 12 3                                    |
| Settenario numero fi trona in-            | sorti per indoninare appresso gli anti- |
| entte le cofe dell' universo .            | cht III                                 |
| 189                                       | sorti come ofate da gli Apostoli.       |
| Siciliano benendo acqua rigettana         | 111                                     |
| vino, latte , & acque odorose.            | stelle non sono segni fatali. 146       |
| 83                                        | Stelle fise tutte maggiori della ter:   |
| Simia animal docile. 77                   | ra. 343                                 |
| Simia come fia ingannata dal par-         | Stelle minute del Cielo sutte maggio:   |
|                                           | ri vi                                   |

| ridella terra . 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Tiranni fanno vita inquietiffoma.                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sternuto segno augurale. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Stoppa posta doppo vio ampolla as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| posta al Sole perche s'accenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . te ragioni l'immortalità dell'ani-                                                                                                                                             |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ma. 52                                                                                                                                                                           |
| Stratagemi militari con qual regola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tomaso Anielo pescatore tiranneggia                                                                                                                                              |
| debbano schifarsi . 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 la Città di Napoli. 350                                                                                                                                                        |
| Streghe se habbiano gran potere tr<br>gli huomini. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à Tremuoto mandito, è suoi danni.                                                                                                                                                |
| Streghe ponno volare per aria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tremuoto come fi generi . 130                                                                                                                                                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tremuoto come fia fegno delle cofe                                                                                                                                               |
| Streghe abbruciate in Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turchi concedono il Fato. 12                                                                                                                                                     |
| Streghe rave voice offendono. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Turchi non banno medici . 194                                                                                                                                                  |
| Stregbe non ponno offender li gindis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| or and the same of | fermità. 194                                                                                                                                                                     |
| Struzzo concuoce il ferro. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| superstitioni dimerfe. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Superminoniamerje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T / Apore che cofa fia. 129                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V vati beffati da Cicerone. 105                                                                                                                                                  |
| Atto non può fascinare. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Vaticinio,e suoi varij modi. 104                                                                                                                                               |
| Temperamento non ferne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| per prenedere le cofe vensure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V ceelli parlanti. 80                                                                                                                                                            |
| Tempefta successa di pietre. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Vccelli angurali. 138                                                                                                                                                          |
| Temporeggiare ne mali quando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| debba. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Terra dinenta mare, e come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vecello detto Rhu alza vn' elefante                                                                                                                                              |
| Terra fe foffe nel cielo pareria grane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| 1-1-11- 1 are to have 1 to \$1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| anantonna ftella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Vecchi logliono bialmar ii lembi                                                                                                                                               |
| quanto una stella. 34 Theofrasto Paracelso e sugairea e c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| Theofrasto Paracelso, e sua vita, e c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenti, e lodar li passati.                                                                                                                                                    |
| T beofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenti, e lodar li passati.                                                                                                                                                    |
| Theofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi. 23<br>Theologia, e sue regole so can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | p- presenti, e lodar li passati.<br>6 15<br>4- Vecchiperche manchino nel vedere.                                                                                                 |
| Theofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi. 23<br>Theologia, e sue regole si can<br>no da gli aforismi a Hippocrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p- presenti, e lodar li passati.<br>6 15<br>4- Vecchiperche manchino nel vedere.                                                                                                 |
| Theofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi.<br>Theologia, e sue regole si cau<br>no da gli aforismi d'Hippocrat.<br>285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o- prefensi, e lodar li passasi.<br>6 15<br>6 Vecchi perche manchino nel vedere.<br>7. 25<br>Vecchi se possano dinensar gionani.                                                 |
| Theofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi.<br>Theologia, e sue regole se cau<br>no da gli aforismi d'Hippocras.<br>285<br>Theologici sensi si mostrano ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | presenti, e lodar li passati. 15 4 Vecchi perche manchino nel vedere. 25 Vecchi se possano dinentar gionani. lis 89                                                              |
| Theofrasto Paracelso, e sua visa, e c<br>stumi.<br>Theologia, e sue regole si cau<br>no da gli aforismi d'Hippocrat.<br>285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | presenti, e lodar li passati e<br>1 S<br>4 Vecchi perche manchino nel vedere.<br>2 25<br>10 Ecchi fe possano diuentar gionani.<br>li 80<br>7 Vecchi ringionaniti con antorità d' |

| VecchieZza irreparabile, e fua caufa.   | · la vecchionza. 91                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 90                                      | Viperina polucre se viile nella medi-    |
| Vecchiezza come fi vitarda . 91         | cin4. 254                                |
| VecchiezZa fi ritarda con l'oro potabi- | Vita dell'hnomo regolata dalla natu-     |
| le. 92                                  | ra con due forme                         |
| Vecchicz Za cagionata da medicine.      | Visa dell'huomo non si può prorogare,    |
| 194                                     | mà bensì abbreniare. 13                  |
| Vedere non fi fa per estramissione de   | Vita dell' huomo dene più tofto per-     |
| (piriti dall'occhio: 27                 | dersi, che aiut arla'con opra del De-    |
| Vedere, nella sua operatione tre cose   | mone. 34                                 |
| fon necessarie. · · · 24                | Vitalungapari à quella deglianti-        |
| Vedere di notse è concesso ad alcuni    | chi padri se possa ancera una volta      |
| animali. 25                             | ritornare. 94                            |
| Vedere de glocchi in due forti di per-  | Vitale polla effer prolung at a con la   |
| fone fi fminnifce 125                   | Vita se possa esser prolungata con la,   |
| Venetia fcoffa dal tremuoto . 131       | Vita humana hà tre forți di termini.     |
| Venetiani con gran valore fostentano    | 179                                      |
| la querra contro il Turco. 357          | Vita lunga, obrene da quali fegnifi      |
| Venti come si facciano. 129             | poffa comprendere. 185                   |
| Venti nemici,e fuoi effetti. 130        | Vita de gli huomini perche fia più po-   |
| Vera cagione del viner lungamente       | ricolofa nell'anno feffagesimo ter-      |
| senzamangiare. 70                       | 70. 188                                  |
| Vergine stuprata da vn' Orfo. 94        |                                          |
| Verginstà della donna fe si possacono-  |                                          |
| feere. 171                              | Viner fo fipoffa fengarefpirare. 75      |
| Vespesiano fece miracoli, mà falsi.     | Viner fobrio à pefo, o oncie fe fi debba |
| 375                                     | ammetter nella medicina. 183             |
| Vefuntomonte, e sue stranaganze.        | Vnni popoli generati da Demone. 97       |
| 132                                     | Volontà non è sforZata dalle Stelle à    |
| Vicenza pati seditione della plebe l'-  | operare. 150                             |
| anno 1648. 351                          | V fo di ragione se siane ghi animali.    |
| Vipere ogn'anno scuotono il giogo del-  |                                          |

Fine dell' Indice.

### Errori occorfi nella Stampa.

| Car. | Lin. | Erreri            | Correttioni        | Car. | Lin. |                  | Correttioni        |
|------|------|-------------------|--------------------|------|------|------------------|--------------------|
| 33   | 25   | d'akri men        | d'altre di men     | 181  | 27   | congulatione     | coagulatione       |
| 37   | 22   | il                | in                 | 186  | 18   | com'è            | com'à              |
| 34   | 15   | futuris           | futuris            | 207  | 9    | 6                | ci                 |
| 27   | 8    | non               | pon                | 211  | 34   | Infinare         | infiguare          |
| 30   | 19   | Antonio           | Antonino           | 218  | 8    | <b>fchillofi</b> | <b>Scirrofi</b>    |
| 33   | 38   | A questi demoni   |                    | 231  | 9    | præterient       | præterierie        |
| 47   | 18   |                   | parole non vuol    | 230  | 38   | vílioni          | vítioni            |
| 14   | 6    | allegnarli        | affegnatia         | 246  | 18   | valeuole         | valcuoli           |
| 64   | 31   | Barbaco           | Barbaro            | 246  | 34   | poco             | poca               |
| 64   | 22   | era               | crano              | 190  | 40   | riduffero        | riduffelo          |
| 65   | 32   | alcoli            | alcole             | 294  | 41   | inactiui         | inucatiqi          |
| 66   | 15   | gli               | los                | 195  | 29   | de gli           | da gli             |
| 71   | 5    | lagora            | logora             | 195  | 32   | Lotreulo         | Lotrecho           |
| 38   | 3    | Pazco             | Parce              | 197  | 22   | 2.7              | 68.3               |
| 90   | 11   | Matiol.           | Mithiol.           | 299  | 23   | proferendum      | præferendum        |
| 90   | 11   | che con           | con che            | 309  | 1    | ulsaporare       | alsaporare         |
| 96   | 41   | Arciueleo         | Arcinelcono Olao   | 331  | 11   | trouanfa         | trouarfi           |
| 97   | ,    | estate            | elatte             | 338  | 38   | eftrenuè         | ftrenuè            |
| 202  | 5    | Mifto             | Irato              | 345  | 17   | Se il Salomone   | Se il RèSalomone   |
| 203  | 20   | Malchile          | maschile           | 349  | 37   | anco principato  | anco il principaro |
| 205  | 37   | 5                 | 9                  | 351  | 5    | fi con           | fi che con         |
| 206  | 30   | prendere          | prenedere          | 358  | 1    | suori congiun.   | cuori di congiun-  |
| 108  | 25   | alla              | dalla              | 1    |      | ger              | ger                |
| 318  | 2    | perche tiene      | pettiene           | 364  | 13   | gridar           | guidar             |
| 318  | 2.2  | naturar           | naturá             | 365  | 38   | della            | delle              |
| 111  | 24   | fuperfittiole     | fuperstitiofi      | 367  |      | ch'è             | cp.9               |
| 370  | is   | polizzino pofto   | in margine dell    | 373  | 4    | d pe             | ò per              |
|      |      | originale fi rice | erdana l'acqua del | 375  | 34   | fpuzzatogli      | fpruzzatogli       |
|      |      |                   | a rimedio ostimo   | 377  | 11   | l'anno           | l'hanno            |
|      |      |                   | , ma non effendo   | 378  | 39   | minor            | exorir .           |
|      |      | Rampato,deuc e    | Ger fmarrico.      | 184  | 11   | fanguinoknei     | fanguinolense.     |



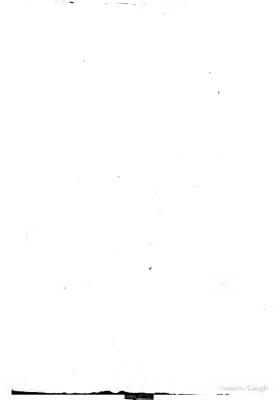



